

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>





2536. Misu

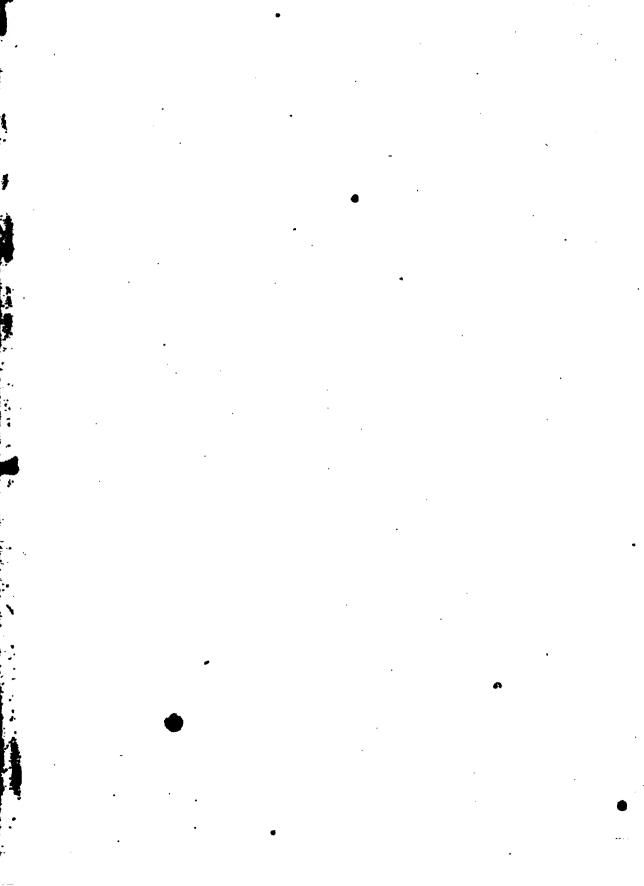

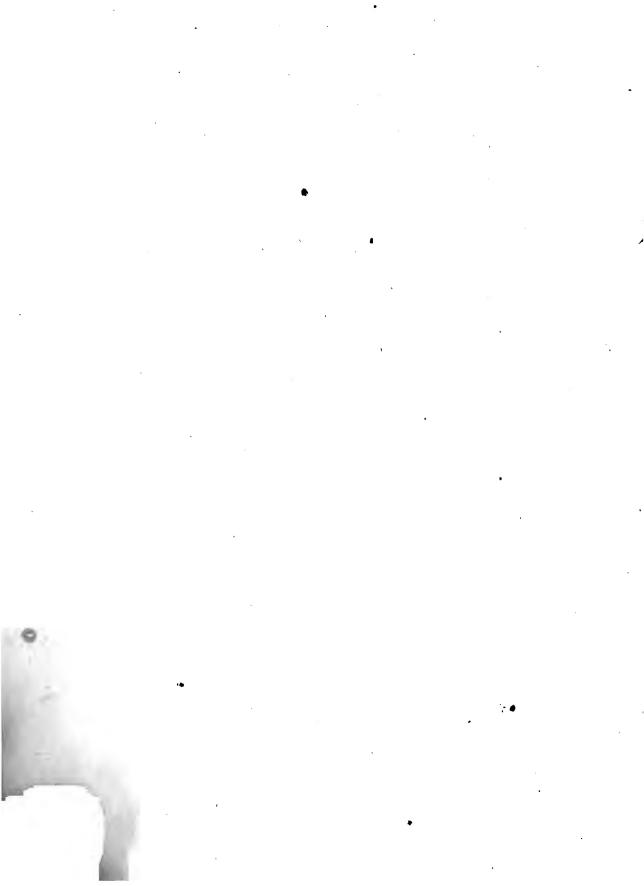

# A C T A A C A D E M I A E THEODORO-PALATINAE

TOM. I.

. -

Mannheim - Ocademia electoralis ireactoro-Partina

## HISTORIA

ET

# **COMMENTATIONES**

ACADEMIAE ELECTORALIS

SCIENTIARVM ET ELEGANTIORVM LITERARVM

THEODORO-PALATINAE



VOLVMEN I.

MANNHEMII TYPIS ACADEMICIS

# LSoc 1727.1

Harvard College Library Von Maurer Collection Gift of A. C. Coollege July 18, 1804

HOHENZOLLERN

# CONDITORI SVO AVGVSTO

## PRINCIPVM OPTIMO

PIO FELICI

PRIMITIA'S HAS

DVM FRVCTVS MATURIORES FERAT

CVM VOTIS TRICENNALIBVS

REPETENDIS OLIM

CONSECRAT

DEVOTISSIMA

MAIESTATI EIVS

ACADEMIA

THEODORO-PALATINA

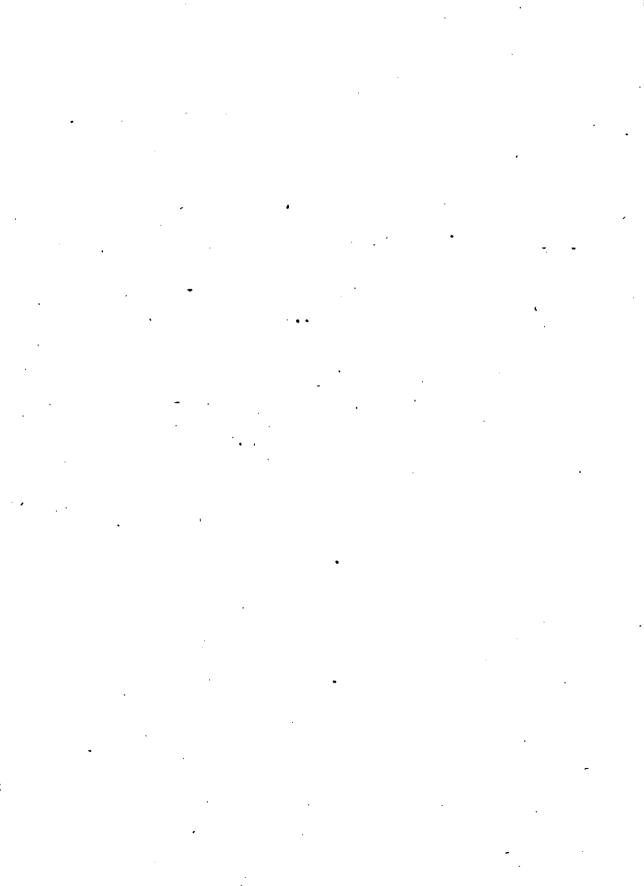

## PRAEFAMEN.

CADEMIA Theodoro-Palatina ex incunabulis, in quibus a tribus fere annis latuit, in publicum civitatis literariæ confpectum ea, quæ frequentiæ hominum nondum affuetis infidet, verecundia primum nunc prodit; utque prodiret, non tam virium fuarum fenfus, quam evocantium auctoritas fecit. Meretur itaque tenella adultiorum indulgentiam & fortaffis amorem, quum omnes ipfa amet, qui vera fecum & honesta pie colunt.

In edendis fane commentationibus suis academia sibi posuit legem, ut argumentum sit aut novum plane, aut nova saltem doctrina persectius illustratum: ut sit dignum luce & usum quendam habeat insignem: ut, quæ asseruntur, sint vera aut certe verosimillima.

Cum focietas in duas descripta sit classes, historicam & physicam, scripta sociorum in totidem distincta sunt partes. In ordinanda priore temporis,

)( 2

cui

cui fingula inhærent, ratio habita est; naturæ, quantum licuit, in posteriore.

Commentationes has academicas antecedit historia, qua auspicia collegii, leges, socii & fata reliqua paucis enarrantur. Adjecta ei itinera literaria
duo, & opuscula præmiis victricia, non omnia, sed
illa tantum, quæ typis digniora sunt visa. Juvat
nonnunquam, in principio maxime, coronari certantium primum, cæteros qui antecellit, desiderio licet
academiæ non secerit omnino satis. At in publicandis
dissertationibus sola veritas victrix & utilitas publica
collegio huic sunt eruntque curæ.

Mirabitur forte quispiam, commentationes triplici habitu, Latino, Germanico & Gallico, exire in lucem; nec diffitemur, incertos nos iplos ab initio fuisse, præstetne Latino donari omnes, cui principatum lex academica nostra, imo resp. literaria universa, merito contulit. Sed Germani cum simus, Germanico idiomati tanto magis indulgendum esse existimavimus, quod & popularibus nostris, Latina non edoctis, prodesse cupimus. Gallicum vero sermonem, media in Germania, Latini & Teutonici æmulum nunc esse, quis nostratium ignorat.

Nec diversa idiomata sociasse dedecebit, quum volumina academica rerum & inventorum scitu utilium farrago esse soleant, ex qua quisque in usum sum, quæ velit, expiscetur pro lubitu. Ita Cortonensis academia Latine & Italice sua dedit promiscue.

Ne oculus lædatur lectorum, eodem omnia typo vel charactere, quo nunc utimur in Latinis, impressa sunt; id quod Gallorum, Anglorum & Belgarum exemplo, ubique in Germania sieri multi percupiunt, ne diversitas characterum linguam hanc matrem, venustate quadam sua venerandam, in oculis exterorum porro desormet. Suum enim alphabetum & scribendi modum Germani, expertes olim literarum, cum

reliquis cultioris Europæ populis, mutuarunt a Latinis, a quibus vel inscite vel libidinose cum recesserint, ex errore nunc denique suo in viam recte revocantur.

In calce voluminis indices breviores duo comparent: alter tabularum ex ære, quæ librum hunc ornant; alter diplomatum & chartarum veterum, quæ in eo difperfa funt, chronologicus. Locupletior rerum & verborum, non fingulorum, fed plurium fimul voluminum, index, propitio porro, cui tum Principem, tum reliqua omnia commendamus, numine, aliquando prodibit. Ex mufeo acad. XIX Kal. Sept. MDCCLXVI.

## CONSPECTUS OPERIS.

I

## Historia academiae.

Aufpicia & fata collegii ab an. MDCCLXIII.
pag. 1.

Itinera literaria duo, Latine

19.

- Jo. Dan. Reiseissenii commentatio victrix de origine comitivæ Palatinæ sub Romanis smp. ejusque indole sub Merovingis & Carolingis Franciæ regibus usque ad divisionem regni &c.

  Latine 76.
- Jo. Henrici de Justi dissertatio victrix de faciliori minusque sumtuosa methodo ex minera cuprifera æs vel cuprum purum eliciendi, Germanice 113.

.

II.

## Commentationum academicarum para prior, kiferica.

| CGRNELII VALERII | A VONCK   | friege   | oblervatio-  |
|------------------|-----------|----------|--------------|
| mun crisicarum & | etymologi | carum, l | м.пе р. 151. |

| lo. Davielis | Schoefflixi de ara votiva Laden-        |
|--------------|-----------------------------------------|
|              | imperatoribus & cælicībus Rom. a        |
| Moguntiac    | ensi civitate seculo in exeunte dicata, |
| Latine       | 183.                                    |

ANDREÆ LAMEII ad lapides quosdam Romanos, inventos ad Neccarum, Latine 193.

Ejusd. descriptio pagi Lobodunensis ex chartis sec.

Ejusd. descriptio pagi Wormatiensis, Latine 243.

Jo. Dan. Schoepflini de cæsareo Ingelheimensi palatio, Latine 300.

CHRI-

| Christophori Jac | . Kremeri  | de   | extinctis  | anti-  |
|------------------|------------|------|------------|--------|
| quioris & mediæ  | ætatis Lœw | enst | einii comi | tibus, |
| Germanice        |            |      | pag        | . 322. |

Ejusd. incunabula universitatis Heidelbergensis, Germanice 373.

## III.

# Commentationum academicarum pars altera, physica.

- Jo. Danielis Fladii de varia Palatinatus' Rheni fertilitate, ejusque causis, Germanice 429.
- Cosmi Colinii descriptio urbis Mannhemii phyfico- œconomica, Gallice 440.
- Friderici Casim. Medici de incorruptis in aqua cadaveribus, Germanice 469.
- Ejusd. Colinii descriptio cervi Africani ex promontorio bonæ spei, Gallice 487.

Ejusd.

Ejusch. Medici descriptio cyani botanica, Germanice pag. 491.

Ejusd. Colinii descriptio minerarum mercurii Palatinatus Rheni, Gallice 505.

HISTOR.

# HISTORIA

ACADEMIAE

THEODORO-PALATINAE

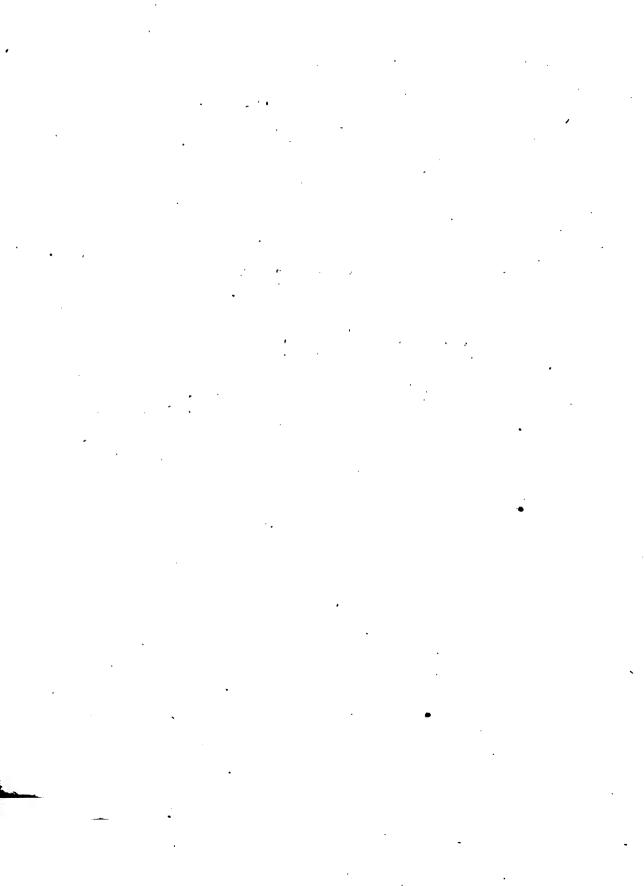



ANSUETIORA literarum studia barbaræ a quo illata sunt Germaniæ, & exclaustris monachorum, quibus primum, continebantur, in liberiores campos emissa, Palatinatus ad Rhenum, uti rebus gestis, ita in colendis tuendisque his literis nulli Germanorum ci-

vitati aut populo fuit secundus. Testis est universitatis Heidelbergensis sama & antiquitas, ad quam Rhenensis alia, Sueviæ, A Mocclxiii.

Franconiæ, Bavariæ, Saxoniæque studiorum universitas profecto nulla adscendit.

Primam centum prope annorum periodum, ante renatas typographiæ, ad Rhenum inventæ, beneficio elegantiores literas, cum infantia hominum, quæ robore caret, haud inepte comparares. Subtilis magis scholasticorum disputandi methodus, quam nervus doctrinæ, doctorum in cathedris regnabat, non culpa sua, sed vitio seculi.

At infantize huic fuccessit adolescentia & juventus adeo præclara, ut oculos omnium in se converterit, & in admirationem sui rapuerit omnes. Summos in quovis studiorum genere viros tellus Palatina tunc aluit, deditque exteris. Emporium literarum Heidelbergam, armamentarium eruditi orbis bibliothecam ejus tum dixeris. In philologicis & historicis quantum est, quod ei debetur.

Centum & quinquaginta annos Palatinatus hæc duravit felicitas. Supervenit non fenectus, ut rerum humanarum est natura & conditio, sed nesanda clades & internecio, in ipso ætatis virilis firmissimo robore.

Resurgere quidem & nitori quodammodo suo restitui cœperant literæ, per tricennium sepultæ, qu'um serali sævi hostis incendio iterum misere extinguerentur. Difficile est musas semel perterritas placare, bis ex suga revocare difficillimum.

Revocarunt tamen eas, sed afflictas & timidiores, Jo. Wilhelmus & Carolus Philippus, Principes docti & doctrinæ amantes, quorum Dusseldorpium ille suum, hic Manhemium exornavit. Prior Grævianam bibliothecam & Smetianum numophylacium ex Batavis, pinacothecam insuper nulli inferiorem ex omni sibi Europa comparavit. Posterior societatem quandam historico-literariam, a Bennone Casp. Haurisio, historiarum professore, Heidelbergæ institutam, mense Mart. a. 1734 auctoritate sua consirmavit.

Mocceriu

Pulchra hæc pulchriorum longe operum præludia fuerunt. Successit enim in Electoratu CAROLUS THEODORUS, dulce Palatinis nomen, musarum delicium, qui, quæ multorum alias Principum fuerunt, magno ausu solus perfecit. Quicunque librorum, tabularum pictarum, naturalium & antiquarum rerum thesauros, in palatio Manheimensi novissimo hoc tempore collectos atque dispositos, adeunt, rudes artium atque periti, solo aspectu obstupescunt & sacro quodam silentio summam Principis in literis artibusque servandis majestatem venerantur. Accerstus ex Belgis alter Phidias, theatrum anatomicum, specula astronomica, artiumque liberalium scholæ, militares ac civiles, institutæ sunt plures.

His omnibus denique fastigium impositum, pacata Germania & Archipalatinatu, ferri & ignis olim præda primaria, ex alta belli civilis tempestate servato incolumi. Tum magnus Princeps quid egerit, ex ipso, quod hanc in rem scriptum est, diplomate Electorali cupidus lector optime percipiet.

CAROLUS THEODORUS Dei gratia Comes Palatinus Rhe-Diploma ni, sacri Romani Imperii Archithesaurarius & Elettor, Bavaria, Ju-Elector. ha, Clivia & Montium Dux, Princeps Mærsia, Marchia Bergarum ad Zomam, Comes Veldentia, Sponhemii, Marchia & Ravensperga, Dominus in Ravenstein &c. &c. prasentibus atque suturis, literas has inspecturis, salutem. Cum felicitatem Principatuum & splendorem nulla re magis quam artium liberalium & scientiarum cultura promoveri, pristinumque earum slorem in Palatinatu nostro ad Rhenum sunestis & srequentibus bellis, magno cum rei publica detrimento, a seculo superiore interruptum esse constet; pace Germaniæ totique Europæ nuper restituta, nihil nobis antiquius suit, quam ut litera, ab exilio suo in terras nostras revocanda, nitori suo restituerentur antiquo; postquam a multis jam annis librorum, nummorum veterum & naturalium rerum thesauros insignes

A 2

MDCCLXIII.

in palatio nostro collegimus, unde multiplex eruditis viris examinandi, disservadi, scribendique oriretur materia.

Re itaque cum peritis, fidetibus nobis ac prudentibus viris mature deliberata, præter antiquistimam nostram universitatem Heidelbergenfem, non tam proferendis solidioris destrinæ sinibus, quam sormandis studiosæ jnventutis ingeniis consecratam, diplomate hos nostro solenni novum dostorum virorum collegium, scientiarum nempe & elegantiorum literarum academiam, ad leges a nobis approbatas atque sancitas, in palatio nostro Elestorali Manhemii instituimus, stabilimus, stipendiis & privilegiis liberaliter munimus, bibliothecam nostram, antiquarium, numophylacium, chartularia, pinaeothecas, omnisque historiæ apparatum eidem academiæ aperientes, ut præsidiis & auspiciis nostris universam præsertim Palatinatus omnis ævi historiam, Principum in eo regnantium origines, progressus & suta, quin etiam varia liberalis naturæ per provincias nostras dona, ad omnem posteritatis memoriam scrutari, eruere, illustrare, perseribere, & cum orbe literato communicare queat.

Ad plenam voluntatis nostræ sidem & austoritatem perpetuam literas has nostras propria manu signavimus, eique sigillum nostrum Elestorale appendi jussimus. Datum Manhemii die decima quinta mensis ostobris anni M DCC LXIII.

## CAROLUS THEODORUS ELECTOR.

Leges

En leges, quarum diploma hoc mentionem facit, breves & paucas, quales decent viros eruditos literis, veritatis & fapientize amantes. Moles legum ruentis, paucitas integræ reip. indicium habetur.

ACADEMIA Electoralis Theodoro-Palatina de rerum gestarum atque naturalium, Palatinatus pracipue domusque in eo regnantis, historia, artibusque eo spectantibus, solicita; in omnibus veritas suprema lex esto.

Aca-

MACCI XIII.

Academici universi doctrina, studiis, moribus suis commendabiles, & a partium studio alieni sunto. Qua privatim trastantur, ne propalanto.

In duas illi classes, historieam & physicam, divisi sunto. Altera alteram in rebus ad alterutram solam spectantibus ne turbato.

Legum ac dignitatis custodes præses atque director, dein secretarius actorum perpetuus & quæstor ærarii sunto. Secretario vicarius adjungitor. Prater hos numerus academicorum ne denarium excedito.

Novi socii electio penes academiam, confirmatio penes Principem esto. Secularis vel ecclesiastico-secularis, non alius, eligitor.

Præses & director a laboribus consuetis immunes, reliqui academici in legundis audiundisque commentationibus assidui sunto. Quicquid scripserint egerintve, placido sociorum examini & judicio repetita lectione subjiciunto. Digna & suo & academiæ nomine singuli commentantor.

Prasentium in conventibus pramium nummus argenteus in usum hunc cusus esto.

Lingua in scribendis commentariis as dissertationibus princeps Latina, Germanica & Gallica subsidiariæ sunto.

In rebus, quæ vel ab universo conventu vel a singulis classibus decidi possunt ac debent, plurium suffragiorum habetor ratio. Sententiæ seripta aut viua voce, prout aptius visum suerit, explorantor. Præses eas rogato pronuntiatoque; secretarius astis inscribito.

Academia apud exteros, horumque apud academiam interpres fecretarius esto. Commentarios & quidquid academia probaverit jusseritque, idem in sucem publicam edito. Tabulas, privilegia, literas, dissertationes pralestas & sigillum servato. Academisorum satis sunctorum elogia scribito.

Conventus astivi in bibliotheca Elettorali, hiemales in vicino conetavi singulis diebus Jovis ab hora tertia pomeridiana ad quintam habentor. Bis quotannis seria sex hebdomadum sunto, vernales & autumnales.

A 3

Moccexiii.

Primus post utrasque serias conventus publicus atque solennis esto. In vernali sociorum defunctorum elogia leguntor. In autumnali pramium numismatis aurei quinquaginta ducatorum meliori, qua aliunde ad propositam quastionem academicam missa fuerit, commentationi rite examinata tribuitor; novumque alternis classium vicibus problema in annum sequentem publicator.

Certantes de pramio ante calendas quinst. opuscuta sua secretario reddi curanto. Nomen in schedula obsignata adjiciunto. Si nullus palmam meruisse videbitur, pramium in sequentem annum servator. Academici judices pramii, non participes sunto.

Proximo inde conventu privato acceptorum & expensorum rationes annuas quastor reddito.

Dat. Manhemii die XV mensis ostobris anni M DCC LXIII.

CAROLUS THEODORUS ELECTOR.

In historicis itaque nova hæc academia maxime versatur. Historica cognitio omnium scientiarum prima est ac fundamentum omnium; cum omnis veritas aut fensibus percipiatur aut ratione, rationem autem præcedant fensus, sine quibus nullæ artes & notiones rerum nullæ. At quidquid in sensus cadit, vel nostros vel alienos, id omne historia sibi vindicat; unde amplissimus per totam rerum naturam, per tot secula, per universum terrarum orbem doctrinæ historicæ campus. Ex historica hac cognitione altera demum exoritur, rationalis, quæ a fingularibus ad universalia adscendit, quamque philosophicam vocant, fatente hoc ipso philosophorum principe, (a) qui philosophiam fere omnem ab oculis repetit, adeoque a sensu. Philosophia quidem, qua Deum & animas spectat, theologia; qua justum & æquum, jurisprudentia; qua morbos pellere docet, medicina appellatur; in quibus vero omnibus regnat historia, phi-

<sup>(</sup>a) Plato in Timao, Opp. T. III, pag. 47.

MDCCLXIII

philosophiæ metropolis, lux veritatis & magistra vitæ, ex Ciceronis (b) sententia.

Ob præstantem hunc historiæ, cum civilis tum naturalis, usum certatim quasi per universas Europæ partes institutæ sunt academiæ, quæ in explorandis & describendis vel veterum monumentis & factis, vel admirandis naturæ in triplici suo regno operibus plurimum desudant.

Notissima est Germanica illa naturæ curiosorum societas, quæ brevi post Londinensem & Parisiensem anno superioris seculi septuagesimo condita hodieque sloret. Proxima ei in Germania successit Berolinensis, paucis ante regnum Borussiæ mensibus nata, quæ vero, præter historiam, disciplinas & artes liberales reliquas omnes complectitur. Nostra memoria surrexit Gættingensis, physicam, mathematicam & historicam classes continens. Duas classes, historicam & philosophicam, novissima admisit Boica, germana & amicissima Theodoro-Palatinæ soror. Palatina hæc, in historicis plurimum ad publica & privata commoda investigandum superesse memor, philosophiam moribus magis suis, quam scriptis, exprimere discet.

Constituendæ igitur academiæ huic Theodoro - Palatinæ se- Socii lesti sunt viri sequentes:

## Prafes

Leopoldus Maximilianus Baro de Hohenhausen, Principis camerarius, in re militari confiliarius int. & referendarius, cohortis prætoriæ tribunus &c.

## Prases honorarius

Jo. Daniel Schoepflinus, confil. & historiographus Francize, hist. & eloq. prof. Argent. &c.

Di-

<sup>(</sup>b) De Oratore Lib. II, cap. 9.

### Mocclesii.

## Director

GEORGIUS DE STENGEL, a confiliis fanctior. Principis & epist. fecret. &c.

## Secretarias perpetaas

ANDREAS LAMEY, Alfata-Monaster. bibliothecarius Palat.

## Socii reliqui

Franc. Josephus ab Oberkamp, med. d. & prof. Heidelberg. confiliar. int. & augustæ Electricis archiater.

FRANC. LEODEGARIUS à SAILERN, confiliar. int. & archiater.

CORN. VALERIUS à VONCK, Noviomagensis, consiliar. int. & historiographus Juliaco-Bergensis.

GEORG. JOSEPHUS WEDEKIND, confiliar. regim. juris nat. & gentium prof. Heidelb.

NICOLAUS MAILLOT BE LA TREILLE, Virodunensis, consiliar. eccles. & bibliothecarius.

PHIL. WILHELMUS FLAD, confiliar. eccles. Reform. Heidelberg.

Cosmus Colini, Florentinus, fecretarius int. historiographus Palat. & musei rerum nat. director.

CHRISTOPH. JACOBUS KREMER, Wormatiensis, consiliar. judicii matrimon. & historiographus Palat.

Ludovicus Harscher, confiliarius administrat. eccles. & academiæ quæstor.

Jo. Daniel Flad, confiliar. & archivarius administrat. eccles. Heidelberg.

Winandus Petrus Kelling, secretario perp. adjunctus.

Præ-

MDCCLXIII.

Præparatis ita omnibus, nova hæc academia XII cal. nov. tertia a meridie hora, spectante & applaudente maxima procerum atque civium corona, in bibliotheca aulica aperta est. Serenissimi Electoris nomine, quem modestia sua publice adesse prohibuit, legatus aderat celliss. S. R. J. princeps, Carolus dux de Gallean, quo summum, mensæ locum in sella quasi curuli occupante, præses honorarius Latina oratione, quæ sequitur, consessum hunc inauguralem auspicatus est.

NOVUS Palatinus Helicon, ad Nicri confluentes & Rheni, Oratio , magnis sub auspiciis exsurgens, festiva ceremonia solenni hoc inaug. , inaugurandus est die, serenissimi archiprincipis Palatini le-" gate, Romani imperii princeps, ceterique omnium ordinum & dignitatum auditores, suis quisque condecorati elogiis. Visum est Carolo Theodoro, Electori augusto, literarum & artium magno statori, Neccaranis in Odonianæ silvæ aditu musis aliæ forores ut jungantur ad Rhenum. Visum est ei, ad Cæsaris Augusti imperatoris exemplam, in ipso augustali palatio suo novus ille, familiaris fibi, ut refideat Apollo; duplici ratione ut Palatinus dicatur. Visum est ei, instituta hæc literatorum fodalitas ut Academiæ Electoralis Palatinæ infigniatur elogio. Patieris, modestissime Principum, ut universus literatus orbis, veneratione tui nominis plenus, Academiam Theodoro-pala-, tinam appellet.

, Quod itaque summus ille omnium orbium arbiter faustum & , felix esse jubeat, Octobris vigesimus hujus anni dies fortunatus " ille aureusque dies est, quo Electoralis Theodoro-palatina scien-, tiarum & elegantiorum literarum academia in annalibus mun-" di fuos figit natales; quo Phœbus Palatino-rhenanus novum , feculum condit, conditique memoriam renovabit quotannis,

, renovabit æternum.

#### MocclxIII.

" Immortale hoc Principis immortalis est opus, auditores; " magnanimi Principis, ad artes promovendas singulari fatorum " benesicio nati; quem non ambitiosa quædam laudis gloriæque " cupido, sed ardens ille doctrinæ & scientiarum omnium amor, " quo cœleste ejus inslammatum est pectus, ad consilium hoc suscipiendum induxit.

"Primam musis Palatinis & Germanicis sedem Rupertus L. "Elector cum fratre Rudolpho Heidelbergæ, quæ regia tum Pa"latinatus, constituit. Carolus Theodorus quadringentos post annos "Mannhemii, in nova sua regia, condit secundam. Illa divinarum "& humanarum litterarum celebris magistra & longæva mater evasit. Hæchistoriæ & Palatinarum omnis ævi rerum doctrinam præsertim, hæc admiranda naturæ ex visceribus Palatinæ terræ, eruet, populisque Europæ contemplanda proponet; munifici "conditoris sui nunquam non memor.

"Musæ, sub Heidelbergica principum Electorum periodo in his tractibus natæ; sub Simmerensi in florida constitutæ juventa; sub Neoburgica bellicis prostratæ suroribus; sub Sulzbacensi periodo pristinum gloriæ & dignitatis recuperabunt splendorem, & sublime caput suum præ multis extollent. Illa Palatinis, totique pieridum choro tam cara Freheri, Gruteri, Parei, Freinshemii, Spanhemiorum, Rusdorsii, Hachenbergii, Begeri, Tolneri, Hartsæckeri nomina, in amæna hac nympharum & gratiarum sede, aliis sub nominibus, felicissimo sub sidere paulatim resurgent. Palatinarum musarum novi seculi primordia dies, quem aspicimus, sigit. Vestrum est, academici viri, quos Principis sapientis judicium ad ornandum hoc novum. Mannheimense lyceum selegit, scriptis & laboribus doctis vota ejus complere. Vestrorum ego laborum suturus sum sidus, comes & socius.

Post legatus Elect. gallico sermone academiam honorisicentisme allocutus est. Diploma Stengelius director, leges, quas cum

MDCCLXIII.

cum diplomate supra dedimus, secretarius clara prælegerunt voce. Vonckius, præmissis paucis, meditationem politico-historicam de felici integritatis ac pradentiæ in historia temperamento, quæ conscia & annuente academia cum elegantissima ad illam carmine ab Abrah. Perrenoto, V. C. Ultrajecti anno sequenti typis expressa est, Hohenhusio præsidi in manus tradidit. Legere deinceps collegæ tres, Maillotus, Kremerus atque Colinius, Gallico & Germanico idiomate, dissertationes, ex historia literaria, civili & naturali petitas. Idem denique Colinius eleganti ad auditores gratiarum actione universos dimissit.

Nummi hac occasione cusi sunt duo, alter major, memoriam Nummi. institutæ academiæ servaturus; alter minor, in singulis, ut lex habet, conventibus dandus sociis præsentibus 'præmio. Uterque adversa facie venerandum augusti conditoris caput & nomen exhibet. In aversa major nummus Phæbum, artium inventorem, ad Rheni & Neccari consluentes ex alto descendentem, monstrat, epigraphe: PHOEBI RHENI NECCARI CONJUNCTIO FELIX. In segmento: ACADEMIA SCIENTIARUM THEODORO PALATINA INAUGURATA XX: OCT. MD CCL XIII. Minoris monetæ aversa facies Janum bicipitem, artis & naturæ opera spestantem, intuentibus offert, ut duplex historia, quæ duas academicorum classes delectat, civilis & naturalis, indicaretur. Idem epigraphe docet RIMATUR UTRIMQUE, & in segmento: ACADEMIA SCIENTIARUM ELECT. THEODORO PALATINA. Repræsentavimus utrumque nummum in fronte hujus voluminis atque historiæ.

Sigillo acad. majori & minori, insculptus est leo Palatinus, nostuam, Minervæ symbolum, in scuto tenens. Ad pedes leonis libelli incondite projecti jacent. Inscriptio hæc est: SIGILLUM ACADEMIÆ ELECT. THEODORO PALATINÆ, & in segmento: INSTITUTÆ MENSE OCT. MD CCLXIII.

M: CCLXIV.

## An. MDCCLXIV.

Convent**us** Publicia DUO ex legibus conventus publici hoc anno celebrati funt, vernalis VI. cal. Maji & autumnalis VIII. cal. Nov. Quid in fingulis actum, exponemus nunc paucis.

Vernalis.

In vernali recitatum Franc. Leodegarii Saileri, sodalis prius desuncti, quam suum in academia locum occupare potuisset, elogium. Erat Sangallensis, ex antiqua gente (c) mense Apr. an. 1700 natus, Schoenbornii card. & episcopi Spirensis primum, dein fratris ejus, archiepiscopi Trevirensis, denique sereniss. Caroli Theodori, quem boni omnes diutissime vivere percupiunt, archiater dignissimus, vir non minus doctus, quam gravis & prudens. Electus in ejus locum est Jo. Daniel Nebel, Heidelbergensis, medicinæ doctor; & in eodem insuper conventu socius ordinarius publice receptus est Frid. Casimirus Medicus, Rhingravio-Grumbacensis, consiliar. & medicus aulicus Bipont. & præsidii Mannhem. physicus, variis academiis exteris adscriptus.

Numerum sociorum, lege stabilitum, academiam excessisse ne quis credat, monendus est lector, præsidem honorarium, jura quidem, sed non locum, ordinarii collegæ retinuisse.

Autumnalis.

Conventum autumnalem more suo aperuit præses honorarius. Orationem ejus legendam heic eo magis offerimus, quod quæ in conventu hoc peracta sunt, facunde docet.

"ANNUAM nativitatis suæ periodum primam Palatina selix "transegit academia, auditores omnium ordinum dignitate "meritisque venerandi. Tertius actus est, quo illa in sacrata "hoc Musarum & Apollinis sede, in splendida & numerosa "pro-

<sup>(</sup>c) Quam pluribus describit Jac. Leu in Lexic. Helvet. voce Sailern.

Mocclait.

" procerum civiumque concione, animis & auribus erecta, comparet. Comparet salvo & sospite magno statore, quem singularis nuper providentia cœli terris suis orbique literato tam benigne fervavit. Utinam perpetuum ac immortalem fervaret!

" Academia actu primo inaugurata, elucidatæ civilis & na-" turalis Palatinatus historiæ specimina vobis representavit secundo. Hodierna panegyri ea vobis declarabit, quid ejus præscripto in enodandis Palatinis rebus vicinarum & remotarum regionum præstiterint exteri. Stimulat mortalium animos virtutis æmulatio; excitant præmia; trahit gloriæ cupido. Prospexit hæc sublimi sua mente magnanimus academiæ fator, omnibusque Europæ literatis quotannis propofuit præmium; illis nempe, qui difficilem Palatinatus vel politicæ vel " naturalis historiæ soluturi sunt nodum.

" Athletæ quindecim ex variis Germaniæ & Galliæ partibus " Comitum Palatinorum origines & statum apud Romanos & Francos, primaque eorum sub Merovingis & Carolingis domania hoc anno investigarunt, omnes de præmio reportando solliciti. Commentationes eorum academia judex critico & fevero subjecit examini, easque in tres omnino classes distribuit, " Primæ classis commentatores quæstionibus propositis nullo " modo satisfecerunt; extra oleas vagati & in alia omnia dilapsi. " Ad fecundam classem referimus illos, qui stadium ingressi " per illud quidem diligenter decurrerunt, argumentum tamen " nec satis copiose, nec satis docte tractarunt. Tertiæ, quæ " prærogativa classis est, diatribas assignavimus duas; quæ ni-"mirum reputatæ funt dignæ, ut in publica literatorum luce suo tempore compareant. Judices cum hærerent in bivio, cuinam ex differtationibus æmulis addicerent præmium, munificus interveniens Princeps, ex machina Deus, remuneratur " utramque.

MDCCLXIV.

" Ita ex agonistico certamine bini æquo marte victores prodi-,, bunt athletæ, in illustri hac procerum & spectatorum coronan-,, di corona; olympionicæ proclamandi sine fastu & pompa; sed ,, huc usque incogniti & ex schedulis aperiendis mox cognoscen-

" di; licet forte absentes. Reliquas clausas mox destruet ignis. " His omnibus de rebus plura vos edocturus est academiæ " orator, qui & ea vobis patefaciet, quæ augendo hujus colle-" gii decori superioribus statutis superaddere decrevit conditor

" augustus, saluti & gloriæ ejus semper invigilans.

Præmium.

Quæstio academica, præmio quinquaginta ducatorum anno superiore proposita, hæc suit: Quænam origo comitum Palat. sub Rom. imperatoribus; indoles sub Merovingis & Carolingis Franciæ regibus usque ad divisionem regni in orientale & occidentale. Quando comitivæ Palatinæ terra salica coeperit annesti.

Differtationes quindecim, de præmio certantes, fecundum tres, in quas commode dividebantur, classes fecretarius recensuit, & quid de singulis academia sentiat, paucis edixit. Inhæsit paulo diutius binis commentationibus, quæ cum suis singulæ radiis sulgerent, utraque præmio judicata est digna. Apertis a præside schedulis, inventa sunt hæc auctorum nomina:

Jo. Daniel Reiseissen, Argentinensis, J. V. Lic.

HENRICUS SCHÜTZ, S. J. histor. prof. p. o. Ingolstadiensis.

Numisma aureum, quod præmio datur, una parte CAROLI THEODORI imagine corufcat, altera DOCTRINÆ VICTRICI in corona laurea inscriptumest, cum verbis: ACADEMIA ELECT. SCIENT. THEODORO-PALATINA in segmento.

Lex nova.

Placuerat tum temporis, splendidiorem regiarum apud exteros academiarum nostra ut formam indueret, duabus illam sociorum classibus augeri munirique; quam in rem condita est lex nova, his verbis:

Promo-

Moccexy.

Promovendis academiæ honoribus & incrementis socii quidam tum honorarii tum extraordinarii adsciscuntor.

Honorarii vel generis sui vel munerum, quibus sunguntur, splendore, vel nominis in rep. literaria amplitudine, suoque in musas Palatinas savore conspicui; Extraordinarii ad musas has manu & operasua amice juvandas proni atque idonei sunto. Neutris conventus academicos adire sas esto, nisi per collegii indulgentiam singularem. Decreturn in sede nostra Elestorali Manhemii d. XXII. Ostobr. M DCC LXIV.

## CAROLUS THEODORUS ELECTOR.

Legis hujus beneficio academia utens, focios honorarios Socii honequatuor in collegium fuum cooptavit, mufis Palatinis amicos rarii. pridem & primatu quodam fuo illustres:

CAROLUM HYACINTHUM ANT. ducem GALLEANI, S. R. J. principern, comitem palatii cæs. majorem, summum aulæ Elest. præsectum &c.

Josephum Garampium comitem, ecclesiæ S. Petri Romæ canonicum & archivi Vaticani custodem primarium &c.

OTHONEM FRID. comitem de LYNDEN, nobilium Gelriæ nomine delegatis ejusdem provinciæ ordinibus adscriptum &c.

FRANCISCUM AROUET de VOLTAIRE, regis Galliarum a cubiculo &c.

Academia, auctoris sui & beneficiorum ejus memor, pio con-Oratio sestiva filio diem Carolinum, qui Carolo Theodoro sacer, sestiva quotannis oratione celebrare decrevit, primumque votorum suorum interpretem constituit Colinium, cujus oratio typis nuper edita est.

#### An. MDCCLXV.

Quæstiones & præmia duo. PUS auspicato inceptum bonis quoque avibus hoc continuatum est anno. Quæstiones præmiis expositæ suerant duæ, altera chymico - metallurgica, altera Palatino - geographica. Prior ex lege, quæ alternas classium, historicæ atque physicæ, in problematibus publicandis vices imperat. Posterior jussu munificentissimi in literas Principis, qui utramque academiæ disciplinam simul æque juvari cupiens, præmio academico alterum ex suo, imo minora quæstionibus œconomicis duo, ut alibi dicetur, liberalissime addidit.

Primum itaque de faciliori minusque suntuosa methodo ex minera cuprifera as vel cuprum purum eliciendi, quarebatur, experimentis qua esset comprobata. Vicit in hac quastione Jo. Heinricus de Grechtson, Saxo, quod schedula resignata inventum est nomen; sub quo, ut deinceps compertum est, latere voluit Jo. Henricus Justi, regis Borussia metallisodinis universis prafectus, vir multifaria eruditione celebris.

Historica quæstio hæc erat: Quinam ante Romanos, rerum in Gallia potitos, & sub Romanis populi terras occuparint cis & trans Rhenum, quæ Electoratum Palatinum hodie constituunt. Victor pronuntiatus est so. Otto Cullmann, Germersheimensis, J.V. Lic.

Lex nova.

In eodem conventu publico autumnali, d. XVII. Octobris celebrato, legum academicarum supplementum alterum a secretario prælectum est, his verbis:

In conventibus academicis, publicis atque privatis, sedendi ordo servator ex tempore, quo quisque socius cujusvis classis, ad præsidium direstoriumve non pertinens, elestus suerit, nec alius cujuscunque dignitatis prærogativæ hac in re ulla habetor ratio. Dat. Manhemii d. XV. Ost. M DCC LXV.

CAROLUS THEODORUS ELECTOR.

Tum

Tum insuper publicata est electio & confirmatio socii honorarii unius & extraordinariorum undecim. Honorarii quidem illustriss. Caroli Friderici de Wartensleben, cæsareæ maj. camerarii, ordinumque Belgii sæderati ad electores & circulos Rheni atque Westphaliæ legati extraordinarii, qui ut. generis nobilitate & splendore munerum, ita rei nostræ literariæ juvandæ studio multum excellit.

Extraordinariorum vero classem nunc primum constitui placuit viris præstantis ingenii atque dostrinæ, qui vel iisdem nobiscum studiis conjuncti, vel promovendis iis quani maxime proni funt atque idonei:

- Josephus de Ritter, Baro, fereniss. Electoris Palat. consiliarius intimus & in aula cæsarea minister, ut vocant, plenipotentiarius.
- FRIDERICUS CAROLUS CASIMIRUS DE CREUTZ, Baro, Landgravii Hasso - Homburgici consiliarius intimus & regiminis ejus præses.
- CHRISTIANUS FRIDERICUS PFEFFEL, ducis Palatino-Bipontini nomine residens Monaci & classis hist. in academia Boica director.
- STEPHANUS ALEXANDER WÜRDTWEIN, Electoris Mogunt. confiliarius ecclef. & ecclefiæ collegiatæ ad gradus b. M. V. decanus.
- JACOBUS CHRISTIANUS SCHÆFFER. theol. & philos. doctor, regis Daniæ confiliarius, prof. honor. & pastor Ratisbonensis.
- Joannes Daniel de Olenschlager, reip. Francosurtanze scabinus & electoralis Saxonize consiliarius.
- JOANNES MARTINUS KREMER, consiliarius Rhingravicus Grevilera.

JACOBUS REINBOLDUS SPIELMANN, medicinæ doctor & profesfor p. o. Argentorati.

GEORGIUS CHRISTIANUS CROLLIUS, ducis Bipont. bibliothecarius & gymnasii prof.

Josephus Gottlieb Koelreuter, med. d. marchionis Bada-Durl. confiliarius & hist. nat. professor Carolsruhæ.

FRIDERICUS EXTER, gymnasii illustris Bipontini professor.

Hortus botanicus.

Herbis, quas Palatinatus ad Rhenum sponte sua profert, earumque indole & usu penitius cognoscendis, ad urbem hanc, ubi solem orientem adspicit, hortum institui justit Princeps, & curam eius ex academicorum ordine commendavit Frid. Cafimiro Medico.

Typographia academica.

Sed & inter majora Principis Electoris beneficia, hoc anno accepta, commemorandum omnino est jus typographicum, ut academia cum sua, tum alia scripta & opuscula formis suis excudat. Accessit mox privilegium calendarii œconomici, quo vulgus a puerilibus & superstitiosis, quibus decipi solet, avocaretur ad certa recensque inventa vitæ communis aut porro investiganda commoda.

Aqua fuffodi cura.

Neque prætereundum filentio, collegam quendam nostrum, ut catos servan-humanitatis, ita modestiæ quoque laude insignem; praemium triginta ducatorum promifisse ei, qui remedio, alibi invento, usurus homini aqua suffocato in Palatinatu spiritum reddiderit primum. Libelli, remedium illud docentis, exempla rogante academia per omnes Electoratus hujus partes distributa sunt plura. nec caruit fuccessu conatus, servato mox in Neapoli Palatina infante quadrimulo a morte, quam aqua forte mersus oppetiisse omnibus videbatur. Meruit praemium Samuel Jacobus Joosten. medi-

medicinae doctor, eodem in oppido practicus. Successit mox experimentum alterum Ladenburgi, ubi Hohbachii fratres, pharmacopola & chirurgus, eadem methodo usi, infantem biennem, aqua prorsus suffocatum, revocarunt ad vitam. Et operam hanc bene praestitam dono insigni remuneravit munificentissimus Princeps.

Oratio festiva hoc anno secunda senatus academici jussu d. VII Oratio festiva Nov. dicta est a secretario perpetuo, qui *Principem de Principatu*, *Principatum de Principe latum* sermone latino praedicavit. Orationem hanc cum superiore typis quoque excudi jussit senatus academicus.

SUNT ex legibus feriae academicae sex hebdomadum, ver-Itinera liter. nales & autumnales, otia commoda itineribus, quibus studia historica praeclare juvantur. Cum ergo in suis & sinitimis terris varia medii & antiquioris aevi monumenta superesse intellexisset princeps, colligendis iis & ab interitu vindicandis, cum pictore proficisci justit binos academiae socios, Kremerum atque secretarium. Primum iter feriis autumnalibus A. 1764 susceptum, idque per Wormatiam, Alcejam, Odernhemium, Moguntiam directum est Ingelhemium, regio Caroli M. palatio, quod vel maxime perlustrandum erat, celebre. Ingelhemio per Crucenacum, Rockenhusium, Wolffsteinium, Otterbergam & Lutram missi post XX profectionis dies redierunt ad lares. Ubsque vel chartæ vel lapides exscripti, & ex his depicti sunt plures.

Prima itaque mora fuit Wormatiæ, ad lapides quosdam sepulcra-Wormatia. les Rom. quos a classicis inscriptionumRom. editoribus, Grutero, Reinesio, Sponio, Muratorio frustra requiras. Lapidum quidem istorum inscriptiones anonymus fatorum urbis hujus scriptor an. 1690, (d)

post-

<sup>(</sup>d) Vorstellung der Statt Wormbs anfang, fortgang und untergang, ad pag. 3.

MDCGLXV.

posteaque lapides integros, æri incisos, doctus Wormat. & Fuldensis ecclesiarum historiographus, Jo. Frid. Schannatus (e), publicarunt, sed uterque vitiose.

Ad portam S. Martini sunt quatuor saxa, imaginibus & literis Romanis conspicua. Pulcherrimum equitem sistit armatum, signiferum & in hostes prostratos, Germanos scilicet, surentem. Deletæ sunt magnam partem inscriptionis, linea præsertim secunda & tertia, literæ; ut mirum non sit, vel male vel impersecte descriptas ab aliis suisse. Supersunt tamen deleti vestigia, ex quibus sollicite collectis verissima hæc prodit epigraphe:

Q. CARMINIO IN

GENVOEQVITIALA

HISPANORVM. . . . .

STIP. XXV. SIGNIFERO

SACER IVLIVS H. E. T.

Unicus tantum annorum, quos eques hic, quadragenarius haud dubie, vixerit, numerus, linea tertia restitui nequit.

Fuit ergo Quintus Carminius Ingenuus eques alæ Hispanorum & signifer. Signi figuram manu sinistra tenet, qualem nos alibi non invenimus. Signorum ingens diversis temporibus & nationibus suit diversitas. Pendent ex hastæ summitate in ligno transverso quatuor slammulæ. Meruit eques sipendia XXV. Monumentum posuit Sacer Julius Heres Ex Testamento. Prænomen omissum & gentilitium nomen Julius, turbato veterum Romanorum more, cognomini Sacer postpositum, lapidem non integro aut florente, sed corrupto jam & inclinato per principes imperio Rom. positum indicant. Literas finales tres Schannatus in HELT, anonymus Wormat. H. E. F. corruperunt.

Jux-

<sup>(</sup>e) In hift. epifc. Wormat. part. I, cap. I.

Juxta monumentum hoc erectum est aliud ejusdem alæ equitis, Helvetii, non Romani, patria aut civitate, qualis Carminius suit. Infra equitis, hostem quoque proterentis, imaginem literæ exetant sequentes:

LICINVS CLOSSI
F. HELVE TIVS ANN.
XLVII. EQVES ALA
HISP. STIP. XXVI. HS.
TIB. IVL. CAPITO H.

Licinus Clossii filius Helvetius annorum quadraginta & septem, eques alæ Hispanorum, stipendiorum viginti & sex, hic situs est. Tiberius Julius Capito Heres posuit.

Ala Hisp. cui Helvetius hic adscriptus suit, solis Hispanis ab initio constans, ex variis deinceps nationibus suppleta est, quemadmodum Helvetiorum, percerina stipendia merentium, cohortes hodieque supplentur. Helvetiam veteris Galliæ partem suisse, quis ignorat? Sunt ergo Licin & Closs Celtica nomina, quibus a Latinis Latina terminatio addita. Fuit enim Heres, qui posuit, civis Romanus, triplici nomine, togatæ quod genti proprium, insignis.

Contra binos hos lapides bini funt alii, equitis atque peditis. Equitis epigraphe hæc est:

ARGIOTALVS
SMERTVLITANI
F. NAMNISEQV.
ALAINDIANA
STIP. X. ANNO.
XXX. H. S. E.
EREDES POSVE
RVNT.

 $C_3$ 

Habe-

MDCCLXV,

Habemus & hic nomina duo Gallica. Nam Argiotalus, Smertulitani filius, Gallus natione fuit, siquidem Namnis, id est, ex Namnetibus sive Nannetibus (Nantes) ortus. Meruit eques in ala Indiana stipendia decem, vixitque annos triginta. Schannatus quartam lineam corrupit in AIANDIANA. Argiotali Eredes sive Heredes noluerunt dignosci. En monumentum sepulcrale peditis auxiliaris, non legionarii:

VEIAGENVS
SISGI F. MIL
ES EX COH
ORTERAETO
AN. XLVI.STIP.

Perierunt duz vel tres linez extremz, lapide adeo detrito, ut tantum non omnis jam disparuerit epigraphe, peritura brevi. Schannatus VMVSM, anonymus Wormatiensis

XXIV. NATVS M

ONET

H. S. E.

fuperioribus addunt. Posterior si recte vidit, Vejagenus suit Sisgi filius miles ex cohorte Rætorum annorum XLVI. stipendiorum XXIV natus Monetii. Monetium Japydum oppidum, qui Liburnis proximi habitabant, Illyrici pars, Strabo commemorat. At patriam in fine post honores & ætatem ponere Romanis insuetum, qui, quod in Licino & Argiotalo sactum, gentilitio illam nomini jungere maluerunt. Ceterum copias Romanorum auxiliares, ex subditis reip. vel imperii, non civibus, conscriptas, in

Mocclay.

in cohortes, non in legiones, quæ civium erant, divisas suisse constat. Ejusdem Coh. Raitorum miles, Attio Lani silius Montanus, annorum XLV. stipendiorum XIX. Moguntiæ sepultus jacet (f).

Paucis a porta S. Martini passibus, ad sosse exterioris murum, exeuntibus ad dextram, lapidis quoque Rom. fragmentum

superest:

### M. SEMPRONI

#### VS L. F. DOMO

Deest nomen patriæ, cognomen & reliqua. Patria enim frequenter, uti tribus, ante cognomen exprimebatur, præposita voce DOMO. Gens Sempronia multis celebratur marmoribus. In Schannati exemplo litera L, Lucium, Marci Sempronii patrem, designans, linea secunda exulat.

Præterea in veteris curiæ Wormat, area duo sarcophagi servantur lapidei, cum operculis suis haud ineleganter exciss. Alteri inscriptum:

#### D. M.

SPECTATIÆ PEREGRINE SERVANDIVS SOLLEMNIS ET SERVANDIA SERVANDA FILIEII VS FACIVNDVM CVRAVERVNT.

Maritus hujus Spellatiæ Peregrine fuit Servandius quidam, ut ex filii filiæque gentilitio colligimus nomine, quod a patre ad liberos transiit. In voce FILI duplex vocalis I in unam literam contracta. Filii autem per syllepsin vocantur filius & filia. A potiori

<sup>(</sup>f) Gruteri Inscriptionum p. 524, n. 3.

tiori denominatio. Contra in voce EIIVS duplicata est litera I, vocalis primum, dein consonans; archaismus, Prisciano jam observatus (g). Alteri vero:

#### D. M.

# SPECTATIÆ SPECTATÆ CONIVGI CARISSIME LVTTONIVS LVPVLVS CONIVNX INFELICISSIMVS CVM FILIABVS POSVIT F. C.

Spritatia Spritata, superioris Speciatize Peregrime sorte soror, ex ecdem saltem Speciatiorum genere nata suit. Sub Cæsarum enim imperio sratres atque sorores cognominibus diffinguebantur, cum libera rep. prænominibus-magis suffent dileveri. Hine omissa plane in utroque sacrophago prænomina. Sighe sinales F. C. saciundum curacit post POSUIT pleonassice abundant. E simplex supra in PEREGRINE & hie in CARISSIME pro diphthongo AE positum, haud rara veterum lapidum licentia; qua sacium, ut ex omni denique scriptura diphthongi medio ævo exularent. Sighe initiales D. M. Diss manibus operculis utriusque sarcophagi insculptæ sunt.

Reinesius unicam hanc Wormat. epigraphen, a Langermanno Hamburgensi JC. acceptam, syntagmatisuo (n) in seruit, sed
vitiose. Nomen Speciatia quidem ipse conjecturis suis selix restituit in Spellatia. At nimis, ut esse solet, audax Luttenius in
Lupponius convertit. Locum tumbæ Spiram salso indicat,

Alias

<sup>(</sup>g) Conf. Voffins de arte Gramm. lib. I, cap. II.

<sup>(</sup>h) Pag. 775.

MDCCLXY.

Alias insuper inscriptiones Rom. Wormatia habuit, votivas duas Jovis & fepulcralem C. VIBII C. F. VOLT. VIRILIONIS, quas cum Moguntinis suis Huttichius, ex Huttichio Apianus (i) & ex Apiano Gruterus; Gasp. Barthius (k) vero ex schedis Jac. Beyelli, presbyteri Spir. ediderunt. Iis anonymus Wormat duas, votivam Jovis atque Junonis, cum sepulcrali C. CANDIDII MARTINI IIIIII VIRI AUGUSTALIS, aliasque Schannatus addiderunt, quas dolendum periisse omnes.

Odernhemium, przefecturze Alcejanze, quze Palatini juris est, Odernheim. oppidulum, castro imperiali olim munitum, in tabulario publico fervat autographa cæfarum, quæ cum aliis hujus generis documentis infra producimus, Rudolphi I, qui cives, milites & filios Num. I. militum de Odirnheim universos libertate & juribus civitatis Oppenheimensis feria quinta post festum pentecostes an. 1287 ornavit; dein Alberti I, Rudolphi filii, qui castrum & opidum in Odern- Num. II. heim & nobiles, castrenses, milites, filios militum & alios homines in eisdem habitantes, non folum eisdem Oppenhemii juribus & confuetudinibus, fed & mercatu hebdomadali, fingulis Martis diebus fecure celebrando, an. 1299 locupletavit. Ludovicus Bavarus Num. III. Oppenhemii, brevi post electionem suam, strenuis ac prudentibus viris, sculteto, castrensibus, consulibus & civibus in Odernheim privilegia & jura sua omnia confirmavit. Tam arctum Odernhemii cum Oppenhemio vinculum perstitit, ut una eademque cæfaris oppigneratione in electorum Palatinor, uterque locus Milites, castrenses & cives Odernheimentransierit ditionem. ses quocunque olim secessissent, regiorum & imperialium hominum nomen servantes, patrize, unde exierant, nihilominus obnoxii

<sup>(</sup>i) Pag. CCCCLXXXIIII.

<sup>(</sup>k) Adversar. lib. LII, cap. L.

noxii & vectigales manserunt; quo factum, ut sec. XVI in quadraginta & quatuor pagi Wormatiensis locis homines suerint Odernhemio adscripti.

In æde parochiali hujus loci S. Rufi, episcopi Met. ossa ex feculo III antehac fervabantur, confcio Drogone præfule, temporibus Lotharii imp. & Ludovici regis, nescio quam ob causam, huc translata (1). Nexum cum Metensi ecclesia probant literæ Wernheri de Bolanden, qui capitulo ejus majori jus suum in ecclesia Odernheimensi, præsente Philippo rege, a. 1208 resignavit (m). Sed & proximum Odernhemio cœnobium monialium ord. Cisterc. ex bonis ministerialium b. Stephani Metensis ecclesiæ in villa Gummersheim a. 1146 institutum est (n). Postrema cœnobii hujus abbatissa fuit Apollonia de Biebelnheim, quæ cum Marg, de Zeiskeim, Elif, de Hohenstein & Anna Jetta de Monzeberg, conventualibus fuis, in Friderici III electoris manibus a. 1565 illud reliquit. Reliquias S. Rufi bello tricennali, quo regiones has Hispani tenebant, Odernhemio Brugam, urbem Belgicam, migrasse traditur (o). Ad murum chori superest lapis cum imagine episcopi. In eadem ecclesia sepulcrum & epitaphium est Justi Reuberi, inter scriptorum rerum Germ. editores celebris (p).

In vicino monte satis edito, unde jucundum totius amœnissimæ regionis spectaculum longe lateque patet, capella S. Petri extitit, cujus rudera seduxerunt geographos multos, ut arcis dirutæ rudera hic quærerent & in tabulis suis geographicis indicarent. An. 1400 ipso die

<sup>(1)</sup> Molani addit. ad U/uardi martyrolog. d. 7 Nov.

<sup>(</sup>m) Gudeni codex diplom. tom. I, pag. 409.

<sup>(</sup>n) Ibid. tom. II, p. 13.

<sup>(</sup>o) Ibid. tom. I, pag. cit.

<sup>(</sup>p) Epitaphium hoc insertum est præfationi ad novam voluminis Reuberiani editionem per Georg. Christian. Joannis an. 1726.

- MDCCLXY.

die S. Pauli apostoli Johannes, archiep. Moguntinus, capellam montis S. Petri in terminis opidi Odernheim suz dioces, sitam, cujus collatio ad monasterium in Arnstein Trevir. diœc. & ord. Præmonstrat. spectabat, postquam resignatione Jacobi dicti Mergeln de Bibelnheim diu vacasset, ut jus collationis ad sedem apostolicam legitime esset delatum, ejusdem sedis auctoritate sibi concessa Jo. Schutzio de Bechtolssheim, plebano in Hesseloch, contulit.

Biduum Moguntiæ in delineandis & exscribendis antiquis Moguntia. Quærebantur maxime lapides aliunde marmoribus transactum. noti, a quo Io. Huttichius, facerdos Mogunt, collestanea antiquitatum in urbe atque agro Moguntino repertarum, in ædibus Jo. Schoefferi A. 1720 excudi fecit, quæ in Apiani & Gruteri collectiones deinceps illata, ex idiographis non parum emendari posse videntur. Accidit autem præter spem omnem, ut nota quærentibus ignota plurima legionum, primæ adjutricis, secundæ, decimæ tertiæ & quartæ geminarum, decimæ fextæ, vigefimæ fecundæ primigeniæ; dein alarum Flaviæ II, Hifpanæ, Rufonis; cohortium denique Rhætorum & Vindel. Ituræorum I, Thracum IV &c. monumenta in oculos incurrerent, ab Huttichianis, quorum nihil superest, prorsus diversa, nec a junioribus inscriptionum Mogunt. editoribus, J. C. Hiegellio (q), Carolo Gustavo Herzeo (r) & Georgio Christiano Joannis (s), si unum alterumve excipias, prodita. Tam ferax est antiquitatum Romanarum veteris Germaniæ sup. metropolis, Moguntia. Monumenta hæc eminentisfimi electoris Moguntini, magni musarum Palatinarum patroni, muni-D 2

<sup>(</sup>q) In specimine collectaneor. naturæ, artis & antiquitatis &c.

<sup>(</sup>r) Qui pœmatibus suis, a. 1721 Noribergæ editis, mantissam inscriptionum Mogunt. septennio ante repertarum adjecit.

<sup>(</sup>s) Hic in tomo novo rer. Mogunt. Huttichii & Hærei collectanea suis adauxit a. 1727.

MOCCLXV.

munificentia plane fingulari, & illustriss. Wartenslebii comitis, socii honorarii, cura & opera in archivum lapidare Palatinum cum nuper illata sint, in altero, quod paratur, commentariorum academicorum volumine quam accuratissime prodibunt in lucem.

Ingelheim.

Moguntia Ingelhemium progressi veteris palatii, quod Carolus M. hic exstruxit, ruinas scrutati sunt diligentissime, & quæcumque observarunt, Schæpslino præsidi absolvendæ, quæ volumen hoc ornat, dissertationi tradiderunt.

Crucenacum.

Ingelhemio ad Navam perrexerunt & Crucenacum, præfecturæ Palatinæ, ex comitatu Spanheim. enatæ, caput. Oppidum Nava in vetus & novum distinguit. In medio est insula & templum parochiale Reformatorum, in quo mausoleum præstans superest Simonis IV, comitis Spanheim. lineæ Crucenacensis postremi, cum epigraphe:

ANNO DOMINI M. CCCC. XIIII. III. CALENDAS SEPTEMBRIS OBIIT NOBILIS DOMINUS SYMON. COMES IN SPANHEIM ET VIENNE HIC SEPULTUS. CUJUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE. AMEN.

Comitatus Vienne, cujus hic mentio fit, vulgo Vianden, in ducatu Lucelburgico fitus, ad Simonem hunc pervenit matrimonio cum Maria, Gotfridi, ultimi comitis Vienn. filia, ex qua Elifabetham fuscepit, comiti Palatino Ruperto Pipan, Ruperti imp. filio primogenito, nuptam. Elifabetha hac fine prole an. 1417 defuncta, comitatus ille ad matris ejus ex sorore Adelheide nepotes, Nasfaviæ comites, transivit; quinta tantum comitatus Spanheim. anterioris parte penes domum Palatinam tum remanente, ejusdem dono Elifabethæ, cujus res egregie nuper illustravit Crollius noster Bipont.

Ad

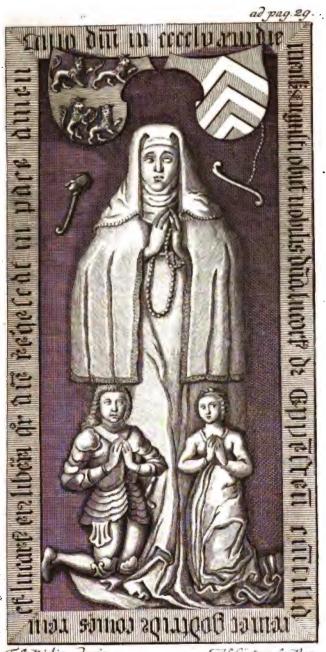

F. F. Kirling desig.

H. Contgen Se Alog.

• 

Ad murum templi erecti sunt duo lapides Rheni comitum sepulcrales, quorum alter Cunradi Ryngravii de Lapide, qui a castro suo vernacule tum Stein, & discriminis causa postea Rheingrasenstein dicto, quod retro Crucenacum monti insidet, cognomentum tulit. Dies & annus mortis ejus ex monumento hoc certo non constant. Alter lapis, quem æri incidi curavimus, est Lucardis, quæ Friderico Rheni comiti nupserat seria quinta post S. Martini A. 1420 (t), mater deinceps sacta Godsridi & Lucardis, qui cum ipsa in eandem tumbam suerunt illati. Inscriptio verbis integris hæc est:

ANNO DOMINI M CCCCLV. XIV. DIE MENSIS AU-GUSTI OBIIT NOBILIS DOMINA LUCART DE EPPENSTEIN COMITISSA RENI ET GODFRIDUS COMES RENI ET LUCART EJUS LIBERI QUO-RUM ANIME REQUIESCANT IN PACE AMEN.

Lucardis hæc infuper filium reliquit Fridericum, filvestrem in Dhun & Rheni comitem, qui biennio post cum avunculo suo, Godfrido domino de Eppenstein, de hereditate materna transegit. Insignta Eppensteinensia ad sinistram Lucardis. Qui ad dextram leones quatuor, juncta Rheni & silvestrium lineæ Dhun. comitum insignia hodieque constitunnt, in scuto quadripartito, quod hic sine partitione simplicius. Alibi leones Wildgravici tantum coronati sunt, Rhingravici nusquam. Kyrburgensis Wildgraviorum linea tribus, ut ex Flonheimensi mox lapide patebit, scutum suum exornavit leonibus, qui & ipsi in Rhingravicum deinceps illati sunt.

Præter hæc uxoris Domicelli Rudolfi de Leien, a. 1408 ultima die Januarii defunctæ; Hermanni Stumpp de Waldecken militis, a. 1412 decima Kal. Oct. extincti; Meynhardi de Coppensiein D 3 a. 1503

<sup>(</sup>t) Scriptor. rer. Mogunt. tom. I, pag. 814.

a. 1503 fepulti, aliorumque illius ævi militum monumenta fepulcralia eodem in templo fervantur.

Flonheim.

Crucenaco Flonhemium, majorem Wildgraviorum vicum, castro & monasterio olim insignem, delati academici, lapidem in æde parochiali repererunt suo genere unicum. Antiquæ sane comitum silvestrium gentis monumentum sepulcrale præter hoc vix ullum innotescit. Imaginem ejus ære quoque damus expressam. Epigraphe hinc inde læsa, ita restituenda est:

ANNO DOMINI M. CCC. LXVIIII. X KAL. MAJI OBIIT FRIDERICUS COMES SILVESTRIS DE KIR-BERG CUJUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE.

Fridericus hic in ecclesia Flonheimensi sepeliri voluit, advocatus quod ejus fuerat. Ignotus fundationis monasterii annus. Fundavit forte Emicho Wildgravius, qui a sede sua comes de Flonheim a. 1139 appellatur (u). Gerhardi comitis silvestris & advocati ecclesiæ S. Mariæ in Flanheim, cura & precibus factum est a. 1181, ut a S. Maximini & S. Albani abbatibus parochialem ejusdem loci ecclesiam monasterium acciperet data S. Albano vicissim decima villæ Budinsheim. Henrici abbatis S. Albani hac de re chartam & archiepiscopi Mogunt. confirmationem dedit Ill. Senckenbergius (x); Cunradi Maximiniani abbatis literas nos infra producimus; eisque duas alias a. 1193 & 1243, haud minus in monasterii hujus & comitum silvestrium historia memorabiles, subjungimus. Monasterium per antecessores nobilium Johannis & Gerhardi, comitum filvestrium in Thun & Kerberg, fundatum esse atque dotatum, Dietericus archiep. Mog. testatur in charta, qua in ecclesiam collegiatam a. 1454 illud

con-

Num.IV. V. & VI.

(u) Gudeni cod. diplom. tom. III, pag. 1049.

<sup>(</sup>x) Meditat. de universo jure & historia p. 60 segq.

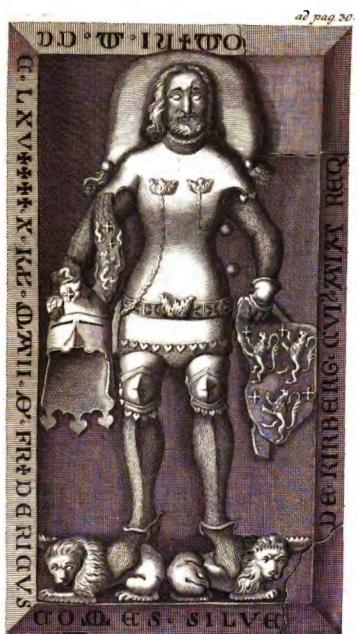

F. S. Xisting desig.

H. Contgen se. Mog.

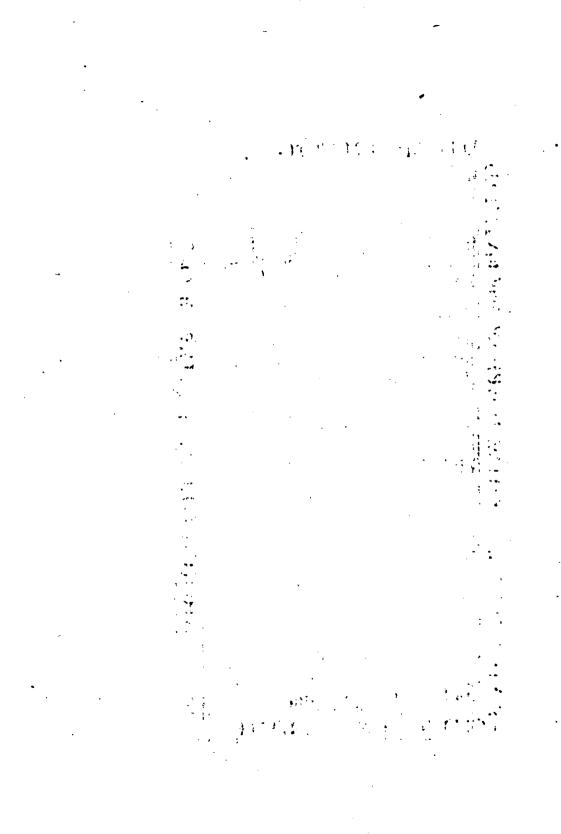

convertit; unde advocatia ejus penes eosdem comites eorumque fuccessores Rhingravios constanter permansit. Gente Wildgraviorum per Emichonem & Godefridum, Conradi filios, in duas domos, Kyrburgensem & Dhunensem, divisa, fratres hi dominica reminiscere a. 1283 villam Vlanheim inter se ita partiti sunt. ut " quidquid fitum est versus superiorem partem cum villa Oufho-" fen & cum villa Boedenheim cesserit in partem domini Emecho-" nis cum bonis & hominibus . . . E converso vero quicquid " situm est versus inferiorem partem cum villa Bornheim & cum willa Eicheloch, nec non villa Wendelsheim, cesserit in partem n domini Godefridi, cum bonis & hominibus, sicut sedent, resident " & tempore divisionis inventi fuerunt &c. Lineæ Dhunensi Godefridi exstinctæ successit Johannes II Rheni comes, superstite ex linea Kyrburgensi Friderico illo, Flonhemii sepulto, qui controversam monasterii advocatiam, quamvis ecclesia in parte Dhunensi sita esset, duplici quinque arbitrorum sententia a. 1358 & 1367 folus retinuit. Sed & Kyrburgensis pars defuncto Ottone, Friderici hujus filio, ad Johannem III, secundi filium, ejusque heredes pervenit.

De monasterii hujus medio sec. XV statu laudatæ supra Dieterici archiep. literæ hæc habent: "Licet ordinis canonicorum regula, rium esse dicatur & reputetur, tamen prepositus & canonici, ejusdem monasterii, qui pro tempore suerunt & nunc sunt, nullam regularem professionem emiserunt, excepto duntaxat, quod cum aliquis inibi in canonicum recipitur, in manibus pre, positi de non revelando secreta capituli & quod obediens erit, preposito ejusdem monasterii promittit. In presato etiam monasterio annus probationis non exstitit nec servatur, nec etiam, commune habitum suit nec habetur resectorium, sed quilibet, ex dictis preposito & canonicis proprias habitationem & prebendam, & illi ex eis Domini officiis inibi interessentes cottidianas, distributiones habuerunt & habent, ac presati prepositus & canonici, qui cum eodem preposito quinque numero duntaxat so-

n re noscuntur. & juxta consuetudinem antedictam hactenus vi-" xerunt & vivunt, ac nullam professionem aliam, quam supradi-" cham promissionem secerunt, quamvis habitum per canonicos , regulares gestari solitum gestaverint & gestent . . . . Compe-" rimus etiam quod prepositus & canonici predicti nullo modo " ad faciendam professionem regularem & ad vivendum aliter. " quam prout hactenus ibi extat observatum, induci possunt... " Et quod in dicto monasterio sunt duo etiam sacra benesicia sive " altaria, clericis fecularibus affignari folita, & quod monasterii " ac beneficiorum hujusmodi fructus, redditus & proventus cen-, tum marcharum argenti secundum communem exstimationem " valorem annuum non excedunt. " Archiepiscopus itaque, auctoritate Nicolai papæ munitus, monasterium in collegiatam ecclesiam, quæ juribus & honoribus omnibus frueretur, quibus alize ecclesize collegiatze Moguntinze civitatis & diœceseos gaudent. erexit, ita ut præpositura principalis dignitatis, sex canonicatus, totidem præbendæ, capitulum cum sigillo, arca & mensa capitulari, nec non sex vicarii essent; qui omnes in villa Flanheym veram & non fictam refidentiam facerent, Deo famulaturi in horis Centum hæc collegiata perstiterat annos. nocturnis & diurnis. quum Ottonis Rhingravii lineæ Kyrburgicæ tutores, Anna mater, ex Isenburgica stirpe, & Johannes de Hohenfels, Reipolzkirchæ dynasta, Protestantium August. confessionis dogmata, antiquatis prioribus, Flonhemii stabiliverunt. Canonicus unicus superfuit, Conradus Rasoris, quum a. 1554 Arbogastus Boos novus institueretur pastor.

Roggenhuia.

Flonhemio Grevileram, pulcriorem longe, quam quæ in abditis his montium Vogesianorum recessibus quæreretur, Rheni comitis sedem, hincque Roggenhusam directum est iter, ubi inventum sepulcrum Philippi Camerarii, præsecti hujus oppidi, vivo patre cognomine, primo universitatis Altorss. procancellario, viro juris peritissimo, a. 1613 defuncti, patruelis Ludovici Came-

Camerarii, cujus in historia Friderici V Palatini, regis Bohemiæ, celebre nomen. Ex tabulario hujus loci publico duo proferimus instrumenta imperialia, quæ ad pristinam ejus dignitatem maxime pertinent. Priore Ludovicus Bavarus Num. VII. rogante Heinrico, comite Hirsuto de Nova Beinburg, a. 1332 civitatis Francosurtensis jura & privilegia Roggenhusanis concessit, eaque posteriore Rupertus Palatinus a. 1407 confirma-Num. VIII. vit & auxit. Roggenhusa, ab Hirsutis comitibus ad Electores Palat. translata, Alcejanæ tum præsecturæ subdita erat; nunc adscripta est Lutrensi.

Lutrensis quoque præsecturæ est castrum & oppidulum Wolf-Wolfstein. stein, quatuor leucis a Roggenhusa situm ad Lutram, in angustissima valle. Servant incolæliteras Rudolphi I cæsaris autogra-Num.IX. phas, quibus apud castrum suum Wolvistein civitatem justit institui liberam atque munitam, quæ Spirensis civitatis juribus gauderet; id quod Carolus V imp. Wormatiæ d. 13 Junii 1545 denuo confirmavit. Castrum antiquum insra oppidulum est; novum, quod adhuc habitatur, supra oppidulum. An. 1372 castrenses Wolfsteinii suerunt Georgius comes Veldentiæ, Nicolaus Blicke de Lichtenberg, Wernerus Winterbecher de Nanstul & Wolfius de Wolfstein, qui cum castrensibus in Lutra, ut insra docebitur, unum hujus vallis & regionis ordinem constituerunt.

Nec Romanorum temporibus angustias has caruisse incolis, Wolssteinensis indicat lapis, qui in palatium Electorale nuper illatus. Difficilis ejus interpretatio, quum Gallica nomina permixta Romanis, & verborum constructio plane singularis sit ac vitiosa. Haud procul Wolssteinio rudera exstant arcis, quæ a vetustate sua Heidenburg appellari solent. Inventa ibi hasta ænea, ærugine, quam in nummis Romanorum amamus, eleganter obdusta.

Mocci.xv.

Otterberg.

Num, X.

In valle Lutrensi Wolfsteinio progressi Otterbergam adierunt academici, oppidum ex abbatia enatum, uti abbatia ord. Cisterc. successerat castro. Originem abbatiæ Heinrici archiepiscopi Mogunt. literæ docent, quibus ecclesiam in antiquo castro Otterburc Eberbacensi Rhingoviæ abbati, qui proprietatem fundi, castrum cum adjacentibus & contiguis monti terris & silvis a manu Sigesfridi cujusdem acceperat, ad construendum ibi cænobium a. 1144 tradidit, parochiali laicorum hujus loci cura in vicinum parochum Sambacensem translata. Sifridum Bebonis Comitis Kesselbergici filium nuncupat Gasparus Jongelinus, montis S. Disibodi abbas (y). Ad eundem annum 1144 Schonaugia, ejusdem ordinis supra Heidelbergam olim monasterium, initia sua resert.

Auctor oppidi Johannes Casimirus, Friderici III elect. Palat. filius natu minor, qui præfecturam Lutrensem cum Neostadiensi testamento patris acceperat. Plenus tum erat Palatinatus Gallorum & Belgarum, propter facra sua patria exulum, quorum coloniam infignem Scheenaugiæ, monachis tum vacuæ, aliam Franckenthalii stabilivit Fridericus pater, cum Gallis & Belgis his eadem religionis dogmata professus. Turbavit advenas Ludovicus VI, Friderici filius natu major & in Electoratu fuccessor, Augustanæ confessioni addictissimus; unde illi Scheenaugia magno numero migrarunt Neostadium, ubi Jo. Casimirus regnabat, parentis ad leges. pro Schænaugia sedem fortunarum concessit Otterbergam, ubi multa ædificia erant a monachis deserta. Membrana, quam Cavitulationem suam vocant Otterbergenses, hac de re scripta est Lutræ d. XV Junii a. 1579. In veteris abbatiæ templo, quod a firmitate & amplitudine sua cathedrale esse crederes, Reformati duplici idiomate, Germanico & Gallico, facra adhuc sua celebrant.

In

<sup>(</sup>y) In notitia abbatiarum ord. Cifterc. Lib. 11, pag. 60.

MOCCLXV.

In templo hoc plura illustrium hominum sepulcra supersunt, hirfutorum maxime comitum, quorum epitaphia verbis contractis subiungimus novem:

EBERHARDUS DE BOIMEBURG, episcopus Wormat. XI cal. April. an. MCCLXXVII. Montispelii in Gallia extinctus, indeque Otterbergam translatus ad sepulturam (2).

- ROBERTUS COMES IRSUTUS DE BOIMBURG V IDUS JULII M CC LXXXI.
- MARGARETA UXOR GEORII IRSUTI COMITIS X KAL. JULII M CCCVII.
- GEORIUS COMES IRSUTUS DE STOLZEBERCH V IDUS FEBRUARII M CCCIX.
- DOMICELLUS GEORIUS FILI. GEORII YRSUTI COM. IN DIE S. STEPHANI PROTO-MAR. M CCC XXXVIII.
- HEINRICUS IRSUTUS COMES DE BEIMBURG M CCC XL.
- ELISAB. UXOR HEINRICI IRSUTI COMITIS JUNIORIS DE BEIMBURC KAL, SEPTEM. . . .
- J. COMES IRSUTUS DE NANNESSTUL IN VIGILIA OMN. SANCTOR. MCCC XLI.
- PHILIP. IRSUT. COMES DE NOVA BEIMBURG IN DIE SIMONIS ET JUD. AP. MCCCLIX.

Ex his emendari & augeri possunt, quæ de comitibus hirsutis scripsit Senckenbergius Baro (a).

E 2

Ad-

<sup>(</sup>z) Schannati hist. Wormat. tom. 1, pag. 381.

<sup>(</sup>a) In meditat. de universo jure & historia pag. 23 seqq.

MDCCLXY.

Addimus ex eadem æde epitaphia quædam Dunensium dynastarum atque Hohenfelsæ.

ANNO DOMINI M CC X C NONO XVIII KAL. MAJ. O. PIE MEMORIE DNS WIRICUS JUNIOR DE DUNA.

ANNO DNI MCCCIIII. IIII NONAS FEBR. O. DNA ISIGARDIS UXOR WIRICI JUNIORIS DE DUNA.

ANNO DNI MCCCVII. VI KAL. DECEMBRIS O. DNA KUNIGUND. UXOR DNI WIRICI DE DUNA.

Sub uno lapide quiescunt Wiericus, Melchior & Philippus de Dhun, pater, filius & nepos, comites & domini de Valckenstein, teste inscriptione lapidis vernacula. Wiericus obiit d. 1 Maji 2. 1501. Melchior d. 1 Sept. a. 1517, & Philippus d. 15 Febr. 1530.

ANNO DNI M.CCC. XXIX. V. KAL. NOVEMB. O. DN. HEINRICUS DE HOHENVELS.

Lutra

Lutræ in transitu ex scrinio præsecturæ oblata hujus sunt instrumenta quædam Gallica, res comitum Lucelsteinensium, quorum possessiones a sec. XV juris quoque Palatini sunt, haud parum illustrantia. Primo Carolus VI, rex Francize, Henrico co-

Num, XI.

miti & uxori ejus, Henrietæ Barrensi, terram S. Amandi, in-Num. XII. Antissiodorensi przesectura sitam, restitui justit a. 1373. Secun-

do Eudo de Grancejo, dynasta, ex longa captivitate liberatus, Num. XIII. cum eodem Henrico comite in gratiam se rediisse profitetur a. 1370.

Tertio pacis conditiones continentur, inter Henricum hunc & civitatem Sarburgensem, quæ monasterium oppido suo proximum, fub advocatia comitis, ecclesiae Metensis beneficio, constitutum, everterat.

Altera

ALTERA XI dierum excursio literaria mense Martio anni Iter secunsuperioris sexagesimi quinti suscepta est in præsecturam Lutrecensem, dum.
in qua substructionem Romanam inventam esse præsectus monuerat. Missus eo cum secretario & Kremero sodalibus Ferdinandus Denysius, succenturio, artis metiendi & delineandi peritissimus,
qui operam suam academiæ lubentissime non semel commodavit.

In via Kirchhemii, comitatus Leiningensis vico, nonnihil Kirchheim. morati funt, ubi Templarios olim milites substitisse, Gernshemiumque vicum interiisse fama est, minime mendax. Tuetur illam charta a. 1283, qua Gerhardus, Cunradus & Godefridus dictus Num, XIIIL Raub, fratres, filii quondam Emechonis comitis silvestris, bona fua in territoriis villarum Gernsheim & Kirchheim Wormat. dyoc. fratribus de Lacu, domus ordinis militiæ Templi ejusd. dyoc. dono Accedit instrumentum a. 1292, quo comites silve- Num. XV. contulerunt. stres, Godefridus & Conradus, pater & filius, confanguineo suo, Friderico, præceptori domorum milicie templi per Alemanniam & Slaviam, ordinique Templariorum bona fua in terminis villarum Kirchheim & Gernisheim Wormat. dvoc. vendidisse dicuntur. Domus de Lacu, cujus hic mentio fit, quingentis vix passibus Kirchhemio distans, una cum Gernshemio, cui propinquior fuit, omnino pridem excifa, deleto Templariorum ordine ad milites hospitalis S. Johannis transiit, ad quorum præceptoriam Wormat. hodieque pertinet. Lacus ducta fossa, quæ aquam stagnantem in rivum Carlbach infert, in prata palustria conversus est.

Kirchhemio iter per vallem Leiningensem & Alsebornam, Lautereck. Lutrensis præsecturæ vicum, qui ab Alsæ, vel, ut antiquius dicebatur, Alisentiæ sonte hic scaturiente nomen habet, Otterbergam & Wolfsteinium ad Lutrecam directum, ubi consluentes sunt Lutræ & Glani. Sedes hæc suit familiæ Palatino-Veldentinæ, quæ cum Leopoldo, d. 29 Sept. 1694 Argentorati desuncto, postquam septuaginta annos vixisset, prolemque numerosam ante se E 3 extin-

extinctam sepeliisset, desecit. In arce, oppidulo adstructa, monstratur turris, in qua is filium suum natu majorem, non unius homicidii & impietatis, & tabulæ publicæ ecclesæ Aug. cons. hujus loci habent, reum, incluserat. Eædem tabulæ Gustavum Philippum hunc, sugere conantem, a præsecto custodum ejus, Jeremia Berto, cui manus inferre tentaverit, glande plumbea trajectum & concubia nocte d. 24 Aug. 1679 in templo sepulturæ majorum traditum esse testantur, mensem unum supra viginti & octo annos natum. Exhibemus porro chartam societatis castrensis, quam comites Veldentiæ, Henricus & Fridericus fratres, d. 2 Nov. a. 1384 cum Ottone, comite silvestri de Kirburg, assine suo, inierunt; unde castrum & oppidum Luterecke jam tum juris Veldentini fuisse intelligitur.

Num. XVL

Meissenheim. Lustratis Meisenhemii, Veldentinæ olim, nunc Bipontinæ ditionis oppidi, quod primum muniri & Oppenheimensis civitatis juribus gaudere jussit Ludovicus IV imp. a. 1315, monumentis sepulcralibus Georgii comitis Veldentiæ, a. 1377 defuncti, Wolfgangi ducis, a quo hodierni principes Palatini omnes descendunt, Annæ Hassiacæ, uxoris ejus, Caroli silii natu minimi, lineæ Birckenseldensis auctoris &c. (b) præsecturæ Lutrec. partem superiorem missi petierunt academici.

Reichenbach. Vicus hic primarius est Reichenbach, eique succedit Deynsberg, in quibus solis olim parochi fuerunt, donec ultimus stirpis Palatino-Veldentinæ princeps, Leopoldus Ludovicus, Jettenbacensem in Reichenbacense & Neunkirchensem in Deynsbergense novas instituit. Loca vero omnia, in duas primum, dein in quatuor has parochias descripta, pignus suisse Imperii, Veldentiæ comitibus traditum, ex diplomate Ludovici

(b) Monumenta hæc omnia orationi de Meisenhemio Biponti A. 1727 editæ, adjecta leguntur pag. 20.

IV imp. a. 1346 discimus, quo Johanni comiti silvestri de Dun Num. XVII. concessit, ut duas paroecias Deynsberg & Rychenbach ex Georgii comitis Veldentiæ & Henrici, filii ejus, manibus relueret. Sunt adhuc Reichenbaci seuda Imperii, & in his vetus castellum, vulgo Heidenburg. In nonnullis chartis superiorum temporum trastus hic omnis S. Remigien-land dicitur, a S. Remigii ecclesia, olim præpositura Bened. ordinis, quæ trans Glanum in edito monte, in quo præterea castellum suit a S. Michaele dictum.

Monasterium S. Remigio, episcopo Remensi, dicatum fuit, Remigsberg. quem partem magnam filvæ in faltu Vofago dato pretio comparasse. & villulas ibi Cosla & Gleni constituisse, nec non de vicina episcopii sui villa, nomine Berna, incolas eo transtulisse, Flodoardus (c) feribit, ut picem religiosis ecclesiæ Rem. locis quot-Cosla & Gleni hodie Eusel & Altenglan annis subministrarent. vocantur, ditionis Bipontinæ loca, monti Remigiano proxima: quæ abbatiæ S. Remigii, Remis institutæ, tradita, ablata & a Ludovico Transrhenensi atque Conrado regibus restituta esse, idem Flodoardus (d) refert. Superest diploma a. 952, quo Otto M. ad petitionem Conradi ducis, Lotharingiæ scilicet, abbatiam nomine Coslam, intra fines regni sui sitam, quum beneficiaria esset, monachis regulæ S. Bened. reddidit, & quicquid intra Vofagum ad ipsam abbatiam pertinebat, sicut ipsi S. Remigio a Chlodomiro Rege, primi Francorum regis Ludovici filio, traditum erat, confirmavit (e). Quomodo a Chlodomiro, rege Aurelianensi, his in Vogesi partibus, ad regnum Metense vel Austrasiæ pertinentibus, dona acceperit Remigius, ignoramus. Verior videtur Flodoardi narratio, qui bona ifta picis causa dato pretio comparata esse scribit.

Sed

<sup>(</sup>c) Hist. Rem. I..1, c. 20, pag. 108.

<sup>(</sup>d) Ibid. L. 111, c. 10, p. 313. Conf. pag. 115. fq.

<sup>(</sup>e) Marlot metrop. Rem. bist. t. 1, pag. 581.

Sed & a. 965 duo Ottones, pater & filius, Ingelhemii cum essent, easdem possessiones S. Remigii ratas habuerunt (f). Coslam vero esse monasterium nostrum Remigianum, Adalberti, archiepiscopi Moguntini, literæ a. 1127 docent, quibus inter prædia, quæ b. Remigius in diœcesi sua habebat, circa villam Cosla super sluvium Glan montem commemorat, quo abbas Remensis fratres quosdam sub monastica regula viventes, mittere consueverit, quemque invasores quidam occupaverint munitione (g). Munitione hac indicatur castrum, a Veldentinis forte comitibus extructum.

Seculis superioribus Veldentini principes in hoc nonnunquam commorati sunt monte, & in crypta ecclesiæ, quæ Catholicis regionis incolis nunc parochialis est, sepulturam sibi elegerunt. Sarcophagi & ossa adhuc in crypta ista servantur quatuor:

1mo. Annæ, Gustavi, regis Sueciæ, filiæ, quæ Georgio Johanni, lineæ Veldentinæ principi Palatino, nupserat. Epitaphium ejus alibi (h) editum est, ubi tamen corrigendus dies mortis, tricesimus, non secundus, Martii a. 1610.

2do. Georgii Gustavi, Annæ hujus filii natu majoris, cujus epitaphium subjungimus: Hat in urna quiescit Georgius Gustavus, Com. Palat. Rhen. Dux Bavar. Com. in Veld. & Sponh. natus in monte S. Remigii Anno M. D. L. XIV. V Febr. Parent. Illustriss. & Celsiss. Georg. Fo. Com. Palat. Rhen. & Anna Suecor. Goth. Principissa. In uxorem primo duxit Dm. Elisabetham viduam Com. Henneberg. e familia Würtemberg. Duc. oriundam anno M. D. LXXXVI. Ipsa Anno M. D. L. XXXXI. mortua. Celebs vixit annos XX. cum trimestri. Dein Elisabetham Com. Palat. Rhen. Anno M. D. CI. XIIX. Maj. cum qua genuit silios V. silias VI. Denatus Anno M. D. C. XXXIV. III Jun. quadrante II. matut. ætatis suæ LXX. annor. mens. III. dier. XXIIX. regnavit ann. XLII.

Ex

<sup>(</sup>f) Ibid. pag. 604 sq.

<sup>(</sup>g) Ibid. pag. 322.

<sup>(</sup>h) Additament, ad Parei hift. Palat. pag. 206.

Mocclay.

Ex monumento hoc iterum plura emendari possunt Parei sphalmata.

3tio. Mariæ Elisabethæ, Georgii Gustavi com. Palat. viduæ, filiæ Johannis I, ducis Bipontini, quæ d. 8 Aug. 1636 obiit.

4to. Mariæ Elisabethæ, superioris filiæ, quæ die 12 Sept., 1649 vivere desiit, supra XXXIII annos nata. Fuerat imperiali canonicarum collegio Herfordensi adscripta.

Dignissimus quoque memoratu est lapis sepulcralis Friderici junioris, comitis Veldentize, in cujus margine hæc legenda epigraphe:

HIC JACET DNS FRIDERICUS JUNIOR COMES VELDENCIE FILIUS DNI GEORGII COMITIS VELDENCIE. OBIIT ANNO M. CCC. XXVII DIE PARASCEVE. ORATE PRO EO.

Monti Remigiano cis Glanum oppolitus est altior longe, Poz-Gimbsbach. berg dictus, in quo veteris castelli rudera supersunt, obviumque lignum fossile ferro mineralisatum. In visceribus ejus quæsita olim minera mercurii atque inventa est. Ad pedem hujus montis, paulo supra Remigianum, situs est vicus Gimbsbach, in cujus agro examinanda erat inventa nuper substructio, ut ferebatur. Romana. Substructio hæc quadrangularis, XVI pedes & dimidium longa, XII lata, VII alta, unoque latere, quo aditus patebat, atrio quodam munita, medii ævi, non Romani, opus, cella promtuaria fuisse videtur. Nihil fane habet, quod eam commendet, præcipui. Romanæ tamen antiquitatis vestigia, cum terra, qua cella repleta fuerat, effossa funt, nummi Tetrici & Constantiniani minimæ formæ, laterum sepulcralium fragmina & acus offeæ. Similes tum lateres, legionis VIII nomine infignitos, tum acus offeas, ex agro Argentoratensi produxit ill. Schæpflinus (i), qui sepulcra hujus generis alibi non viderat.

<sup>(</sup>i) Alfat. illustr. tom. 1, pag. 509.

derat. Lateribus fractis ossium permixta erant fragmenta, ut sepu'cretum quoque Romanum Gimbsbaci suisse minime dubites.
Niderbronnæ in Alsatia, aquis suis inclytæ, cum vasis nummorum argenteorum seculi III plenis & aris quibusdam deorum
erutæ etiam sunt ex terra acus osseæ non paucæ, quarum usum
hic non desinimus.

Lautern.

In reditu Lutrensis civitatis tabularium dona quædam literaria haud contemnenda obtulit, primordia ejus a feculo XII quæ pulcre illustrant, simillima iis, quæ de Hagenoa Alsatiæ præses noster honorarius retulit (k). Utrumque oppidum media in silva conditum, suaque utrumque initia civilia Hohenstauficæ genti, apud Germanos imperanti, accepta refert. Utrumque castro fuit imperiali instructum & domo hospitalis, quam clerici regebant Præmonstratensis ordinis. Domus hujus jura ac possessiones confirmavit Fridericus II imp. A. 1215 diplomate, quod Schannatus edidit (1). Conatus suos in conquirendis cœnobii hujus documentis historicis irritos fuisse, doluit olim Car. Lud. Hugo (m), qui ex Rothensi Sueviæ monasterio primos monachos a Friderico I imp. Lutram deductos docet. Distinguitur in chartis burgum a castro. In illo fuit hospitale & parochia, in hoc capellæ duæ, quas iidem clerici cum parochia possidebant. Burgum ex villa aut vico prodiit, castrum a Friderico Barb. extructum Ligurinus (n) & Radevicus (o) diserte perscribunt; idque a Gallorum duce, Hornio comite, anno 1703 pulvere pyrio & igne fuisse sædatum, annales Lutrenses testantur. Civitati Lutrensi Rudolphus Habs-

burg.

Num XVIII.

<sup>(</sup>k) Alfatia Illustr. tom. 11, p. 353 sq.

<sup>(1)</sup> Hift. Wormat. in probat. pag. 99.

<sup>(</sup>m) In ord. Pramonstrat. annal. part. 11, pag. 123.

<sup>(</sup>n) Reuberi scriptor. p. 609.

<sup>(</sup>o) Urstisii scriptor. part. 1, pag. 557-

burg. Spirensium jura & privilegia primus concessit. Consirmavit illud Rudolphi successor, Adolphus Nassovius, Oppenhemii V idus Januarii 1294. Addidit donum insigne nemoris satis am- Num. XIX. pli Albertus I. Rudolphi filius, cum esset Spiræ; & jus census Num. XX. omnium fere rerum, ad victum & amictum pertinentium, Ludovicus Bavarus Noribergæ. Cenfum hunc, vernacule ungelt, dura vel injusta pecunia, dictum, ad munitionem oppidi converti voluit cæfa, qui in castro præsidium alebat nobile, ex Veldentiæ comitibus, Hohenbergæ dynastis, Læwensteinii, Randeckii. Wartenbergii, Danefelsii, Flershemii, Horneckii &c. militibus lege feudali conscriptum. Inter quatuor ordines imperiales, (vier glieder des Reichs) qui Lutræ fuerunt, castrenses hi primum locum tenebant, iisque accensebantur castrenses in Wolfstein, de quibus supra (p). Sequebantur dein cives, saltuarii & adscriptitii, (ambtleuth) qui postremi cum castrensibus jus dicebant in ditiono Lutrensi (q). Antiquam esse viam regiam, quæ per Lutram ad Lotharingos & Gallos a Rheno ducit, ejusdem Ludovici literæ, Num. XXL a. 1332 Francofurti datze, certos nos faciunt.

Quomodo Lutra cæfarea, cum Oppenhemio, Ingelhemio &c. ad electores Palatinos primum pervenerit, diploma Wenceslai pro-Num. XXII. dit, quo tradita Ruperto I & Ruperto III ad vitam ipforum pi-

<sup>(</sup>p) Pag. 33.

<sup>(</sup>q) Ditionis hujus ambitus & fines describuntur in charta Friderici comitis Leining. constituti a Ludovico elect. Palat. judicis a. 1417, his verbis: Diss ist der begriff und der Zirckel des Richs rechten umb Luttern, zue dem ersten ahn den baumen, der da heiset des Wolsses bierbaum, der do stehet uff der höhe by Krefftelbach, und von dannen biss zue den Wiesendahlen, und von dannen hinder Wadenauwe, und den Sternberg abe biss zue der Krommenwieden by Luttereckhe, und von dannen hinder Falckenstein abe biss ahn die Stole uff dem Stampe, und von dannen biss ahn die krummen bürcken ust dem Schorleberg, und von dannen biss zue den Staffeln, und von dannen biss zue Barttensort, und von dannen biss zue Stirckelbach, und von dannen wieder ahn des Wolsse biernbaum vorgenautt.

gnora imperii in Ruperti II quoque verba jurare jubentur. Oppigneraverat pater Wenceslai, Carolus IV, qui a. 1378 decessit. Oppigneravit iterum Ludovico Palatino, filio suo, Rupertus III, in Wenceslai locum electus cæsar, a quo tempore Lutram Palatinam, non cæsaream, diceres.

Monasterium ord. Præmonstrat. domus hospitalis S. Mariæ primum dictum, a. 1510 in ecclesiam collegiatam a Julio II papa conversum, & a Friderico III electore Palat. mutatis sacris omnino extinctum est. Servatur in choro ecclesiæ, Resormatis adhuc addictæ, monumentum familiæ Flersheimensis, quod sequitur:

Ad Dei Laudem Philippus Spirens. Divina benignitate antistes. Fridericus et Berchtoldus ejusdem germani fratres a Flersheim hoc sculptile monumentum sibi et majoribus f. f. anno 1530. Paulo inferius:

DIVINA AVOCANTE CLEMENTIA DORMIUNT HIC FOELICITER STRENUUS ILLE FREDERICUS A FLERSHEIM MILES AURATUS VIII JULII ANNO MCCCCLXXIII. MARGARETA DE RANDECKEJUS CONSORS IX JULII A. MCCCCLXXXIX. JOANNES EORUNDEM FILIUS XXVII JULII A. MDXIX. OTILIA KRENCHEN EX KIRCHEN PREFATI JOANNIS CONJUNX A. MCCCCLXXXII. FREDERICUS HORUM FILIUS A. MDLVIII XXV NOVEMBRIS. BECHTOLDUS FREDERICI FRATER A. MDXLVII XIII JUNII. ELIZABETA AB HELMSTADT UXOR BECHTOLDI A. MDXLVI. XIV AUGUSTI. QUORUM ANIMÆ REQUIESCANT IN PACE AMEN.

Rodenkirch.

Lutra per Gelnhemium, Adolphi cæfaris clade memorabile, Kirchhemiumque Bolandiæ, primarium hujus regionis oppidum, Rodenkircham, Præmonstrat. ordinis monasterium pridem desertum, adierunt academici, non auri, quod magna copia cusum paucis abhinc annis ibi inventum est, sed membranarum & lapidum

pidum quærendorum causa. Domum Rubram & Rubrensem veteres dixerunt Latine. Alibi Rodenkirchen prope Kircheim vocatur (r). Paucissima de illa habet ordinis Præmonstratensis diligentissimus scriptor, Carolus Lud. Hugo (s). Supra portam quandam, ubi resectorium suisse videtur, inscripta adhuc lapidi hæc verba:

# HANC DOMVM FECERVNT WERNERVS ET GVODA.

Hugo Gudam tantum fundatricem commemorat, quæ d. 19 Junii anni incerti obierit. Suspicatur illam fuisse Philippi I de Bolandia filiam, cujus mentio fit in charta Mogunt. a. 1200. centum minimum annis Gudam hanc præcesserat fundatio. Nam a. 1100 Rodenkirchenses a Franckenthalensibus monachis jam fundum in Albsheim emisse constat. Ecclesiam parochialem in Albesheim & capellam in Gowersheim a Prumiensi abbatia an. 1231 iidem acceperunt in feudum, quod Simon, Leininga-Dagsburgi comes, & ab hoc Bolandiæ dynastæ tenuerunt. Ludewicus, Rodenkirchensis abbas, propter parochiam hanc archiepiscopo & archidiacono Mogunt. debita se præstiturum promisit a. 1258 (t). Wernerus & Guda itaque, monasterii conditores, seculo XII vixerunt, parentes sine dubio Werneri de Bolanden & Gudze, quæ Wolframo, Rheni comiti, sub finem eiusdem seculi nupserat. Nominibus his in gente Bolandica nihil frequentius. Lukardim monasterii advocatissam, ad a. 1278 Hugo prodit. Jus advocatiæ a Bolandiæ dynastis per Spanheimenses & Hohenloicos comites ad Philippum I, Nassoviæ comitem, descenderat, cum a. 1418 Johannes archiep. Mog. Matthiæ abba-

<sup>(</sup>r) Charta Theoderici archiep. Mogunt. a. 1438, in Gudeni cod. diplom. tom. 1, pag. 659.

<sup>(</sup>s) Part. 1, pag. 632.

<sup>(</sup>t) Gudenus 1. c. pag. 657.

Mocclxy.

abbatis & conventus Rodenkirchensis querelis ac precibus commotus, a Philippo hoc ad Ludovicum, electorem Palatinum, illud transtulit (u). Ultimus abbas suit Petrus Sutoris de Kirchheim a. 1554, quo Flonheimense quoque monasterium interiisse supra docuimus. Transactio Passaviensis, biennio ante sacta, pluribus antiqui ritus ecclesiis in Germania suit exitialis, Protestantes quod reddidit audaciores. Gudenus a tumultuantibus a. 1525 rusticis Rodenkircham eversam suisse putavit (x)...

Albsheim.

In reditu Albshemium ad Primmam, vetus Albulfivilla, perlustratum, palatio olim regio superbum, cujus aream incolæ adhuc ostendunt. Memoriam ejusdem tuetur via, ut vocant, regia, quæ Wormatiam ducit, & festum, quod singulis annis die lunæ post S. Galli celebrant, regium, ob concessa sibi a Ludovico Germanico, quod dicunt, jura & bona amplissima.

Succedunt chartæ, quas passim indicavimus, integræ, ex scriniorum latebris primum nunc in lucem protractæ. Insignem earum in historia, Palatina maxime, usum rerum harum peritus negaverit nemo.

<sup>(</sup>u) Gudenus tom. 1v, pag. 119.

<sup>(</sup>x) Ibid, pag. 120.

# DOCUMENTA

Num. I.

Diploma Rudolphi I. imp. quo Odernhemio jura civitatis Oppenheimensis confert, duoque hac oppida inter se arctissime connestit An. MCCLXXXVII.

Nos Rudolfus Dei gracia Romanorum rex femper augustus Exautogratam presentibus quam futuris volumus esse notum, quod nos ci-phoves, milites & filios militum de Odirnheim universos eadem libertate & jare, quam libertatem & jura cives Oppinheim. habent ab imperio, libertavimus & liberos dicimus in hiis fcriptis. Volentes & statuentes, quod quicunque dictos cives de Odirnheim in juribus aut bonis eorum gravaverit, offenderit aut quicquam molestie contra libertatem ipsis a nobis & imperio indultam intulerit, quod hoc cives Oppinheim. predicti tanquam eis illatum & implictum, confilio, verbo & opere vindicare debeant, & ad hoc toto nifu intendere, quod ad statum debitum reducatur. Similiter quicunque cives Oppinheim. in juribus & libertate suaaut in bonis suis contra debitum gravare vel molestare presumpserit, quod hoc cives in Odirnheim supradicti, ut dictum est, confilio, verbo & opere vindicare debeant, & ad hoc intendere toto nifu, quod illud sopiatur & ad statum debitum reducatur. Ut autem in premissis sint unanimes & concordes, volumus & mandamus, ut quicunque sit officiatus imperii apud Oppinheim, and idem fungatur eodem officio sive sit officiatus apud Odirnheim civitate imperii supradicta. Nos igitur cives Oppinheim. predicti volentes juxta mandatum domini nostri regis prefati universa & singula premissa inviolabiliter observare, nostre civitatis figillum duximus in testimonium presentibus appendendum. Datum an. Dni milles. CC, LXXXVII. proxima quinta feria post festum penthecostis.

Num. II.

MOCCLXV.

#### Num. II.

Diploma Alberti I. imp. quo jura civitatis Odernheim. confirmat & auget An. McCXCIX.

Ex autographo.

 $\Lambda$ lbertus Dei gracia Romanorum rex semper augustus. versis sacri Romani imperii sidelibus graciam suam & omne bonum. Ad universitatis vestre noticiam volumus pervenire, quod nos castrum & opidum in Odernheim & nobiles, castrenses, milites, filios militum & alios homines in eisdem habitantes, ad instar serenissimi Dni Rudolfi Romanorum regis genitoris & predecessoris nostri karissimi, libertamus presentibus & dotamus omnibus libertatibus, graciis, juribus & consuetudinibus, quibus opidum nostrum in Oppenheim, milites, filii militum, & cives ibidem libertati funt, a nobis nostrisque predecessoribus, vel dotati. Et quia ipsum opidum est forensibus negociis opportunum. quia eciam ex eo, quod commercia & negociaciones in diversis locis a diversis exercentur hominibus, fructuosus effectus confuevit in illis exercitacionibus provenire eo quod defectum unius partis vel loci ex alicujus rei carencia incidentem alterius loci vel partis suppleat habundantia tam habunde, quod exclusis defectibus utrobique & hic & illic rerum & mercimoniorum profectibus hominum copia proveniat copiosa, in predicto opido Odernheim forum septimale die Martis frequentandum & exercendum, regalis edicit ferenitas, ipfum forum & homines ipfum frequentantes talis gracie privilegio gaudere volentes, quod in ipsius fori die vel loco nullus hominum pro aliqua causa vel culpa antiqua, nisi forte eodem die factum novum emerserit, quod debite corrigendum decernimus, possit vel debeat aliqualiter conveniri vel quomodolibet molestari. Molendina eciam & piftrina frequentare pro suis negociis expediendis poterunt dicti cives & incole, ubicumque ipsis videbitur opportunum. In quorum testimonium presentes literas conscribi & majestatis nostre sigillo mandavi-

MOCCLXVA

davimus roborari. Datum in Wysebaden XV Kal. Julii anno Dni millesimo ducentesimo nono, indist. XII, regni nostri anno primo.

## Num. IIL

Diploma Ludovici Bavari eidem civitati Odernheim. datum
An. MCCCXIV.

Ludovicus Dei gratia Romanorum rex semper aug. universis Exautogra-L. Rom. imperii sidelibus &c. Noverint igitur presens etas & suturi pho. temporis successura posteritas quod nos integre sidei puritatem, qua strenui ac prudentes viri scultetus castrenses consules & cives in Odernheim sideles nostri dilecti erga nos & imperium hactenus claruerunt, gratiosius attendentes, considerantes quoque benignius quam grata nobis & imperio impenderint obsequia & ad huc impendere poterunt graciora devotis eorum supplicacionibus motu benignitatis solite gratulabundius annuentes omnia privilegia omnesque sibertates & gratias prout a divis imperatoribus & regibus Romanorum illustribus nostris antecessoribus sunt concessa. approbamus, consirmamus &c. Datum Oppinheim X Kal. Jan. indictione XIII. anno Dni milles, trecentes, quarto decimo, regni vero nostri anno primo.

## Num. IV.

Cunradi abbatis S. Maximini literæ, quibus ecclesiam de Flanheim præposito ecclesiæ b. Mariæibidem contert An. mclxxx.

In nomine fancte & individue Trinitatis. Ego Cunradus Dei gra-Exautogracia abbas Sancti Maximini. Sicut ex beneficio predecessorum no-phostrorum nobis provisum est, ut de eis que ante nos gesta sunt non
dubitemus. ita nimirum filiis nostris equum est, ut provideamus.
notumque facimus presentibus & suturis. quod petitione dilecti
G nostri

nostri Gerardi Silvestris comitis & aliorum amicorum nostrorum non fine affensu capituli nostri ecclesiam de Flankeim cum defunto pastore vacasse contigisset. nam jus patronatus cum abbate Sancti Albani alternatim possidemus. Werenboldo preposito ecclesie beate Marie, que est in Flanheim omnibusque successoribus eius in perpetuum jure pastoris habendam concessimus. Et quia predictus comes decimam eiusdem ecclesie de nobis in feudo habet. ne aliquam ipse vel successores sui de jure investiendi questionem movere possent manum suam adhibuit. et omne juris sui si quod erat una nobiscum ipsis contulit. Et quoniam in antiquioribus privilegiis ecclesie nostre ejusdem ecclesie mentio sit, ut omnem fuper hoc dubitacionem fuccessoribus nostris nec minus heredibus predicti comitis auferremus inpressione sigilli nostri atque ejusdem comitis presentem cartulam conmunivimus. Si qua igitur laicalis vel ecclesiastica persona huic nostre attestacionis veritati contradicere voluerit anathema sit. Hujus rei testes sunt de Moguntina ecclesia Volpertus. abbas Sti. Jacobi. Arnoldus prepositus majoris ecclesie. Henricus decanus. Hermannus cantor, de ecclefia beati Maximini. Walramus prior. Gerardus prepositus. Ezelinus cantor, de hominibus comitis. Hermannus de Hottenbach. Wernerus de Rune. Herebordus Dapifer & quam plures alii. Acta funt hec anno ab in carnat. Domini M. CLXXXI. indict. XIIII.

#### Num. V.

Sophiæ abbatissæ veteris monasterii in Moguntia literæ, quibus pa-Æum permutationis inter advocatum suum, Wolframum de Lapide, & fratres ecclesiæ S. Mariæ in Flanheim initum confirmat An. MCXCIII.

Ex autographo. In nomine sancte & individue Trinitatis. Sophia Dei clementia abbatissa veteris monasterii in Moguntia. Generatio preterit & advenit unde cautum est ea que inter homines contrahuntur scripto muniri ne ipsa contingat per oblivionem infirmari. Noverint ergo universi fideles Christi ad quos presens pagina pervenit. quod

cum

cum nos & ecclesia nostra videlicet beate Marie in veteri monasterio curtim unam & bona curti pertinentia titulo proprietatis possideamus in villa Rumersheim vir quidam de bonis eisdem manfum unum quem hereditarie possidebat in obitu suo contulit ecclesie sancte Marie & fratribus in Flanheim perpetua hereditate ab ipsis possidendum nostra tamen justitia conservata. Cum autem bonorum & curtis nostre advocatus Wolframus de Lapide cui censum de manso illo provenientem assignaveramus pro sua justitia annuatim percipiendum occasione ipsius mansi fratres nimium gravaret, fratres pacem sibi querentes mansum eundem a jurisdictione advocati exemerunt per concambium. et de bonis fue ecclefie unde & de justicia advocati & de censu mansi supra dicti quem censum diximus advocato pro sua justicia de anno ad annum percipiendum assignaveramus sofficientem posset responderi dederunt restaurum. salva siquidem nobis nostra justicia. Videlicet ut de manso memorato nostra curtis ad quam mansus pertinet sepiretur. placitum nostrum visitaretur. & mansi possessore defuncto caput optimum nobis solveretur. Ceterum hoc quoque pactum adnexum est, ut bona eadem que advocatus in restauro acceperat. eo jure quo sibi collata fuerant. quilibet ejus fuccessor advocatus successive in posterum possideret. Sunt vero hec bona restauri molendinum in Werstat villa cum prato & vi-Quod quia nobis insciis & assensu nostro non requisito actum fuit, ratam habere nolluimus. Veruntamen utrique tam fratrum quam nostri amicorum instancia commonente, & rebus ecclefie illius intervenientibus obtentum est a nobis & a nostro capitulo, quod manfum illum fepedictis fratribus cum plenalibertate indulfimus in placito nostro in presentia & de favore hominum supra memorate curti nostre pertinentium. Indulsimus utique hac exceptione quod nullum de cetero respectum in aliqua infficia inde folvenda ad nos ceu ad fuccedentes nobis abbatissas sive ad nostram habeant ecclesiam, fratres enim in bonis, que advocato dederunt de censu nostro quem de manso sepedicto per-

cepturus erat loco juris advocatie quod ei folvere debuimus tam ipfi advocato quam fuis fuccessoribus advocatis satis secerunt ea plenitudine quod in perpetuum nec ad ipsum nec ad sibi succedentes in advocacia. hujus mansi ratione aliquem habebunt respectum. Ut igitur omne sactum istud ratum permaneat super hoc presens scriptum sigillo nostro insignitum sieri statuimus. Testes apponentes, quorum nomina sunt hec. Arnoldus major prepositus. Heinricus decanus. Rucgerus custos. Petrus scolasticus. Godefridus cantor. & capitulum majoris ecclese Maguntine. Buotda decanissa. Benigna cameraria & Sophia custodissa veteris monasterii. Baldemarus sacerdos in Werstat. Laici. Embricho advocatus. Eberhardus advocatus. & Theodericus & Adelhardus & Wolframus de Flanheim. Herbordus scultetus. Cunradus dispensator abbatissa & alii quam plures Cristi sideles. Acta sunt hec anno dominice incarnationis. M. C. LXXXXIII. indictione XI. tertio nonas Decembris.

#### Num. VI.

Charta manumissionis Heinrico de Vlanheim & uxori ejus data a Conrado comite Silvestri An. MCCXLIII.

Ex autographo. Conradus comes Silvester Gisela comitissa Emicho filius eorum omnibus in perpetuum. Cum ab Heinrico homine nostro, marito . . . de Vlanheim, sicut ab illis nostri juris hominibus consueta exigeremus servitia, ipsi ambo jure servitutis cupierunt liberari & ecclesie sancte Marie in Vlanheim absolute adherere mediante dilecto & familiari nostro Tragebotone ejusdem ecclesie preposito, ut hujusmodi libertatem sibi considere velimus, nos supliciter... & ut libentius sue annueremus petitioni quinque marcas Coloniensium denariorum nobis se soluturum promisit. Nos vero precibus tam dicti prepositi & aliorum nostrorum familiarium pro jam dicto Heinrico intercedentium inclinati predictos quinque marcas accepimus & jam dictum Heinricum & uxorem ejus & omnes res ipsius quas modo habet vel quas in posterum habitu-

rus est perpetuo a nostra servitute & nostrorum successorum absolvimus, ut nec personalia vel realia nobis unquam in posterum cogatur facere fervicia fed mera gaudens libertate folummodo ecclesie predicte adhereat & prepositis, qui pro tempere fuerint astrictus maneat debita exhibere fidelitatis obsequia. rei & libertatis donate funt. Tragebodo prepofitus de Vlanheim huius frater & canonicus de Vlanheim Johannes capellanus de Dunen, milites Godefridus dapifer cognomine Ungerech & frater ejus Wilhelmus de .... & ali quam plurimi. Acta anno Domini 1243... idus Marcii.

#### Num. VII.

Ludovicus IV. imp. civitatis Francofurt. jura concedit oppido Roggenhusen An. McccxxxII.

Wir Ludewig von Gots genaden. Romischer Cheyser. ze allen Exautograziten, merer des Richs. Tun chunt allen den die disen brief. Pho. sehent oder hærent lesen. Daz wir dem Edlen manne Heinrich dem Ruchgrafen von der nuwen Beinburg, unserm lieben getruwen durch der dinst willen. die er uns und dem Riche getan hat, und noch tun sol und mach, sein Stat Roggenhusen gefreiet haben. und freien im si auch. von unserm Cheyserlichem gewaltte. mit disem brief. und geben der selben Stat. Roggenhusen und den Luten, die vetzu darinne wonent und sedelhaft sint, oder furbaz wonent und sitzent werdent. alle diu recht, freyung und gut gewonheit, die unser und des Richs Stat. Franchenfurt habent ist. Und wellen und gebieten allen unsern Amptluten . . Lantvogten . . Vogten . . und andern unsern und des Richs getruwen. Edlen und Unedlen, swie die genant sein. vestichlich. daz si dise unser genade stæt halten. und mit nichte ubervaren. als lieb in unser und des Richs hulde sein. Und des ze Urchunde geben wir disen brief verligelten, mit unsern Chevserlichen Infigel . . Der geben ist ze Franchenfurt. an dem Montag vor

 $G_3$ 

unfer

unser Frawen tag ze Liechtmesse. da man zalt von Christus geburt. drutzehenhundert Jar. Darnach in dem zwey und dreizzigsten Jar. In dem Achtzehenden Jar unsers Richs. und in dem stumsten des Cheysertums.

#### Num. VIIL

Rupertus rex Rom. oppidi sui Roggenhusen privilegia confirmat
An. MCCCCVII.

Ex autographo.

ir Ruprecht von Gots Gnaden Romischer Kunig zu allen ziten Merer des Richs. Bekennen und tun kunt uffinbar mit diesem Brieue allen den die yn ansehent lesent oder horent lesen das wir haben angesehen getruwen willigen vnd stetigen Dinst den vns vnsere lieben getruwen Burgermeistere Rad vnd burgere gemeinlichen unfer Stadt Rockenhusen dicke willeclichen und vnuerdrosslich getan hant ynd auch yns yndynsern Erben Pfalzgrauen by Rine vorbas tun follent vnd mogent in kunftigen Ziten vnd vmb des willen das wir vnd vnsere vorgeschrieben Erben sie hinvor desto geverter in vnsern dinsten machen und haben mogen. So han wir unser Kunigliche miltekeit die allezyt geneiget ist yre getruwen vnd vndertanen gnedeclich zu bedencken mit yne geteilet vnd haben yn von vnsern befundern Gnaden gegunnet vnd erleubet gunnen vnd erleuben yn in crafft diss brieues vnd Romischer Kuniglicher Mechte vollenkomenheid das sie vnd yre Nachkomen Burgere zu Rockenhusen in vnd zu derselben Stad Rockenhusen vnd vrem begriffe vorbas ewiclichen allerlev lute sie sin Edel oder vnedel Burgere oder gebure von wanne die komen, oder wo die gesessen weren die da heblich sesshafftig vnd wonhafftig zu Rockenhusen sizen vnd hufelich daselbs wonen wollen zu Burgern daselbs zu Rockenhusen uffnemen empfaen vnd behalten mogen vnd follent darumb von allermenglich vnd eyme iglichen befunder one alle ansprache vnbekumert vnd vngehindert verliben doch ussgenomen soliche lute die nachfolgende Krige hetten oder eins Herren vnuerrechent Ampt-

- MDCCLXV.

Dartzu tun wir yn die besunder Gnade in Amptlute weren. crafft diss brieues das sie nymant samentlich oder sunderlich für vnser Kuniglich Hofgericht dheine Lantgericht oder Gericht heischen ansprechen oder beclagen solle oder mege. Sunder ob vemand an dheillnen einzlingen Burger oder Inwoner der obgenanten Stad Rockenhusen an yre liebe oder gute die sie ynne vnd redelichen herbracht haben wo ioch die gelegen sint icht zu sprechen hette, der sol darumb daz recht von yn nemen für dem Burgermeister vnd Rade der obgenanten vnser Stad Rockenhusen die auch zu einer iglichen Zyt dem Cleger des Rechten fürderlichen beholffen sin sollen von siner Ansprache wegen, Wer es aber das yemant an die gemeine Stad zu Rockenhusen ichts zu fprechen hette dem follent sie für vns vnd vnsern erben Pfalzgrauen by Ryn oder vnsern obersten Amptluten zu Alzey von unsern wegen ... Auch als von langen Zyten her eins iglichen Jars ein Jaremarkt zu Rockenhusen gewest ist uff Sanct Michels dag vnd auch ein Wochenmarckt uff den Mitwoche in einer iglichen Wochen, dieselben Jarmarckt beuesten vernuwen bestetigen vnd confirmiren wir den obgenannten Burgermeistern Rade und Burgern vnser Stad Rockenhusen von Romischer Kuniglicher Mechte vollenkomenheid die vorbaz zu ewigen Ziten zu besizen zu haben vnd zu halten mit allen vren Rechten vnd Gewonheiden als sie die bisher inne vnd herbracht hant. Und follen auch alle vnd igliche sie sin arme oder Riche die dieselben Jarmarckt oder Wochenmarckt fuchen zu einer iglichen Zyt so sie die suchen in vnserem vnd des heiligen Richs schirme vnd Geleite sin ane alle geuerde. Vnd fol auch derselben libe vnd gute eins iglichen jares einen ganzen tag vor fant Michels tage als der Jarmarckt anget die Zyt alle als derselbe Jarmarckt weret, und einen ganzen tag nach fant Michels tage als er ussget vnd darzu eins iglichen Mitwochen als der Wochenmarckt daselbs zu Rockenhusen ist denselben tag allen für allem kumer vnd verbodte aller vnd iglicher vnser Amptlute Richter vnd funst allermeniglichs in der vorgenanten vnser

vnser Stad Rockenhusen lidig sicher vnd fry sin, ussgenomen diebe dupen Mordere raubere Noitzogere Felschere oder die by geuerlicher masse oder vnrechtem Gewicht funden worden, oder die ymant an sinem libe oder Gute freuenlichen beschedigiten, wann die diese vnser Gnade vnd Friheit nit schirmen noch vn zu Hülfe komen fol in khein wife an alle Generde. Auch haben wir vmb beheltnisse willen derselben vnser Stad Rockenhusen den Burgermeistern Rade und Burgeren gemeinlichen daselbs die befunder Gnade getan vnd tun vn die auch in crafft diess brieues und Romischer Kuniglicher Mechte vollenkomenheid für vns vnfere erben Pfalzgraven by Rine vnd funft allermenglich vnd wollen sezen vnd orden, das alle vnd igliche ligende guter in der Marcke zu Rockenhusen gelegen die Edelleute oder geistliche lute sie sin Pfassen Muniche oder Nonnen an sich bringen oder ziehen werden es sy mit kauffen mit satzungen mit uffholen oder in welicherlei wise sie dieselben gutere an sich bringen werden oder an sie geuallen mogent, die vor betthaftig vnd Sturhaftig gutere gewesen sin, vorbas ymmermee ewiclichen bete vnd Sture geben follent glicher wise als andere vnserr Burger Gutere daselbs zu Rockenhusen ane Geuerde. .. Als auch daz Vngelt zu Rockenhusen gantze zu dem Buwe vnd besserunge derselben vnser Stad Rockenhusen bissher geuallen ist vnd gehort hat, daz vnsere altfurderen seligen auch also gehalten hant vnd uf vns also comen ist, also sezen und orden wir für vns vnsere erben vnd aller menglich in craft dis Brieues vnd wollen auch das dasselb vngelt zu Rockenhusen vorbas zu ewigen Ziten zu dem Buwe und besserunge der vorgenanten vnser Stad Rockenhusen ganze geuallen folle, Vnd das wir vnd vnfere erben Pfaltzgrauen by Rin oder nymand anders den vorgenanten Burgermeistern Rad vnd Burger gemeinlichen vnser Stad zu Rockenhusen vnd derselben vnser Stad an dem vorgeschrieben Vngelte nit abbrechen sunder das zu ewigen Ziten dartzu geuallen lassen sollen vnd wollen ane mynnernisse Vnd das auch die Burgermeistere vnd Rad daselbs daz zu einer

MOCCLEY.

einer iglichen zyt ingewinnen ufsheben vnd innemen vnd besserunge damit tun, vnd auch vns vnd vnseren erben Pfalzgrauen by Ryn oder vnseren Amptluten von vnseren wegen so wir des begeren vnd daz an sie fürdern rechenung davon dun sollen . . Dartzu bestetigen beuesten vernuwen vnd confirmiren wir auch in craft diss Brieues den vorgenanten vnsern Burgern vnd Stad Rockenhusen alle vnd igliche ire vnd derselben vnser Stad Rechte friheit gnade ere vnd gute gewonheide damit sie von Romischen Keiseren vnd Kunigen vnsern Vorfaren an dem Riche vnd auch vnsern altsurdern Pfalzgrauen by Rine vnd Hertzogen in Bevern feligen Gedechtnisse begnadet worden sin vnd herbracht haben es sy mit brieuen oder ane brieue, wie man die benennen mag mit funderlichen Worten, in allen yren punckten Meinungen vnd Artickeln von Worte zu Worte als sie begriffen vnd auch redelichen behalten vnd erworben sint glicher wise als ob sie in diesem brieue genzlichen begriffen weren, oder ob sie durch Recht oder Gewonheit von Worte zu Worte begriffen sin solten. Vnd gebieten hervmb allen vnd iglichen Fürsten Geistlichen vnd werntlichen Grauen Fryen Herren dienstluten Ritteren Knechten gemeinscheften der Stedte Merckte und dorffere und sunst allen andern vnsern vnd des Heiligen Richs vndertanen vnd getruwen ernstlichen vnd vesteclichen mit diesem briefe, das sie die obgenannten Burgermeistere Rad vnd Burgere vnser Stad Rockenhusen an den obgeschrieben vnsern Gnaden vnd Friheiten nit hinderen noch yrren in dhein wise. Sunder sie geruweclichen daby verliben lassen vnd auch hanthaben schuzen vnd schirmen als liebe yn fy vnser vnd des Heiligen Richs swere Vngnade zuvermiden, vnd darzu ein Pene zwenzig Marke lotiges Goldes, die ein iglicher als oft er der Stucke einz uberfure verfallen sin sol die halb in vnfer vnd des Richs Camer vnd daz ander halb deil den obgenanten Burgermeistern Rade vnd Burgeren gemeinlichen vnser Stad Rockenhusen vnlesslichen geuallen sollen, Orkund diss Brieues versiegelt mit vnser Kuniglicher Majestat Ingesiegel.. Geben

· Mocclxv.

Geben zu Altzey nach Cristi Gepurte vierzehen hundert Jare vnd darnach in dem Sybenden Jare uff den nesten Fritag nach sant Lucas tag des heiligen ewangelisten vnsers Richs in dem achten Jare.

#### Nunt. IX.

Rudolphi I. imp. litteræ de condenda civitate apud castrum suum Wolvistein An. MCCLXXV.

Ex autogra-

Kudolphus Dei gratia Romanorum rex semper augustus. Universis sacri Romani imperii sidelibus gratiam suam & omne bonum. Benigna gratie nostre provisio, sedula dispensatrix utilium, quam fub quodam humane compassionis applausu, regalis fortune fastigium, clementer amplectitur, naturali quodam instinctu subjectorum comoditatibus se libenter habilitat, & communi quieti fidelium liberaliter condescendit. Sane digna consideracione penfantes, quod apud castrum nostrum dictum Woluistein, utpote locum ad hoc aptum & habilem, possit civitas instaurari, in qua communis utilitas circumposite regionis indigenis & exteris procuretur presenti edicto statuimus & mandamus, quatenus in eodem loco munita civitas & libera instauretur. & ut ad civitatem predictam facilius & commodius confluat populi multitudo. & ementibus & vendentibus apciora commercia ministrentur, presencium serie duximus concedendum, quod civitas ipfa eisdem immunitatibus libertatibus & juribus gaudeat universis & singulis, quibus Spirenfis civitas ex clarorum predecessorum nostrorum imperatorum & regum Romanorum largicione congaudet. In cujus rei testimonium presens scriptum exinde conscribi & majestatis nostre figillo justimus communiri. Datum Hagen, XVI. Kalen. Januarii indictione IIIIa. Anno Dom. M. CC. LXX. quinto Regni vero nostri anno tercio.

Num. X.

#### Num. X.

# Literæ fundationis monasterii Otterburg. An. MCXLIV.

In nomine facrofancte & individue Trinitatis notum effe cupimus tam futuris quam presentibus. qualiter ego Heinricus divina clementia Maguntine sedis archiepiscopus, volens cooperari piis studiis Eberbacensis abbatis, ecclesiam in antiquo castro Otterbure sitam nec non beneficium ecclesie cum proxima villula cum dono altaris ac denominacionibus simulque cum omni justitia sinodali ad me . . . respiciente, presato abbati ad construendum ibidem cenobium religiosorum contradidi, presente & annuente prepolito & confanguineo meo Gerlaco Sancti Victoris, in cujus archidiaconatu prefata ecclesia consistit. Eiusdem autem ecclesie proprietatem fundi, scilicet castrum cum adjacentibus & contiguis monti terris & filvis quibusdam prefatus abbas a manu Sigefridi & coheredum fuorum pro remedio animarum fuarum recepit. Pro paucis vero ejusdem territorii incolis, ne omnino provisore & pastore animarum suarum destituti esse videantur, presbyterium de Sambach in vice parochiani preponimus, quatenus ab eo monitis falutaribus ac baptismi cura infirmorumque visitatione & ceteris que ad hec respiciunt misteria cura pervigili procurentur. Pro decimatione autem ejusdem villule fingulis annis prefato presbyterio triginta folidos monete terre illius dare inflituimus, quoad usque divina favente clementia novella plantatio crescente fratrum numero corroboretur in Domino, & fecularium negotiatorum decrescente populo abbas loci eiusdem nullo deinceps egeat extrinsecus sacerdotis ministerio, sicque demum cessante sacerd. officio cesset etiam constitute pecunie conditio. Ut autem hec traditio stabilis & inconvulsa permaneat, hanc cartam conscribi jussi & sigilli mei impressione corroboratam subtus firmari precepi. Si qua autem persona, magna aut parva, contra hec venire, aut aliquid quod factum est permutare temptaverit, iram omni-H 2 poten-

MOCCLXV.

potentis Dei, fanctorum omnium incurrat & omnibus Christi sidelibus resistentibus votum suum ad unguem non perducat, ac divini anathematis ultione damnetur. Testes hujus rei sunt Burchardus Argentinensis episcopus. Anselmus Havelenbergensis episcopus. Hartmannus fancti Stephani prepositus. Heinricus custos. Gerlacus prepositus. Godelschalcus sancte Marie in Campo prepositus. Wilhelmus magister scolarum. Gozbertus cantor. Gothebaldus Frizlariensis prepositus. Arnoldus Aschaffenburgensis prepositus. Ludovicus prepositus de Muchestatt. Capellani: Giselbertus. Conradus. Godesridus. Sigelo. Laici: Emmecho comes de Lininge. Damno. Chunradus comes. Bertholdus comes de Nithehe. Wiger. Godesrid. Udalricus de Horn. Anshelmus. Ministeriales: Dudo. Meingoz. Ruthart. Ernest. Helfrich. Facta ita est autem hec traditio anno Dominice incarnat. M. C. XLIIII. indictione VI regnante Chunrado Rom. rege hujus nominis secundo.

#### Num. XI.

Caroli VI. regis Franc. litteræ jussoriæ, ut Henrico comiti Lucelstein. & uxori ejus Henrietæ Barrensi terra S. Amandi
restituatur, An. MCCCLXXIII.

Ex autographo. Charles par la grace de Dieu Roy de France Au Prevost d'Aucerre ou a son Lieutenant salut. De la partie de Henry Conte de Petite pierre & Henriete de Bar sa semme nous a este expose que comme pour la somme de sept vins sept livres dix sept souls Par. que aucuns nos officiers disoient a nous estre deuz pour la tierce partie de IIII c. XLVIII livres onze soulz Par. restans a paier de plus grant somme de deniers en quoy seu Heratt de Bar lorsqu'il vivoit ayel de ladiste Contesse su condempnez bien a quarante ans ou environ, toute la terre de Saint Amand en Puysaie appartenant aux diz supplians, ait esté japieca prise & mise en nosser main par execution de lad. somme de VII xx. VII Livres

XVIL

Mocclxv.

XVII foulz Par. & par icelle execution feu des bien a deux ans ou environ la dicte terre, la quelle vault bien II c. cinquante Livres de rente ou environ par an, mise & exposée en vente & criée & fubhastée pour lad. fomme de VIIxx VII Livres XVII fouls Par. par Jehan Denis nostre sergent commis a ce, pendant les quelles criées nous remeismes, donnasmes & quittasmes aud. fuppliant lad. fomme de VII xx. VII Livres XVII fouls Par. & mandasmes par nos Lettres sur ce faites que lad. execution & lesd. ventes criées & fubhastations fussent delessées & mises au neant, neantmoins ledit notre fergent na voulu pour ce furfeoir ne luy desister de faire ladite execution .. en faveur & au pourchaz de Eudes de Grancei seigneur de Louvois en qui service ledit Sergent estoit, & auquel Eudes ledit sergent disoit ladite fomme de VII xx. VII Livres & XVII fouls avoir este donnée par nous. & fu la dite terre des diz supplians mise a pris par certaine personne de la missie du dit Sire de Louuois a son prouffit Jasoit ceque ce fust en non d'autruy, & pour ce que les diz supplians ou leurs gens virent que il ne pouoient autrement joir dudit don que fait leur avons de la dite somme de deniers, & que par nostre mandement ledit sergent ne vouloit surseoir ne lui desister de la dite execution, & que les levées d'un an valoient bien ladite debte, il se opposerent, a quoy ledit sergent pour la faveur dessus dite ne les voult recevoir, mes qui plus est a touz jours procede a faire les dites criées & les prouffiz rentes & vsues de la dite terre a levez pris & receuz fouz umbre de la dite execution par lespace de deux ans ou environ par lui ou ses deputez. avec la pesche d'un estang appartenant aux dis supplians a cause de leur dite terre, & les deniers a detenu & encore detient sens en acquitter les diz supplians, les quelx deniers levez & receuz de la dite terre & estang par ledit Sergent ou son commis montent a plus que ladite fomme de VIIXX. VII Livres XVII fouls, & non obflant tout ce sest efforciez & efforce de jour en jour de parfaire les dites criées, & donner le decret en faveur ou au pourchaz que

MDCCLXY.

dessur desheriter les diz supplians de leur dite terre, qui seroit dure chose que la dite terre qui vault plus par un seul an, que ne monte la dite somme de VIIXX. VII Livres XVII souls, sur ainsi vendue & alienée, mesmement que en la dite terre a de present haultes forez la tonsure des quelles vault plus assez que ne monte ladite debte. Pourquoy nous attendu ceque dit est, Te mandons en commettant. que ledit sergent & tous autres qui de lever & recevoir les rentes & yssues de la dite terre & dudite estang & du gouvernement dicelle terre se sont entremis parmi nostre dite main depuis ladite execution encommenciée, Tu contraingnes à rendre compte bon & loyal sur ce, presens a ce les diz supplians ou procureur pour eulx pour y debatre ceque de raison appartiendra, & que ledit sergent & autres qui de ce se sont entremis, tu contraingnes a rendre & paier les deniers & ceque receu en ont &c.

Donne a Paris le XXIX jour d'Auril l'an de grace mil CCC soixante & treze, & de nostre regne le disseme.

#### Num. XII.

Instrumentum pacis inter Henricum comitem Lucelstein. & Eudonem de Grancejo Dynastam An. Mccclxxix.

Ex autographo. e Eude de Grancey Signeur de Loupvois fais favoir à tous que comme mon tres cher & ame Cousin Mons. Henri Conte de Petite pierre inclins & indignez contre moy pour & cause de certains descors debas & discencions estans pour le temps entre lui & moy, eust pris arresté emprisonné & detenu longuement en sa prison le corps de moy, ensemble aucuns de mes gens & de nos biens, de quoy moult de grans griez & dommages sont venus & encorrus a moy & à mes distes gens, que surent pris avec moy comme dit est & aussi a plusieurs de mes autres gens que estoient avec moy quant je su pris, Et sur iceulx descors debas & discencions mon dit Cousin & moy par bon conseil & mehure deliberacion

cion de nos amis foiens venus & condescendus en bonne paix & bon accort finable. Parmi les quelx paix & accort mon dit cousin ait delivré absoult & quitté de sa dicte prison le corps de moy & de mes dictes gens devant la date de ces presentes plainement. De ce est il que je Eude de Grancey dessus dit delivré absoult & quitté de la dite prison & de tous loiens de prison quelconques estant en ma plaine poissance & franche volonté Recognois & confesse de ma propre volonte & de certaine science sans aucune force ou contrainte que je pour moy pour Dame Yolend de Bar ma femme & loial Espouse pour tous mes enfans presens & avenir pour tous mes hoirs pour mes dictes gens que furent pris avec mov pour toutes mes autres gens qui estoient avec mov quant je fu pris pour tous mes Signeurs mes parens & amis & pour tous autres quelconques qui en pourroient faire aucune demande ou poursieute en temps advenir, de tous les quels je me fais fort en ce fait, ai quittev & quitte plainement des maintenant a tous jours mais, le dit Conte de Petite pierre mon Cousin, ma très chere & amée Cousine Dame Hanriette de Bar sa femme & loial espouse, tous leurs enfans presens & advenir, tous leurs hoirs tous leurs figneurs, leurs parens & amis, tous leurs fubgis toute leur terre, tous ceulx qui estoient avec ledit Conte mon Cousin quant je fu pris, toute la ville & tous les habitans de Girberviller, en saquelle ville de Girberv, je fu pris, ensemble tous ceulx & toutes celles a qui quittance peut & doit appartenir de moy & de mes dictes gens &c.

Encore est il assavoir que pour plus grant seurre a faire audit Conte a sa dite semme a leurs dis ensans & a leurs dis hoirs de bien tenir gardes & accomplir toutes les choses dessus dictes & chascune delles, avons nous Eude de Grancey & Yolend sa semme dessus dis . . mis constitues & establis, mettons constituons & establissons tres haut & poissant Primpce notre tres redoubte signeur Mons. Robert Duc de Bar Marchis du Pont & nos ames Cousins Mons. Henri Signeur de Blammont Thiebaut de Blammont

fon frere, Monf. Jehan Signeur de Ray, Monf. Philibert Signeur de Beffroimont, Monf. Jehan de Beffroimont fon frere & Monf. Jehan Signeur de Til tous ensemble & chascun pour le tout vrais plesges rendeurs & principals debteurs pour tenir garder & acomplir toutes les choses dessus dictes & chascune delles &c. Ce fu fait en l'an de l'incarnation notre Seigneur mil trois cens soixante dix neuf le dernier jour du moix de Mars.

### Num. XIIL

Instrumentum pacis inter Henricum comitem Lucelstein. & Civitatem Sarburgensem MCCCLXXXI.

Ex autogra-

le Henry Conte de Petite pierre pour moy & tous mes hoirs & ajant cause d'un part. Et nous le Prevost le Conseil, tous les Bourgois & habitans faisans la communaltei de la ville de Sarbourg, pour nous & tous nos hoirs & successeurs en la dicte communaltei d'altre part, faisons scavoir a tous, Que comme descord fuit ou pehut estre entre nous les parties dessus dictes . . . . Henry Conte dessus dit faisoit ou peoie faire aux dis de Sarbourg demande & poursuite de cequil ont abatu destruit & mis à ruine leuglife, le claustre, les edifices & appartenances de l'Abbaiie du Viuiers, que estoit assise desfivers & prés de la dicte ville de Sarbourg, la quelle Abbaile ensemble ses dictes appartenances estoit en ma garde temporelment, se en demandeir ou peoit demandeir & poursuivre les dis de Sarbourg pour & à cause de ma dicte garde temporel que je tenoie de part Reverend Peire en Deu & Signeur Monf. levesque de Mets de qui j'ay la cause & du quel je me faix fort en ce fait. Item sur ceque je Henry Conte dessus dict faisoit ou peoit faire aux dis de Sarbourg demande et poursuite du Chastel de Sarbourg quil ont abaitu destruict et mis a ruinne. lequel Chastel estoit et appartenoit a moy de part mon dit Signeur levesque de Metz de qui j'ay la cause et duquel je me faix fort en ce fait. Item sur ceque je Henry Con-

Conte dessus dit faisoie ou peoie faire aux dis de Sarbourg demande & poursuite du damaige quil m'ont fait tant par arsure comme altrement, en ma fort maison de Sairelz, en ma grainge. prés de ma dicte maison & en leur appartenances. Et en semblant maniere sur ceque nous les dis de Sarbourg responduens. ou poiiens respondre dire allegueir ou proposeir contre ledit Mons. le Conte pluseurs bonnes causes & raisons de droit & de fait par. quoy nous deuiiens ou poiiens faire raisonnablement tout ceque: fait auons en la dicte Abbaiie du Viviers, en dit Chastel de Sarbourg, en la dicte fort maison & grainge de Sairelz & en leur dictes appartenances. Et aussi sur toutes demandes & poursuites que nous pour & en nom de notre dicte Communaltei faisuens ou poiiens faire audit Monf, le Conte touchant les choses dessus dictes & altrement dehuement & raisonnablement. De ce est il que nous les dictes parties pour mettre & venir ledit descord ensemble toutes ses dependences a un accord finauble avons esleu nommei & enchergiei, et par la teneur de ces presentes eslisons nommons & enchergeons par commun asfentement quaitre amis comme arbitres ou amiaubles compositeurs & appaisenteurs, c'est assavoir pour la partie de moy Henry Conte dessus dit Mons. Henry de Morhenges Chevalier & Eglosse de Lutzelnburch Prevost de Saverne Escuier. Et pour la partie de nous les dis de Sarbourg Monf. Ferry de Zierls & Monf. Jehan de Benestorf Chevaliers . . . . Et se par les quaitre arbitres desfus dits concordaublement ensemble ou par ceulx qui seroient mis en leu des defaillans.. nestoit terminei & portei fyers ce present compromis ou arbitraige dedens le jour tout le jour de la Chandeleur selont la poissence & auctorité a eulx donnée comme dit est, yeeulx arbitres concordaublement . . relateront & metteront tout ce de quoy il aueront descord es choses dessus dictes en la main de halt & poissent Prince Mons. Jehan Duc de Loherenne & Marchis feul & pour le tout . . . Je Henry Conte dessus dit par ma foy sur ce corporelment donnée en leu de sacrement sub ma noblesse & sub mon honeur & avec ce sub l'obligation de

I

MOCCLXV.

tous mes biens mobles & non mobles presens & advenir. Et nous les dis de Sarbourg par lez sois de nos corps sur ce corporelment données en leu de Sacrement & sub peine d'estre appellez maluaix faulx.. & infames deuant tous Signeurs en toutes cours & bonnes villes... Et en signe de veritei auons nous les parties desfus dictes, et nous Jehan Duc de Loherenne & March. dessus dit fait mettre nos seels pendens en ces presentes, que furent faites en l'an de l'incarnation Notre Signeur Mil Troiscent Quatre vingt & ung le Juedy après seste Toussainces.

#### Num. XIIII.

Emechonis comitis Silvestris filii, Gerhardus, Cunradus & Godefridus dictus Raub, fratribus de Lacu domus ordinis militiæ Templi hereditatem Juam paternam in Gernsheim & Kirchheim dono conferunt An. MCCLXXXIII.

Ex autographo.

Nos Gerhardus Cunradus & Godefridus dictus Raub, fratres filii quondam nobilis viri Domini Emechonis comitis Silvestris ad universorum notitiam pervenire volumus tenore presencium publice profitentes, quod nos unanimi cum consensu omne jus quod habuimus in universis bonis nostris ex hereditate paterna ad nos devolutis in territoriis villarum Gernsheim & Kirchheim sitis Wormat. dyoces. contulimus & libere donavimus Religiosis viris fratribus de Lacu domus ordinis milicie Templi Wormat. dyoc. Ita quod dicti fratres jure proprietario quo nos hactenus possedimus dicta bona in perpetuum possideant pacifice & quiete. In cujus rei robur & testimonium perpetuo valiturum sepe dictis fratribus presentes literas tradidimus sigillorum nostrorum munimine roboratas. Act. & dat. anno Dni M. CC. LXXX. tertio in vigilia Penthecostes.

Num. XV.

Moccley.

#### Num. XV.

Godefridus comes Silvester, Cunradus filius ejus & Hildegardis, Cunradi uxor, consanguineo suo Friderico, domorum militiæ Templi per Alemanniam & Slaviam præceptori universa bona sua in Kirchheim & Gernisheim vendunt An. MCCLXXXXII.

os Godefridus comes Silvester, Conradus filius suus & Hilde-Exantogra gardis uxor mei Cunradi legitima tenore presencium recognosci- pho. mus & publice profitemur, nos de voluntate unanimi ac pari consensu religiosis viris, fratri Friderico dicto Silvestri nostro confanguineo domorum milicie templi per Alemanniam & Slaviam preceptori venerabili ac fuis fratribus professionis ejusdem univerfa bona nostra in terminis villarum Kirchheim & Gernisheim Wormat. dyoc. sita, videlicet agros, vineas, prata, census & redditus, quæ fratres ejusdem militie domus de Lacu, que domus vulgariter dicitur der She, a nobis pro pensione annua hactenus tenuerunt, pro centum & viginti libris Hallens. numerate pecunie juste venditionis titulo vendidisse, ab ipso preceptore ac ejus successoribus & fratribus predicte domus de Lacu jure proprietatis perpetuo possidenda perpetualiter & tenenda, nichil nobis & nostris successoribus universis juris facti ac consuetudinis in bonis prelibatis refervantes, ac hiis presentibus plane renunciantes omni actioni, impetitioni, inquietationi, literis impetratis seu impetrandis quibuscunque & specialiter restitutionis beneficio in integrum ac generaliter omni exceptioni seu defensioni juris canonici ac civilis, quibus mediantibus nos fimul vel divisim in contrarium vendicionis bonorum predictorum possemus nunc vel in posterum aliquod attemptare, & ut ipsos . . . preceptorem & fratres super impetitione dictorum bonorum omnino reddamus indempnes, pro justa Guarandia que vulgariter dicitur rechte Wereschaft, ipsis fidejussores in solidum dedimus subnotatos nem seniorem de Lewensthein, Emerchonem & Wilhelmum fratres de Randeken, ac Wolframum juniorem de Lewensthein mi-

2

lites,

Mocclxv.

lites, qui si dicti preceptor seu fratres infra tempus legitimum juste Gwarandie in dictis bonis, per nos vel ex parte nostri inquietati, impediti suerint, vel turbati, moniti commessationes sidejussorias apud Rockenhusen in uno hospicio, in dampnum mei Cunradi & mee legitime predictorum, tamdiu facient & expendent, quousque presatis preceptori & fratribus de dampno & interesse impetitionis dictorum bonorum plene suerit satisfactum. Si quis autem sidejussorum commessationibus sidejussoriis hujusmodi non potuerit interesse, servum & equum pro se locabit, ac uno sidejussore decedente, loco decedentis eque ydoneus sub monitione sidejussoria subrogetur.

Testes hujus venditionis sunt viri strenui ac discreti, frater Bezzelinus ordinis hospitalis Jerosolimitani sancti Johannis. Arnoldus plebanus de Thran. Nycolaus & Hugo advocati de Hunossthein & Johannes dictus Boch milites ac plures alii side digni. In cujus rei testimonium ac omnium premissorum robur perpetuo duraturum ego Cunradus predictus, quia Godefredus pater meus sigillum non habet, presens scriptum sigillis mei Cunradi & mee legitime Hilthegardis prenotate, sidejussorum ac testium predictorum sigilla habentium dedi dictis preceptori & fratribus sideliter communitum. Et nos G. comes predictus in sigillum Cunradi silii nostri sepe dicti presentibus consentimus. Nos autem sidejussores prenotati sub sigillo Emerchonis de Lewesthein senioris predicti omnia prenarrata consitemur esse vera & debere inviolabiliter observari. Dat. anno Dni M. CC. XCII. crastino beati Syxti.

Appendent sigilla sex.

#### Num. XVI.

Instrumentum societatis castrensis in Luterecke initæ ab Henrico & Friderico Veldentiae comitibus, cum Ottone comite Silvestri
An. MCCCLXXXIV.

ir Heinrich vnd Friederich Gebruder Grauen zu Veldenze Exautograbekennen vns offenlichen an diesem briefe, daz Wir samentlichen phogegeben han, vnd geben dem Edeln vnserme lieben Swager. Grauen Otten, Wildgrauen zu Kirberg, sine lebe tage vnd nit lengir ein viertel zu Luterecke an vnsere Burge vnd Stat mit wegin, Brucken und Stegin, ussgenomen vnsere Rente, Gulte Beden, Arme lute vnd allez zugehores daz darzu gehorig ist. daz vns vnd vnfer erben Grauen zu Veldenze fin foll vnd vns verlieben, vnd mag der egenant vnser Swager mit demselben Luterecke Burge und Stetde, wegin, Brucken und Stegen, mit sime teile sich behelfin daruss vnd darin, zu allen sinen noden vnd willen, als mit andern finen Vestin, er vnd alle fine diener. die er von sinen wegen darsendit, vnd daz in angeet, visgenommen der Herren der Manne wir fin vnd auch vnsere Burgmanne. den mit Rechte für vns begnüget vmb soliche sache als er mit in zu schaffin hetde, wer ez aber daz sie in widder reht criegen. vnd wir vnrehten wolten, so mag er sich zu stunt vis dem egenanten Slosse Luterecke vnd wider darin zu sime teile behelfen. zu allen finen noden als viser andern finen eigen Slofsin, als lange biss daz sie yme des Rechten sür vns gehorsam sin wollint vnd fint, als dicke des not geschiht ane Geuerde, auch so en sol er nieman daselbis in deheine wise enthalten. Auch sollen wir einen Burgfrieden mit eingloben zu halten daselbs zu Luterecke als ferre ein gut gurtel armbrust von der Ring muren der egen. Vestin vnd Stetde Luterecke vmb vnd vmb geschiesen mag vnd den halten als burgfrieden reht vnd gewonheit ist, ane Geuerde. Auch follent vnserme Swager vorgenant vnsere Amptlute der egen. Vestin Luterecke vnd Stetde, mit namen Schultheisse, BurggraMOCCLXV.

uen, Kelner, Thornknechte, Portener vnd Wechter, di izunt da sint oder hernach darkoment, oder gesezit werdent, als dicke sie ernuwet oder gewandelt werdent, globen vnd hulden, in vnd sine helfer vnd diener, die er von sinerwegin darschicket, in vnd vss zu lassin, in vorgescribin massin als dicke das not geschiht. Auch wollen wir daz dem egen: vnserme Swager alle Zyt redelich feile Kauf vmb sine pheninge in dem egenanten Slosse Luterecke vnd Stetde zu sinen noden gegeben werde, vssgenommen alle Geuerde, vnd in diesem vorgeshribnen teile, globen wir den egenanten vnsern Swager den Wildgrauen niemer zu irren noch zu hindern in deheine wise, vnd wann vnser Swager egen; nit ist vnd von dodis wegin verfaren ist, des in Got lange friste, so sol daz vorgeschrieben teil der egen: Burge und Stetde Luterecke, ledig vnd los wider an vns vnd an vnsere erben, Grauen zu Veldenze verfallen sin ane alle gelt, wan daz uns nit steet, vnd er vns nust nit darvf geluhen hat. Vnd sollent deheine sine erben sich keines rehten darzu vermessin noch zu haben visgenomen alle Argeliste und Geuerde. Vnd des zu vrkunde so han wir Heinrich und Friederich Grauen zu Veldenze vorgen; unsere Inges, sementlichen an diesen brief gehangen. Datum Anno Dni Millesimo trecentesimo LXXXquarto ipso die animarum.

#### Num. XVIL

Ludovicus IV. imp. comiti Silvestri Johanni de Dun potestatem confert reluendi parochias Deynsberg & Rychenbach, pignora imperii An. MCCCXLVI.

Ex autographo. Wir Ludewig von Gotes Gnaden Romischer Keyser zu allen Ziten Merer des Richs. Tun kund offenbar an diesem Brief. daz Wir dem Edeln Manne Wildgraf Johann von Dun vnserm lieben getruwen geheizzen und erlaubt haben. daz er die pfandung Deynsberg, Rychenbach, die Kyrspelle, andriw gut und waz darzu gehort, ledigen vnd erlosen sol. von den Edeln Mannen,

Geor-

MDCCLXY.

Georgien, vnd Heinrich sinem Sun, Grafen zu Veldenz. vmb solich Gelt, als sie in von vns vnd dem Riche noch ir Brief sag in pfandes weiz stand. vnd wolln auch daz si im der losung gehorsam sin bei vnsern vnd des Riches hulden. Mit vrchund ditz briefs. Gebn ze Heidelberg an Montag vor Valentini. In dem zwai vnd drezzigestim jar vnsers Richs. in dem nundzehenden dez Keysertumes.

#### Num. XVIII.

Rudolfus I. imp. oppido suo Lutren civitatis Spirensis jura & privilegia concedit An. mcclxxv1.

Kudolfus Dei gracia Romanorum rex semper augustus universis Ex autograimperii Romani fidelibus presentes literas inspecturis in perpe-pho. tuum. Dignum judicat nostra serenitas ut subjectorum sidelium commodis tanto graciosius intendamus quanto idem imperio & nobis imperii curam gerentibus per devota fidelitatis obsequia fidelius conjunguntur. Cum enim subjectorum commodum & commoditatis augmentum nostra procurat serenitas, dilatationem honoris regii & dignitatis imperii promovemus. pter noscere volumus universos tam posteros quam presentes. quod nos opidum nostrum Lutren ac cives nostros inibi commorantes amplexantes ulnis gracie ac beneficencie specialis omnibus privilegiis libertatibus & juribus quibus civitas Spirensis a divis imperatoribus & regibus nostris predecessoribus noscitur esse dotata, predictos opidum & cives de benignitate regia in perpetuum duximus libertandos. In cujus libertationis robur & perhennem memoriam presens scriptum exinde conscribi & majestatis nostre sigillo jussimus communiri. Wormacie XV Kal. Septembris indictione quarta Anno Domini Millesimo Ducentesimo Septuagesimo sexto regni vero nostri anno tercio.

Num. XIX.

Mocclxv.

#### Num. XIX.

Donatio nemoris civibus in Lutra ab Alberto I. imp. fasta
An. MCCCIII.

Ex autogra-

Albertus Dei gratia Romanorum rex semper augustus, prudentibus viris, magistris civium, consulibus & civibus in Lutra fidelibus suis dilectis gratiam suam & omne bonum. De fidei vestre constantia, qua erga nos & imperium clarere noscimini ac de industria qua polletis non modicum presumentes, nemus infra scriptum dictum Spitzrein, sicut via ducit de Lutra verfus Agach in der Wegnerthal (p) directe usque ad locum qui dicitur Luterspring, Item de Luterspring usque in Nenterswiler, Item de Nenterswiler directe per viam usque Bremereyn, de benignitate regia ac benevolentia ad vestros usus & utilitatem veltram vobis tradimus & donamus, fidelitati veltre confidentes, quatenus per idem nemus ad dictos terminos, angulos five methas debeatis in structuris ac quovis alio modo fructuole augmentari vesterque fructus exinde multipliciter procuretur. In cujus rei testimonium hanc literam exinde conscribi & Majestatis nostre sigillo justimus communiri. III Non. Februarii Anno Domini millefimo trecentesimo tertio Indictione prima Regni noitri anno quinto.

#### Num. XX.

Ludocicus IV. imp. cicitati ino in Lutra jas ungelti concedit ad municionem oppidi An. necessar.

Ex autogra-

Nos Ludovicus Dei gracia Romanorum rex semper augustus ad universorum sacri Romani imperii noticiam volumus pervenire... Nos ad requisitiones supplices prudentum virorum civium in Latra sidelium notirorum dilectorum, & benignitute regia admisse,

nt

Mocclay.

ut Vngeltam juxta confilium consulum ipsius civitatis imponere & colligere possint super omnia & singula, hoc est in vino, blado, in pannis de lana & in animalibus, seu aliis quibuscunque, prout ipsis visum fuerit expedire. Et collecta per ipsos consules converti debent ad munitionem ipsius civitatis, in muris & fossatis, prout necessitas hoc exposcat. . Et quicunque predictis confulibus in hiis contrarii existerent seu hiis fe opponerent nec voluntarii obedirent, indignacionem nostram & temeritatis correctionem noverint se passuros . . . Volumus eciam graciam pretactam nostre revocacionis arbitrio reservare. Profitemur eciam, quod nullum, cujuscunque status ac condicionis existat, de dicto vngelto infeodabimus nec alicui obligabimus aut donabimus in parte aliqua vel in toto. In cujus rei testimonium presentes literas conscribi & nostre majestatis sigillo jussimus communiri. Datum in Nurnberch idus Aprilis anno Dni M. CCC. XXIII, regni vero nostri anno nona

#### Num. XXL

Ludovici Bavari imp. privilegium, de via publica & velligali oppidi Lutrensis An. MCCCXXXII.

Ludovicus Dei gratia Romanorum imperator semper augustus, prudentibus viris magistro & consulibus in Lutra sidelibus suis dilectis gratiam suam & omne bonum. Cum strata & via imperatoria per oppidum vestrum Lutren & non extrinsecus preteritis temporibus frequentata suit & vadata, volentes dictum oppidum in eodem modo frequentandi & vadandi ut antea conservare, vobis & qui pro tempore suerint, magistro & consulibus precipimus & mandamus, quatenus pretereuntes quoslibet in carrucis vel in equis per idem oppidum & non aliunde viam & transitum facere jubeatis, ad hoc eos etiam cohercendo, nec contra hoc sculteti civitatis vel alterius licentia

Mocclay.

volumus adjuvari, harum testimonio literarum. Datum Franckfurt septimo Kalend. mensis Februarii anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo secundo, regni nostri anno decimo octavo, imperii vero quinto.

#### Num. XXII.

Diploma Wenceslai regis Rom. quo Rupertum II Palatinum pignorum imperii, Oppenheim, Ingelheim, Nerstein, Winterheim, Swabsburg, Odernheim & Keiserslutren participem reddit An. MCCCLXXVIII.

Ex autographo.

Wir Wenzlaw von Gotes gnaden Romischer Kunyg . . . . bekennen und dun kunt offenlich mit diesem brieffe alle den die yn fehent oder horent lesen, als wir vormals den hochgebornen Ruprechte dem eltern Pfaltzgrave bi Rine, des heiligen Rychs Obirsten Truchssessen u. Hertzugen in Beveren unserm lieben Swager u. Fursten u. dem hochgebornen Hertzuge Ruprechten dem Jungsten Hertzoge Adolffs seligen sins bruder Enkeln ir beider lebetage ingegeben u. bepholen haben unsere und des Richs Vesten. Stete u. dorffer Oppenheim, Ingelnh. Nerstein, Winterheim, Swabsburg die Burg u. Odernheim mit allen andern dorfferen. Zollen u. geriechten u. was darzu gehoret, und darzu unser u. des Richs Burg u. Stat Keiserslutern mit sinen zugehorungen. als dasz alles clerlich begriffen ist in unsern Kunvglichen brieffen. die wir yn dar ubir geben haben. Wan nu der hochgeborn Ruprecht der Jünger Pfalzgraue bi Rine u. Herzuge in Beveren des obgenanten Hertzouge Ruprechts des Jungesten Vatter uns und dem Riche nütze dienste offte getan hat u. noch dun mag u. sol in künstligen Züten, davon haben wir mit wolbedachtem mute demselben Hertzuge Ruprechte dem jüngern die obgenante Veste Stete u. dorffere Oppenheim, Ingelnheim u. Ingelnheim, Nerflein, Winterheim, Swabsberg, Odernheim und Keiserslutern mit landen und luten, mannen, manschafften, Burgmannen, Burgmanschefften mit allen czollen, geriechten, Herschefften u. allen ZugeZugehorungen nichts usgenomen von nuwens yn geben u. befolen, mit der bescheidenheit, ob daz wer daz derselbe Hertzoge Ruprecht der Jünger den obgen. Hertzogen Ruprechte den eltern uberlebete, daz dan derselbe Herz. Ruprecht der Jünger die obgen. unsese u. des Richs vesten Stete u. dorsser mit allen iren Zugehorungen ynne haben nuzen u. niessen sol und mag.... Darumb gebieten wir allen u. yglichen Burgmannen, Mannen, Amptluten, Rittern, Knechten, Lantsessen, Burgermeistern, Retten, Burgern u. Inwonern der egenanten Vesten, Stete und dorsser, daz sie dem egen. Herzuge Ruprechte dem Jungern sweren hulden und gehorsam sin sollen zu sinen lebetagen... in aller der massen als sie dem obgen. Herzoge Ruprechte dem eltern u. Ruprechte dem Jungesten vormals gehuldet u. gesworen haben &c.

Geben zu Nuremberg nach Gotes geburte drutzehenhundert jare, darnach in dem acht u. siebentzigesten jare an sanct Laurencien tage, unserer Riche des Behemischen in dem sechzehenden u. des Rominschen in dem dritten jare.

audavimus supra (q) ad unam eandemque academiæ quæstio- Dissertatio nem commentationes præstantiores duas, quæ pari cohonestatæ victrix. Sunt præmio. Animus erat utramque publici facere juris, alteram quod purioribus diplomatum sontibus verissime, alteram quod ex probatis veterum scriptorum annalibus elegantissime idem argumentum ita exposuisset, ut opportune omnino ambæ juxta se poni stareque posse viderentur. Accidit autem præter expectationem nostram, ut prioris auctor, accepto præmio, opus suum retractatius ad academiam miserit, quo denuo cum posteriore pari pondere examinato, gravius longe inventum est, ut utrumque publicari utile amplius fore societas, quæ de utili tantum cogitat, non judicaverit.

K 2

COM-

## COMMENTATIO

Ad quæstionem academicam

De origine comitis Palatini sub Rom. imp. ejusque indole sub Merovingis & Carolingis Franciae regibus usque ad divisionem regui in orientale & occidentale &c.

> VICTRIX Jo. Danielis Reiseissenil

LLUSTRE fuit a prima fua origine comitum Palatii officium, nec magis tamen, quam cetera omnia Francici imperii officia, hereditarium. Sub Saxonicis demum imperatoribus cum territorio Rhenensi hereditario jure conjunctum, Palatinatui ad Rhenum dedit originem, qui post varias mutationes ad Wittelsbacenfem serenissimam gentem translatus, ad eam denique, qua hodie splendet, fortunam adscendit.

#### SECTIO L

An comitis Palatini origo apud Romanes quarenda fit?

Comitum origo,

Comites Romanis auctoribus proprie vocantur socii vel ministri. Hinc qui consules, proconsules atque prætores in provincias comitabantur, eorumque in negotiis publicis obeundis socii vel ministri erant, comites dicti sunt. In Verrem Siciliæ prætorem Cicero (a) his verbis invehitur: "Cum ob tua decreta, ob imperata, ob judicata pecuniæ dabantur, non erat quærendum, cujus manu numerarentur, sed cujus injuria cogerentur. Comites tui dilecti manus erant tuæ. "Volcatius eques Romanus Verris comes ab eodem Cicerone (b) vocatur. In Legibus (c) "Senatus consulto

" cave-

<sup>(</sup>a) Ad. in Verrem Lib. 11, cap. 10.

<sup>(</sup>b) Lc.cap. 22.

<sup>(</sup> Lib. 16. D. de officio Prafidis.

"cavetur, ut de his, quæ provincias regentes, comites aut li-"bertini eorum, antequam in provincias venerint, contraxerunt, "parcissime jus dicatur."

Ab Augusto ad Constantinum, qui principis lateri adhærebant, sive in bellum iret, sive domi esset, comites vocantur. Tiberius in Germaniam iturus comites legit (d). Otho multos e magistratibus, magnam consularium partem, non participes aut ministros bello, sed comitum specie secum expedire jussit (e). Hadrianus cum judicaret, in consilio habuit non amicos suos aut comites solum, sed jure consultos (f). Verus consecto bello Parthico regna regibus, provincias vero comitibus suis regendas dedit (g).

Dignitate comites in tres classes vel ordines divisi fuerunt. Classes tres. Constantino M. hoc institutum multi tribuunt. En verba Eusebii, (h) quibus eorum sententia nititur: "Comites vero alii primi "ordinis siebant, alii secundi ordinis, alii tertii. Porro perse "stissimatu & aliis plurimis ejusmodi dignitatum titulis innume, rabiles alii donabantur. Namque imperator quo plures honore "afficeret, varias dignitates excogitaverat. "Verum hæc quidem probant, Constantinum multis aliis dignitatem & privilegia comitum tribuisse, inde tamen non sequitur, eum tres comitum ordines primum secisse, cujus sane divisionis sub Tiberio (i) jam vestigia occurrunt. In inscriptione apud H. Valesium (k) M. Nummius Albinus, quem sub Gallieno consulem suisse Fasti Consulares docent, comes domesticus ordinis primi vocatur:

K 3

M. NVM-

<sup>(</sup>d) Tacitus Annal. Lib. 1, cap. 47.

<sup>(</sup>e) Idem Hift. L. 1, cap. 85.

<sup>(</sup>f) Spartianus in vita Hadriani cap. 18.

<sup>(</sup>g) Capitolinus in vita Veri cap. 7.

<sup>(</sup>h) De vita Conftantini L.1V, c. 1.

<sup>(</sup>i) Apud Suetonium in vita ejus cap. 46.

<sup>(</sup>k) In notis ad Eusebii vitam Constantini L. IV, eap. I.

# M. NVMMIO ALBINO V. C. QVÆSTORI CANDIDATO PRÆTORI VRBANO COMITI DOMESTICO ORD. PRIMI ET CONSVLI ORD. ITERVM.

Ex quo tempore comitiva dignitas evasit, dignitatem hanc omnibus magistratibus & præsectis concessam legimus. Præsides provincize, secundi ordinis comites, ad primi ordinis comitivam Ita Leges (1): " Eos qui administratione civili ac vocabantur. " provinciæ gubernaculis, sub jurisdictionis licentia, comites , quoque primi ordinis esse meruerint, vicariæ dignitatis post " depositam administrationem privilegiis frui oportet... In formula comitivæ primi ordinis apud Cassiodorum (m) hæc verba extant: "Hic enim honor (comitiva primi ordinis) nimium la-, borantibus antiqua noscitur provisione collatus, ut rectores ", provinciarum anni actione laudatos vix ad tale culmen addu-" cerent:,, Idem de rectoribus civitatum dicendum videtur, quos fecundi ordinis comitivam habuisse, formula comitivæ, quam idem Caffiodorus (n) exhibet, nobis perfuadet: "Propte-" rea per indictionem in illa civitate comitivæ honorem fecundi , ordinis tibi largimur, ut cives commissos æquitate regas.

Magistratus palatini, & qui cum imperio civili vel militari pluribus provinciis præpositi erant, ex primo comitum ordine mittebantur, unde multi ex illo officiorum vel provinciarum, quibus præerant, comites dicti sunt. Ex palatinis comites S. largitionum & rerum privatarum, ex militaribus comitem Argentoratensem (0), cui superioris Rheni custodia commissa fuit, nominamus.

<sup>(1)</sup> L. unic. Cod. Just. de Comitibus qui provincias regunt, Lib. x11, tit. 14.

<sup>(</sup>m) Variorum Lib. vi, cap. 12.

<sup>(</sup>n) Ibid. L. vII, cap. 27.

<sup>(0)</sup> Vid. Notitia utriusque imperii ex editione Panciroli pag. 115. Comites militares isti ipsis Ducibus præponuntur.

mus. Carietto per utramque Germaniam comes apud Ammianum Marcellinum (p) occurrit. Inter civiles præfecti prætorio eminent, qui omnes reliquos dignitate superabant.

Comitibus primi ordinis jus erat, si præsentes essent, consi-Jura storium Principis ingrediendi. Testis est formula comitivæ (q), his verbis: "Comitivam tibi primi ordinis... largimur, ut consi"storium nostrum, sicut rogatus ingrederis, ita moribus laudatus
"exornes. "Ex his alii Principi intra consistorium a secretis consiliis erant, quales suerunt magistratus majores, palatini, & provinciales, si vocarentur, qui omnes comites ordinis primi intra consistorium dicuntur. In lapide, quem Gruterus (r) exhibet,
Saturninus Secundus comes ordinis primi intra consistorium & quæstor appellatur. Alii post approbatos labores dignitate comitivæ in palatio fruebantur, qui comites ordinis primi intra palatium audiunt. Romæ posita statua suit (s)

L. ARADIO VAL. PROCVLO V. C. &C.

PERFVNCTO OFFICIO PRÆFECTYRÆ PRÆTORIO
COMITI ITERVM ORDINIS PRIMI INTRA PALATIVM.

Comitis tamen palatini nomen, eo sensu, quo sub Francis cer-Comes tum aliquod officium denotavit, Romanis suit incognitum. Ha-Palat. betur quidem in codice Justinianeo titulus (t): De officio comitis sacri palatii; verum cum in Notitia utriusque imperii nulla comitis palatii mentio occurrat, legesque huic titulo subjectæ ad offi-

<sup>(</sup>p) L. xxv11, cap 1.

<sup>(</sup>q) Apud Cassiodorum Varior. L. v1, cap. 12.

<sup>(</sup>r) In Corpore Inscript. p. 465, n. 8.

<sup>(</sup>s) Ibidem p. 361, n. 1.

<sup>(</sup>t) Lib. 1. tit. 34.

officium comitis rerum privatarum pertineant, & ipfa insuper hec inscriptio in multis manuscriptis desit (u), argumentum, quod ex eo ducunt, invalidum est.

Simile præfecti præt. •fficium.

Comites palatini sub Francis de appellationibus a provincialium judicum fententiis vice facra judicabant. Idem officium præfectis prætorio sub Romanis aliquando commissum suit. Præsecti prætorio ab Augusto instituti sunt, ut cohortibus palatinis. aliisque per Italiam militibus præessent (x). Sub sequentibus imperatoribus totius exercitus curam, tandemque judicia & appellationes sibi vindicarunt. Primus M. Antoninus (y) "Præsectos se-" cum habuit, ex quorum auctoritate & periculo jura dictabat, " usus autem est præcipue Scævola jurisperito. " Commodus omnem imperii curam Perenni præfecto prætorio reliquit. hæc Commodus nunquam facile in publicum processit, neque , quicquam sibi nuntiari passus est, nisi quod Perennis ante tra-, ctasset. Perennis autem Commodi persciens, invenit quemad-", modum ipse potens esset, nam persuasit Commodo, ut ipse de-, liciis vacaret, idem vero Perennis curis incumberet, quod ipse " lætanter accepit (z),,

Sub Commodo itaque, hujusque successoribus præfectorum prætorio potestas ad civilia negotia extensa videtur; unde factum, ut dignitas sæpius ista juris consultis deferretur. Papiniani juris consulti, qui sub Severo præfecturam gessit, in ipsis legibus

men-

<sup>(</sup>u) In Corp. Juris Gloss. edit. Lugd. a. 1575 ad marginem hujus tituli, qui ibi est trigesimus septimus, hæc verba addita sunt: deest haec rubrica in manuscr..

<sup>(</sup>x) Dio Cassius Lib. v11, p. 480. lit. B, & Lib. v, p. 555, lit. A, edit. Leunclay.

<sup>(</sup>y) Capitol. in vita ejus cap. x1.

<sup>(</sup>z) Ita Lamprid. in vita Commodi cap. v.

mentio occurrit. "Lesta est, inquit Paulus (a), in auditorio "Æmilii Papiniani præsecti prætorio juris consulti cautio hujus"modi &c. "Paulum & Ulpianum, qui Papiniano a consiliis suerant, ipsos deinde præsectos sactos esse, Spartianus (b) resert.

Constantinus M. (c) ut przesectorum przetorio potestatem minueret, translata ad magistros militum militari disciplina, civile eorum imperium in partes divilit, & cum duo olim plerumque essent, ipse quatuor instituit, Orientis, Illyrici, Italiæ & Gallia-Idem tamen imperator provocationem ab eorum fententiis vetuit, ad universos scribens provinciales (d): "Se a præfectis " prætorio, qui foli vice facra cognoscere vere dicendi funt, pro-, vocari non sinere, ne sua contingi veneratio videatur.,, Ab eo itaque tempore præfecti prætorio fummi in fuis tractibus magistratus civiles erant, qui causas, per provocationem partium a præside vel quolibet judice ordinario ad tribunal suum devolutas, vice facra judicabant. Probant hæc verba constitutionis Constantini M. (e) quæ Basso P. P. inscripta est: "Super his, qui , a przeside vel quolibet judice ordinario sententiam dictam infir-" mari deposcunt, sub eo fine sublimitatis tuæ succedat exa-" men.

De appellationibus a sententiis majorum judicum olim ipsi principes in consistorio judicabant. Sed hoc ipsum a Theodosio & Valentiniano mutatum, lata lege (f), ut si a spectabilibus esset L appel-

<sup>(</sup>a) In leg. 40. D. de rebus creditis L. XII, t. I.

<sup>(</sup>b) In vita Pescennii Nigri cap. 7.

<sup>(</sup>c) Zosimus Historiae Lib. 11, cap. 33.

<sup>(</sup>d) Constitutionem hanc exhibet 1. 16. Cod. Theod. de appellat. Meminit privilegii de non appellando P.P. concessi 1. 17 D. de minorib.

<sup>(</sup>e) L.1 Cod. Theod. de officio P. P. L.1, t.5.

<sup>(</sup>f) L. 32 Cod. Just. de appellat. & consult.

appellatum, præfectus prætorio, qui in illius comitatu erat, & quæftor palatii facris judiciis præfiderent; fi a duce, qui idem præfes effet, jure ordinario folus præfectus in facro auditorio judicaret; more confultationum tantum in appellationibus a fententiis illustrium fervato.

Conveniunt itaque in multis, non tamen in omnibus, præfecti prætorio cum comitibus palatii sub Francis. Apud Romanos enim preces supplicantium & consultationes judicum ad principem referebant magistri libellorum & epistolarum, de quibus in Notitia utriusque imperii (g): "Magister epistolarum legationes civitatum, consultationes & preces tractat. "Apud Francos hoc comitis palatii officium erat.

Senatores ad principem apud Romanos magister officiorum introducebat, teste formula magisterize dignitatis (h), ubi verba leguntur: "Per eum senator veniens nostris præsentatur obtuntibus, admonet trepidum, componit loquentem, sua quin etmator verba solet inserere, ut nos decenter omnia debeamus audire. "Apud Francos proceres & omnes, qui principem adire volebant, a comite palatii introducebantur. Ut paucis dicam, inter plures divisum suit sub Romanis, quad comiti palatii sub Francis commissum suit, officium.

SECTIO II



<sup>(</sup>g) P. 147 edit. Panciroli.

<sup>(</sup>h) Apad Caffod Var. L. vi, cap. 6.

### SECTIO II

### De indole Comitivæ Palatii sub Francis.

 $m{A}$ pud Germanos olim, teste Tacito (i), principes per pagos  $_{ ext{Comites}}$ atque vicos jura reddebant, centeni fingulis ex plebe comites Germani. confilium fimul & auctoritas aderant. Plebeji isti sensu proprio comites vocantur, quia principes comitabantur. Sub Francorum regibus, illi ipfi, quos Tacitus principes vocavit, more Romano a dignitate comites, ab officio judices & Graviones dicti funt. Ex Sugerio (k) colligo, vocabulum Gravio vel Graffio proprie exestorem denotare, ita enim ille: "In ea autem, quæ dicitur Bern-" wallis, possessione, super Normannici littus maris, in qua etiam primam alicujus præpolituræ ab anteceffore meo fuscepi obe-, dientiam, quam etiam in tempore strenuissimi regis Hen-" rici, adhuc fatis juvenis, ab oppressione exastorum regiorum, " quos dicunt Graffiones, multo labore multisque placitis emanci-" paveram., Origo vocis incerta. Si conjecturis indulgendum esfet, eam a Latino verbo gravo, quod idem est ac onero, de-Tributa enim Franci gravaria, (1) Germani hodieque Beschwerden (onera) vocant; unde forte, qui illi exigendendis præpositi erant, Graviorum nomen acceperunt. Exactionem fisci ad comitum officium pertinuisse, ipsa formula comitivæ apud Marculphum (m) testatur, in qua hæc leguntur: " Et quicquid de ipsa actione in ditionibus fisci speratur, L 2

" per

<sup>(</sup>i) De moribus Germ. cap. 12.

<sup>(</sup>k) De rebus in administratione sua gestis cap. 23, in Duchesnii Script. Hist. Franc. T. IV, p. 341.

<sup>(1)</sup> In charta Roberti ducis Normanuorum de a. 1088 ap. Cangium in Gloffario voce Gravaria legimus hæc verba: "Has autem terras redde , quietas de gravaria, & ab omni laicali consuetudine.

<sup>(</sup>m) Formularum L. I. cap. 8.

" per temetipsum annis singulis nostris ærariis inferatur. " Addimus verba diplomatis Ottonis I (n) de a. 965. "Idcirco nos " quicquid proprietatis in marca vel regno Danorum ad ecclesias in honorem Dei constructas, videlicet Sliesswigensem, Ripensem, Arusensem vel adhuc pertinere videtur, vel in suturum acquiratur, ab omni censu vel servitio nostri juris absolvimus. ut & episcopis præscriptarum ecclesiarum, absque ulla comitis , vel alicujus fisci nostri exactoris infestatione, serviant & succum-"bant, volumus &c. Quia vero non folum comites, sed etiam vicarii eorum tributa exigebant, ipsi quoque graviones dicti sunt. In placito Chlodovæi III a. 603 (0) graviones a comitibus distinguuntur, eisque postponuntur, quo loco per graviones sine du-Plerumque tamen comes & grabio vicecomites intelliguntur. vio pro fynonymis habentur. In legibus Ribuariis titulus (v)de eo, qui grafionem occiderit, explicatur per legem ipsam; " Si quis judicem fiscalem, quem comitem vocant, interfecerit.

Comites Palatini Franciæ. Judex, qui facris appellationum judiciis in confistorio principis præsidebat, a dignitate Comes, a palatiis, in quibus jura reddebat, Palatinus dictus est. Nonnumquam omnes comites consistes consistes consistes palatii appellantur. In placito Pipini majoris domus de rebus S. Dionysii (q) hæc leguntur: "Ubicunque eorum justitiam "inveniam, sicut proceres seu comites palatii, vel reliqui legis doctores judicaverunt. "

Distin-

<sup>(</sup>n) Exhibet illud Meibom. Script. rer. Germ. T. 1, p. 749, in appendice diplomatum Ottonis Magni imperatoris.

<sup>(</sup>a) Apud Mabillon de re dipl. L. v1, n. 19, p. 475.

<sup>(</sup>p) Titulus Lin.

<sup>(</sup>q) Verba hujus placiti ex tabulario monasterii S. Dionysii exscripsit Brandwissin notis ad Marculsum T. 11 Capitul. Baluzii p. 918.

Distinguendi sunt comites palatii a majoribus domus, cum quibus eos plerique confundunt, inter quos Tolnerum (r) appello. In Childeberti regis placito de a. 703 (s) & majoris domus & comitis palatii mentio occurrit. Verba hæc funt: "Childeber-, tus rex Francorum vir illuster. Cum nos in Dei nomine Carra-" ciaco villa Grimoaldo majore domus nostræ una cum nostris "fidelibus resederimus. — proinde nos taliter una cum nostris proceribus constitit decrevisse, ut dum illuster vir Chislemarus " comes palatii nostri testimoniavit, ita inter ipsos suit judicatum... Addimus testimonium Gregorii Turonensis (t), qui Florentianum maiorem domus & Romulfum palatii comitem Turonem ad tributa indicenda venisse, testis oculatus refert. Opponit Tolnerus præceptum Theodorici regis (u) a. 600, in quo rex Ebroinum. Waratonem & Chislemarum majores domus fuze vocat, & Chislemarum placito Childeberti, Theodorici filii, comitem palatii in-• terfuisse dicit. Dabimus ipsa verba præcepti Theodorici, ad quod Tolnerus provocat: "Theudericus rex Francorum vir illuster— "ideoque vestra cognoscat industria, quod nos pro salute animæ " nostræ una cum consilio pontificum vel obtimatum nostrorum villa ., nuncupante Latiniaco, quæ ponitur in pago Meldequo, qui fuit " illustribus viris Ebroino, Waratuni & Chislemaro quondam " majoris domus nostros, & post discessum ipsius Warratunis. " in fisco nostro fuerat revocata. " Ipsa vero hæc verba testantur, Warratonem eo tempore, quo præceptum datum est, mor-Chislemarum autem, Warratonis filium, patre eiusdem artibus deposito, majorem domus electum, & filio mortuo, patrem restitutum suisse, Gesta Francorum (x) docent. Ex L 3 quo

(r) Histor. Palat. cap. v, p. 142 & seqq.

<sup>(</sup>s) Apud Mabillonium de re dipl. L. vi, n. xxv, p. 480.

<sup>(</sup>t) Lib. 1x, cap. 29.

<sup>(</sup>u) Apud Mabill. l.c. n. x111, p. 471.

<sup>(</sup>x) Cap. 47 & 48.

quo manifesto apparet, Chislemarum, qui in præcepto Theodorici major domus vocatur, diversum fuisse ab Chislemaro illo, qui sub Childeberto comes palatii suit. Cætera Tolneri argumenta non moveo, quia ad ea jam ab aliis responsum est. Majores domus publica præcipue negotia belli, pacis &c. civilia comites palatii tractasse leguntur.

Officium eorum.

Originem comitum palatii ad Francicæ monarchiæ initia referunt, idque ipfius officii ratio exigere videtur.

Officium describit Hincmarus: (y) ,, Comitis palatini (inquit) inter cætera pæne innumerabilia in hoc maxime sollicitudo erat, ut omnes contentiones legales, quæ alibi ortæ propter æquitatis judicium palatium aggrediebantur, juste ac rationabiliter determinaret, seu perverse judicata ad æquitatis tramitem reduceret. Si quid vero tale esset, quod leges mundanæ hoc in suis desinitionibus statutum non haberent, aut secundum essentilium consuetudinem crudelius sancitum esset, quam christianitatis rectitudo vel sancta auctoritas merito non consentiret, hoc ad regis moderationem perduceretur, ut ipse cum his, qui utramque legem nossent, & Dei magis quam humanarum legum statuta meteurent, ita decerneret, ita statueret, ut ubi utrumque servari posset, utrumque servaretur, sin autem non, lex seculi merito comprimeretur, justitia Dei conservaretur.

In causis provocat.

Ad comitis itaque palatini judicium pertinebant cause, quæ per provocationem a sententiis comitum pagensium ad palatium devolvebantur ob læsionem aliquam. Liberum erat sub Francis ad regem provocare, qua libertate cum multi abutebantur, legibus in temere litigantes pænæ scriptæ sunt. In capitularibus (2) hæc

<sup>(</sup>y) In epistola de ordine & ossicio Palatii §. 21, apud Duchesne Script. Histor. Franc. T. 11, p. 492.

<sup>(</sup>z) Vid. capitulare Caroli M. de a. 797, cap. 4, in Baluzii capit. T. 1, p. 277.

hæc leguntur: "Si fuerit aliquis, qui in patria juxta quod sui a convicini judicaverint, se pacificare noluerit, & ad palatium pro hujus rei causa venerit, & ibi ei fuerit judicatum, quod justum judicium judicassent, in prima vice solidos viginti ad partem regis componet, & si tunc inde rediens se pacificare & justitiam facere renuerit, & iterum pro ista causa ad palatium suerit convocatus & dijudicatus, bis viginti quatuor solidos componat, si venecum correptus tertia vice pro eadem re ad palatium remeaverit, triplam compositionem exinde faciat ad partem regis. "Rariores suerunt appellationes ad comitem palatinum sub Merovingicis regibus, de his enim plerumque regis nomine duces (a) judicabant; frequentiores sub Carolingis, postquam Carolus M. imperator ducibus abrogatis, imperium per comites administravit. Major itaque sub Carolingis, quam sub Merovingis, comitis palatii austoritas.

Sunt causæ, quæ omisso judice intermedio ad comitis pala- In priviletii judicium spectabant, quo pertinent privilegiatæ. Monasteriis giatis. nonnullis, præsertim illis, quæ reges ipsi fundaverant, privilegium concessum legimus, ut causæ eorum civiles in prima instantia a comite palatii judicarentur. In privilegio (b) ecclesiæ S. Juliani in comitatu Brivatensi, a Pipino Aquitaniæ rege a. 836 dato, hæc verba extant: "Ipsium advocatum nemo præsumat temeranto ausu distringere vel in tortum mittere, sed nostro coram comite palatii ecclesiam præsibati martyris videlicet S. Juliani absque

<sup>(</sup>a) Duces civilem jurisdictionem habuisse, testatur lex Alamannorum tit. 36, S. 6. "Quod si est talis persona, quod comes in placito vel cente, narius vel missus comitis distringere non potest, tunc eum dux legi, time distringet."

<sup>(</sup>b) Exhibet hoc privilegium Bouchet in libro, cui titulus: veritable origine de la seconde & troisieme lignée de la maison royale de la France, Preuves p. 238 seq.

", que alicujus inquietudine vel morarum dilatione liceat inquirere. " Exemplum monasterii Casauriensis ex Mabillonio infra producimus.

Disciplina publica.

Palatini in causis disciplinæ publicæ comitem palatii judicem habebant. In vita S. Aldrici episcopi Senonensis (c) ita: "Su, per quibus jocundatus imperator Augustus, eùm præceptorem "palatinum instituit, ut vita imperialis aula & major negotia suæ, discretionis arbitrio definirentur. "Hæc quidem proprie de archicapellano dicuntur, quia vero quoad causas sæculares plane idem suit comitis palatii officium, certo modo etiam ad comitem palatii pertinent. "Quemadmodum sunt, inquit Walasridus, Strabo (d), in palatiis præceptores seu comites palatii, qui secundarium causas ventilant: ita sunt & illi, quos summos capellanos Franci vocant, clericorum causis prælati."

Causæ ecclesiasticæ, a jurisdictione sæculari exemtæ, ad apocrisiarir seu summi capellani officium pertinebant. Testis est Hincmarus: (e) "Apocrisiarius quidem de omni ecclesiastica, religione vel ordine, nec non etiam de canonicæ vel monasticæ, altercatione seu quæcunque palatium adibant, pro ecclesiasticis, necessitatibus sollicitudinem haberet: & ea tantum de externis, regem adirent, quæ sine illo plenius definiri non potuissent.

Affeffores corum. Assidebant comiti palatii proceres palatini, sensu latiori comites palatii dicti, & jurisperiti, qui legum dostores & scabini palatii vocantur. In placito Pipini majoris domus (f) hæc extant:

"Ubi-

<sup>(</sup>c) Cap. 9. apud Mabillon. Vitar. Benedict. T.v.

<sup>(</sup>d) De divin. offic. cap. ult.

<sup>(</sup>e)De ordine & officio Palatii cap. 20.

<sup>(</sup>f) Apud BIGNONIUM T. 11 Capitular. Baluzii p. 918.

"Ubicunque eorum justitiam inveniam, sicut proceres vel comi-"tes palatii, vel reliqui legis dostores judicaverunt. "Et in Chronico S. Vincentii de Vulturno (g) Ludovicus II "Adraldo "vicecomiti palatii jussit, ut resideret in judicio cum Agelmun-"do & Petro, scabinis palatii. "

Si extra palatium in monasteriis, quæ sub regum mundiburdio constituta erant, judiciis præsidebant, diversos territorii, in quo monasterium situm erat, judices, & si fisci intererat, vafallos etiam regios in confilium adhibebant. Formam eiusmodi placiti exhibent diplomata apud Mabillonium, (h) his quidem verbis: "In Dei nomine notitia judicati. Dum a præclara " potestate domni Ludovici imperatoris nos Heribaldus comes " palatii in infula de Procaria, loco qui dicitur Cafa-aurea, ubi " monasterium S. Trinitatis ædificatum est, erantque ibi nobis-" cum residentes Adelbertus scabinus de Camerino, Lamfridus " & Majolfus scabini de Teate, Johannes scabinus de Balva, "Opteramo & Garifuso scabini de Pinne, Erifredus & Rainarda " & Lieuteri bassi dominici, Guido castaldio de Pinnis, Sanson " castaldio de Balva — ibique veniens in nostra & supradictorum " judicum przesentia Majo scabinus advocatus Romani abbatis " de supradicto monasterio Sanctæ Trinitatis, & querellatus est " nobis super Lieuteri, filium quondam Majelfredi, & dicebat, ju-" dicate nobis justitiam de isto Lieuteri quatenus — Tunc nos " fuprascripti judices, dum taliter ipsum suprascriptum Lieuteri " & ipsum suprascriptum Garifusum sic respondentes audissemus, "& talem professionem facientes, recte nobis paruit esse ita & " judicavimus. Ita factum est & ea causa finita. Unde nos supra-"dicti judices, pro securitate ipsius suprascripti monasterii, hanc " notitiam judicati ex dicto vel de mandato nostro & supradicto-" rum judicum Audoaldo notario scribere diximus. Ouam & M ego

<sup>(</sup>g) Apud Duchesne script. hist. Franc. T. 111, pag. 690.

<sup>(</sup>h) De re diplomat. L. vi, p. 544 & seq. n. 104 & 105.

" ego ita scripsi. Actum in Casa-aurea in anno imperii domini " Ludovici xxiiii die iii & quarto mensis Decembris per Indictio-" nem xvii seliciter. " In subscriptione hæc reperiuntur: " + Sig-" num Heribaldi comitis sacri palatii qui ibi sui & propter igno-" rantiam literarum signum sanctæ crucis seci &c. "

Sequitur alterum: "Dum domnus Ludovicus gloriosus "imperator de partibus Beneventi reverteretur, & venisset , ad monasterium fanctæ Trinitatis, quod est constructum " in infula, quæ dicitur Cafa - aurea, quod ipfe Augustus " a fundamentis ædificare disposuit in finibus Pinnensibus, & " ibi per ejusdem Augusti jussionem intus eodem monasterio " in judicio residerem, ego Heribaldus comes in vice comi-" tis palatii ad fingulorum hominum justitias faciendas vel deli-" berandas, residentibus mecum Rainaldo & Erifredo & Caci-" prando bassis domni imperatoris, Adelberto, Johanne, Majolso " judicibus — ibique in nostri veniens præsentiam Majo de Pisca-" ria, advocatus domni imperatoris, nec non Sisenandus, ex ge-" nere Francorum, altercationem inter se habentes. " Majus advocatus: iste Sisenandus habet uxorem Gundi, quæ " fuit veste & velamine sanctæ Dei genitricis Mariæ induta. & postea iste Sisenandus eam sibi in conjugio sociavit: unde secun-" dum legem persona ejus simul & substantia parti palatii perti-" nere debet, unde quæro a parte domni imperatoris habere iu-"stitiam — Cum hæc omnia taliter facta & adimpleta fuissent: " paruit nobis omnibusque supra auditoribus esse rectum & iudia, cavimus. — In anno domni Ludovici imperatoris xxiv mense "Decembri per Indictionem VII. + signum manus Heribaldi vice-" comitis palatii qui ibi fui &c.,

Nonnunquam comites palatii in provincias mittebantur, ut Mittunturin regis nomine provocationum judiciis præessent. Adalardum comitem palatii a Ludovico Pio imperatore in Italiam missum Eginhardus (i) refert, ut inchoatas a Lothario filio justitias persiceret.

provincias.

Hæc de causis, in quibus comites palatii judices erant. Sunt Consultant alize, quas majores vocamus, de quibus ipsi principem facta relatione consultabant, qui vel ipse sententiam dixit, vel eas judicio procerum, placitum vocant, reservavit. Decreta vel placita regis nomine inscribebantur, mentione tamen plerumque fa-Eta, quod ad comitis palatii consultationem vel relationem con-Ex multis, quæ supersunt, documentis tantum cepta fuissent. præcipua dabimus. In placito Chlotarii 111, Neustrasiorum atque Burgundionum regis, (k) hæc verba leguntur. "Chlotarius rex "Francorum vir illuster — Ideoque cum nos in Dei nomine Ma-" solago in palatio nostro, una cum apostolicis viris patribus no-"stris episcopis, obtimatibus, cæterisque palatii nostri ministris, nec non & Audebaldo palatii nostri comite, qui de ipso mini-" sterio ad præsens nobis deservire videbatur, ad universorum " causas audiendas justoque judicio terminandas resideramus — " Proinde nos taliter una cum nostris proceribus in quantum illu-" ster vir Audobaldus comes palatii nostri testimoniavit, constitit de-, crevisse. Sub die nono Kalend. Novembr. in anno octavo re-" gnante domino nostro Chlotario feliciter. Amen.,

In

M 2

<sup>(</sup>i) Annal. ad a. 823, apud Duchesne script. hist. Franc. T. 11. p. 266.

<sup>(</sup>k) Exhibent hoc placitum Perard recueil de plusieurs pieces servant a Chistoire de Bourgogne p. 6. & Bignonius ad formulas Marculfi L. 1. cap. 25. apud Baluz. Capitul. T. 11, pag. 909. Perardus l. c. illud ad Chlotarium IIdum & a. 627 refert. Bignonius 1. c. & Mabillon de re dipl. L. IV. p. 300 rectius Chlotario III tribuunt, sub quo ejus etiam mentionem facit Chronicon S. Benigni ad a. 660, in Dachery spicilegio ex editione de la Barre T.11. p. 369.

In Chlodovæi III regis placito de a. 692 (1) hæc exstant:
"Chlodovius rex Francorum vir illuster — Proinde nos taliter
"una cum nostris proceribus constitit decrevisse, ut si evidenter
"per eorum notitias paricolas taliter inter se pro hac causa pla"citum habuerunt initum & illustris vir Warno comes palatii no"stri testimoniavit, quod memorati agentis jam dicto Chainoni
"abbati placitum eorum legibus custodierunt, & suprascriptus
"Ermenoaldus abbas placitum suum custodire neglexit &c.

In placito Childeberti III de a. 709 (m) " Childebertus rex " Francorum vir illuster — Proinde nos taliter una cum nostris " proceribus constitit decrevisse, ut dum illuster vir Bertoaldus co, mes palatii nostri testimoniavit, quod hæc causa sic acta vel in-

" quisita fuisset, jubemus &c.

In placito Caroli M. de a. 775 (n) " Carolus Dei gratia rex " Francorum & Longobardorum vir illuster. Cum nos in Dei nomine Duria villa in palatio nostro ad universorum causas audiendum vel resta judicia terminandum resederimus — Proinde " nos taliter una cum sidelibus nostris & Anselmo comite palatii " nostro vel reliquis quam plurimis visi fuimus judicasse — propere judemus ut dum hanc causam sic astam vel perpetratam " esse cognovimus &c.

In alio ejusdem placito (o) " Carolus gratia Dei rex Franco, rum & Longobardorum. Cum nos in Dei nomine Seletestati " villa in palatio nostro ad universorum causas judicandum & " resto judicio terminandum consederimus — Proinde nos taliter " cum sidelibus nostris, hi sunt Mudrigo, Odrigo, Theodrico, " Bernhardo, Albuino, Aginhardo, Beringario comitibus & Angelema

,, ∫elmo

<sup>(1)</sup> Apud Mabillon l.c. n. xvI.

<sup>(</sup>m) Apud eundem l.c. n. xxvII p. 482.

<sup>(</sup>n) Ibid. l.c. pag 499 n. l.1.

<sup>(</sup>o) Apud eundem in Annal. Benedict. T. 11 pag. 699 n. 13.

" selmo comite palatii nostri vel reliquis quam plurimis visi fuimus " judicasse. " Cangeus (p) arbitratur, comitem palatii in ipsis judiciis, quibus reges intererant, præsidis officio functum suisse. Verum ex ipsis diplomatibus, quorum verba exscripsimus, apparet, sententiam ad comitis palatii relationem a rege & proceribus latam suisse.

Nonnunquam tamen, quod ultimis Merovingorum temporibus sæpius factum existimamus, regis vice majores domus his judiciis præsidebant. In placito Pippini majoris domus (q) hæc extant: "Cum resedisset illuster vir Pippinus major domus Verno "in palatio publico ad universorum causas audiendas & justo jugicio terminandas — Proinde nos taliter, una cum sidelibus "nostris — & Ermenaldo comite palatii nostro vel reliquis quam "plurimis visi suimus judicasse — Datum mense Februario die "xi anno v Childerici regis. Wilecharius jussus recognovit.,

Ad majores causas, quas principis vel procerum judicio re-Causa masservatas dixinus, pertinent 1) negotia legibus non definita, vel jores. definita quidem, quæ vero ob mutatos mores novas leges requirebant. "Si quid tale esset, inquit Hincmarus, (r) quod leges mundanæ hoc in suis definitionibus statutum non haberent, "aut secundum gentilium consuetudinem crudelius sancitum esset, quam christianitatis restitudo vel sancta austoritas merito "non consentiret, hoc ad regis moderationem perduceretur.

2) Lites inter ipsos proceres agitatæ, de quibus non nisi ex principis delegatione comites palatii judicabant. In capitularibus Caroli M. (s) hæc decernuntur. "Ut episcopi, abbates, comites M 3

<sup>(</sup>p) Ad Joinvillam Diff. xxv p. 228 seq.

<sup>(</sup>q) Mabillon de re dipl. n. xxxvII p. 439. add. n. xxxIX.

<sup>(</sup>r) De ordine & officio palatii §. 21.

<sup>(</sup>s) Capitul. Lib. 111 cap. 77.

"& potentiores quique, si causam inter se habuerint, ac se paci"ficare noluerint, ad nostram jubeantur venire præsentiam, neque
"illorum contentio alibi dijudicetur, ne propter hoc pauperum
"& minus potentium justitia remaneat. Neque ullus comes pa"latii potentiorum causas sine nostra jussione sinire præsumat
"
3) Delista procerum, de quibus comites palatii ad regem reserebant. S. Leodegarium ab impio Ebroino majore domus ad synodum evocatum, & cum ibi dignitate episcopali privatus suisset,
Chrodeberto comiti palatii traditum, tandemque Ebroini jussu
capite damnatum suisse legimus (t).

Ad majores causas denique referimus 4) lites, quæ de prædiis falicis feu bonis domanialibus movebantur. In his judiciis sive placitis causæ regiæ patronus erat ipse comes palatii. mam ejusmodi placiti exhibet sententia, quæ in favorem Ludovici II imperatoris a proceribus a. 860 lata fuit (u). " Cum præstantissi-" mus ac gloriofissimus domnus imperator Ludovicus per Romani-" am transiens fines adisset Spoletinos — inter fines Haësinos & " Camertulos instituit fideles & optimates suos, videlicet Wi-, chodum venerabilem episcopum, Adelbertum comitem stabuli, " quos ad distringendum in eodem placito præfecit, Hucholdum " comitem palatii, Hechideum pincernam primum, Tracterimum " facri palatii archinotarium, Winigisum armigerum, Begeri no-" bilem optimatem & fratrem suum Octonem, Bebonem consi-" liarium, Reginarium capellanum, vel de reliquis quam pluribus " palatii. Ibique in eorum præfentia veniens Hildebertus comes , ad fingulorum hominum justitias reddendas vel oppressiones " quas fecerat emendandas; cui interpellatus est jam dictus Huc-" boldus in causam domini imperatoris, quod proprium de dom-" no imperatore ad salicam personam ad Adelbertum potestative " tra-

<sup>(</sup>t) Vita Leodegarii cap. 14 & 15. apud Duchesne T. 11. script. hist. Franc. pag. 610. seq.

<sup>(</sup>u) Apud Mabillon. 1. c. pag. 533 & feq. n. xciii.

"traditum & investitum, unde legibus domnus imp. vestitus sue"rat & Jldebertus detinebat malo ordine — Cum nos autem suprad.
"auditores taliter in eod. præcepto cognovimus esse firmatum,
"visum nobis suit legaliter, domno imperatori ipsas res legibus
"pertinere, & in nullam aliam potestatem eum potuisse transfer"re. Ideoque judicavimus, ut easdem res cum omni integritate
"ad potestatem domni imperatoris revestisset, sicuti in nostro"rum præsentia per idem præceptum suit — Ego Simpertus no"tarius ex suprascriptorum ammonitione & ex dictato Tractemi"ri archicancellarii scripsi. Anno imperii domini ejusdem Au"gusti Ludovici X mense Martio Indictione VIII. Dructemirus ar"chinotarius intersui & subscripsi. Signum supradicti manus He"chidei comitis & primi pincernæ &c.

Cause, de quibus comites palatii judicabant vel referebant, Cause minopalatina ab Hincmaro (x) vocantur. "De minoribus (inquit) res. "vel proprie palatinis, non generaliter ad regnum pertinentibus, "sed specialiter ad personas quasque respicientibus, quæ specialiter palatio imminebant — præsatorum consiliariorum intentio, "quando ad palatium convocabantur, in hoc præcipue vigebat, "ut non speciales vel singulares quascunque, sed nec etiam illogrum, qui pro contentionibus rerum aut legum veniebant, ordinarent, quousque illa, quæ generaliter ad salutem vel statum regis & regni pertinebant, domino miserante ordinata habuissent. Et tunc demum si sorte tale aliquid domino rege præcipiente reservandum erat, quod sine eorum certa consideratione determinari a comite palatii vel a cæteris, quibus congruence "bant.

<sup>(</sup>x) De ordine & officio palatit cap. 33. Duo erant fingulis annis placita. Alterum, cui omnes proceres regni aderant, ubi de negotiis, publicis, ad statum regis vel regni spectantibus, agebatur. Alterum, cui præcipui tantum regni consiliarii aderant, in quo de negotiis, in majori placito tractandis, deliberabatur. Testis est idem Hincmarus 1. c. cap. 29 & 30. In his comitiis sive placitis cause palatine publice tractabantur.

" bant, non potuisset. " Alio loco idem Hincmarus (y) hæc verba habet: " Jussit Carolus (Calvus) ut præcepta Carlomanni " & Caroli, sed & suum præceptum (de villa Novilliaco) co" ram suis sidelibus in generali placito suo apud Duziacum in cau" sis palatinis legerentur. Unde sideles ejus tam comites quam
" & vassi dominici — sed & cæteri omnes, qui adfuerunt, re" lectis eisdem præceptis judicaverunt &c. "

Publicæ.

Causæ majores, quas comites palatii examinabant & ad regem referebant, publicæ vocantur in gestis Franconis, Cenomanensis episcopi: (2) " Ut autem cognovit Carolus imperator ju, stitiam domini episcopi, præcepit tamen propter pleniorem au, storitatem, hæc publiciter in causis publicis Ercambaldo seniori, cancellario suo & Troanto comiti palatii sui inquirere & diligen, ter trastare. Tunc habuit dominus Franco in eodem palatio & prædista præcepta regalia, & sua strumenta cartarum, & te, stes sufficientes, & plena atque justa ratione secundum legem, ante prædistos missos, & postea ante domnum Carolum condincavit suum placitum & conquæsivit jam distum monasterium, (Kariless) ad jus suæ sedis ecclesiæ. " (a) Hæc de justitiæ administratione, quæ ad comitis palatii officium pertinebat. Neque tamen ea sola, sed, ut habet Hincmarus, innumerabilia alia ejus curæ incumbebant.

Pro-

<sup>(</sup>y) Opp. T. 11, p. 833.

<sup>(</sup>z) Mabillon analest. p. 292, edit. a. 1723.

<sup>(</sup>a) Causæ majores causæ reipublicæ nominantur in admonitione, ad Ludovicum Germaniæ regem ab Hincmaro aliisque episcopis missa, cum ad occupandum Caroli fratris sui regnum venisset a. 858. Verba hæc sunt: "Ut si episcopus pro quacunque necessitate ecclesiastica ad vos "direxerit, ad quem suus missus veniat, per quem, quæ rationabili, ter petierit, obtineat in palatio vestro, sicut comes palatii est in causis rei publicæ, ministerio congruum constitutum, habete., Apud Hincmarum Opp. T. 11, p. 131.

Proceres, vel quicunque regem ipsum adire volebant. a co-"Si secreta esset causa, inquit mite palatii introducebantur. "Hincmarus, (b) quam prius congrueret regi, quam cuiquam " alteri dicere, comites palatini eundem dicendi locum eidem "ipsi przepararent, introducto prius rege, ut hoc juxta modum " personæ vel honorabiliter, vel patienter, vel etiam misericor-" ater fusciperet.,

Ad tributa indicenda sub Childeberto rege Florentianum majorem domus & Romulfum comitem palatii missos. Gregorius

Turonensis (c) refert.

In bellis denique comites palatii regibus aderant & pro principe & legibus pugnabant. Sub Childeberto Trudulfus (d), sub Carolo M. Anselmus (e) in proeliis fortiter pugnantes cecidisse leguntur.

Ob tantam muneris dignitatem, ab ipsis regibus illustris titulo, quo ipsi sibi principes placebant, ornabantur. De Merovingicis saltem regibus hoc certum est (f), de Carolingicis nullum exemplum reperi.

De numero comitum palatii disputant. Sunt, qui plures sub Numerus uno eodemque principe fuisse affirmant, funt, qui negant. Argumenta, quibus diverse sententize nituntur, facili modo conciliari possunt. Fuerunt plures comites in palatio principis, quos Romani comites intra palatium & confiftorianos, Franci comites pa-Ex his primus per eminentiam comes S. palatii latii dixerunt. N dictus.

palatii.

<sup>(</sup>b) De ordine & officio palatii S. 19.

<sup>(</sup>c) Lib. 1x cap. 23.

<sup>(</sup>d) Idem Lib.1x cap. 12.

<sup>(</sup>e) Eginhardus in vita Caroli M. cap. 9.

<sup>(</sup>f) Exempla dant placita supra allegata, in quibus verba leguntur: in quantum illuster vir — comes palatii nostri testimoniavit.

dictus, reliqui ejus assessores & vicarii suerunt. In placito Childeberti III a. 710 (g) hæc extant: "Proinde nos taliter una cum "nostris proceribus constitit decrevisse, in quantum illuster vir "Bero comis palatii nostri, qui ad vicem itemque illustri viro "Grimberchto comiti palatii nostri adestare videbatur, testimo, niabit. "Sub Ludovico II, Romanorum imperatore & Italiærege, Heribaldus comes palatii (h) in vice comitis palatii, quem Hucboldum suisse ex alio diplomate (i) discimus, judicio in monasterio Casauriensi præsuit.

Sub Merovingis. Diviso sub Merovingis imperio, Austrasia, Neustria, Burgundia, cum regem sibi haberent peculiarem, suum quoque singulæ habuerunt comitem palatii.

In regno Austrasize sub Sigebertol, Chlotarii I silio, Gueilio comes palatii suit, quem jussu Chilperici capite truncatum Gregorius Turonensis (k) refert. Sub Childeberto, Sigeberti I silio, Austrasiorum rege, Trudulfum & Romulfum idem Gregorius Turonensis (l) memorat.

In Neustria atque Burgundia, quæ duo regna sub Chlotario III, Chlodovæi II silio, conjuncta suerunt, Audobaldum comitem palatii suisse, ex placito ejusdem regis constat (m). Sub Theodorico, Chlotarii III silio, Chrodebertus comes palatii ab auctore vitæ S. Leodegarii (n) memoratur.

Cum

<sup>(</sup>g) Mabilion de re dipl. L. vi. p. 483 n. xxviii.

<sup>(</sup>h) Placitum hoc exhibetur l.c. n.cv, p. 545.

<sup>(</sup>i) Extat ibidem l. c. n. xcur.

<sup>(</sup>k) Lib. v cap. 19.

<sup>(1)</sup> Lib. 1x cap. 12 & 30.

<sup>(</sup>m) Verhahujus placiti supra dedimus pag.91.

<sup>(</sup>a) Cap. 15.

In Ital.

Cum Ludovicus Pius imperator imperium inter filios suo Sub Carolindivisisset, suum quisque rex comitem palatii habuit.

In regno Aquitaniæ Pipinum regem comitem palatii habuisse, ex privilegio ejusd. regis, ecclesiæ S. Juliani in comitatu Brivatensi dato (o) apparet. Verba hæc sunt: "Pipinus gratia Dei rex Franco-, rum — ipsum advocatum nemo præsumat temerario ausu distringere vel in tortum mittere, sed nostro coram comite palatii ecclesiam "præsibati martyris videlicet S. Juliani absque alicujus inquien, tudine vel morarum dilatione liceat inquirere. D. IV idus "Mart. amo xxIII imperii domini Ludovici serenissimi augusti "& xXII regni nostri, Indictione xIV.

Dein in regno Bavariæ sub Ludovico rege, qui Germanicus dictus est, Timo comes palatii literis donationis (p) Sigifunsi presbyteri, ecclesiæ Frisingensi sactæ, inter testes subscripsit: "Hoc same est in publico synodo ad Frigisingas in v idus Octobr. Ind. "ix, anno incarnationis Dominicæ doccxxxi, Ludovici imperato, ris sui xvii, Ludovici regis nostri v. Isti sunt, qui hoc viderunt a & testes extiterunt, Timo palatii comes &c.

Post tractatus Virodunenses inter filios Ludovici I, Lotha-Post divisiofium, Ludovicum & Carolum initos, in Italia, Germania & nem Virodun.

Gallia comites palatii deprehendimus.

In regno Italize sub Lothario I imp. Italorum & Lotharingorum rege, circa annum, uti videtur, 853, *Hucholdus* comes palatii testis signavit literas Rodingi, episcopi Florentini, quibus ipsius filiam abbatissam monasterio S. Andreze przesecit (q).

V 2 IÌdo

<sup>(</sup>o) Exhibet hoc privilegium Bouchet in libro, cui titulus: veritable origine de la jeconde & troisieme lignée de la maison royale de France, probat. pag. 238 & seq.

<sup>(</sup>p) Meichelbeck hift. Frising. Tom. 1, Instr. n. 559.

<sup>(</sup>q) Extant in Ughellis Ital. facra T. 111, pag. 26. edit. noviss. Ipsum diplo-

In Germ.

In regno Germaniæ sub Ludovico Germ. Fritilo comes palatii testis adducitur in literis donationis Kerhardi cujusdam, ejusdemque uxoris, quam ecclesiæ Frisingensi fecerunt a. 845 (r): " Isti funt testes, qui hæc omnia peracta & confirmata viderunt, Fri-., tilo valatii comes.,, Idem Fritilo testis adfuit donationi, quam Paldricus quidam vir nobilis eidem ecclesiæ secit. (s) Datæ hæ literæ in villa Dungeih prope Virodunum eod, anno & mense, quo pax Virodunensis facta est. Ex quo colligimus, Fritilonem comitem palatii in comitatu Ludovici Germanici, cum reliquis Germaniæ proceribus, ipsis tractatibus pacis interfuisse. Verba hæc sunt: " Notum sit omnibus christianam religionem colentibus, quod " Erchambertus, Frigifingenfis ecclefiæ epifcopus, annuente gratia , divina cum Paldricho viro venerando se coadunavit talium re-, rum, ut sequens ratio per ordinem demonstrat, hoc est, quod " idem Episcopus idemque vir nominatus convenerunt in loco ", nuncupante Dungeih, quod est juxta civitatem Viriduna, ubi " trium fratrum Hludharii, Ludovici & Caroli facta est concor-" dia & divisio regni ipsorum — Isti sunt testes per aures " tracti secundum legem Bajuvariorum, Fritilo palatinus comes &c. " Anno incarnationis Dominicæ occclxiii, Indict. vi. Actum die " decimo mensis viii, hoc est iv idus Augusti." Sub eodem Ludovico Ruodolfus comes palatii in annalibus Fuldensibus (t) ad a. 857 memoratur. Idem rex filios fuos Ludovicum & Carolum

ploma ad a. 853 referimus; in inscriptione enim hæc verba leguntur; "In nomine Dei & Salvatoris nostri Jesu Christi Lotharius & Ludovi, cus divina clementia imperatores augusti anno imperii . . . . trigesi, mo tertio, quarto decimo Kalend. Novembr. "Cum nomen Lotharii Ludovici nomini præpositum sit, illud non sub Ludovico Pio, sed sub Lothario, Ludovici Pii silio, datum esse apparet.

<sup>(</sup>r) Meichelbeck Hift. Frising. Tom. 1, Instrum. n. 635.

<sup>(</sup>s) Ibidem 1. c. n. 629.

<sup>(</sup>t) Duchesne T. II. script. histor. Franc. p. 266.

rolum in comitiis Bisestatensibus a. 873 causis palatinis dijudicandis præsecit. Testimonium præbent iidem annales Fuldenses, his quidem verbis: "Exactis diebus quadragesimæ & hebdoma "pascali sinita, rex de Franconosurt transiens in villa Bisestatt "prope Wormatiam placitum habuit, siliosque suos Ludovicum "& Carolum ad audiendum singulorum causas constituit, ut "quicquid ipsi per se terminare non possent, patris judicio reservarent. Unde accidit, ut undique convenientium querimoniis legitime terminatis, unusquisque cum gaudio rediret "ad sua.

In Galliæ regno sub Carolo Calvo rege Elmenradus co-In Gallia. mes palatii in placito ejusdem regis a. 844 nominatur (u). Verba hæc sunt: "Quam denique rationem de more regali sideli, bus nostris venerabilibus, hoc est Notoni archiepiscopo, nec "non & Elmerado sacri palatii nostri comiti — investigare decrevi, mus.

Plures sub eodem rege comites palatii nominavit Cangeus, (x) quibus addimus Arbertum, cujus mentio sit in sententia (y), quæ in solenni prælatorum & episcoporum conventu, in Vermeriensi palatio, in gratiam Anisolensium monachorum contra Robertum, episcopum Cenomanensem, lata suit, ubi: "Bagananius notarius ad vicem Arberti comitis palatii recognovi. Dat. "IV Kal. Novembr. Ind. XII, a. XXIV regni Caroli gloriosi regis. "Actum Vermeriæ palatio regio.

N 3

Mor-

<sup>(</sup>u) Apud Baluzium in append. actorum veterum ad Capitularian. 59.

<sup>(</sup>x) In Glossar. med. & inf. latin. voce comites palatini.

<sup>(</sup>y) Extat apud Martene & Durand in collectione amplissima veterum script. & monument. T.1, p. 172.

Post Lotharii

Mortuo Lothario I imperatore, ejusque imperio inter filios imp. obitum. Ludovicum & Lotharium diviso, in utroque Italiæ & Lotharii regno comites palatii occurrunt.

> In Italiæ regno sub Ludovico II Hucholdus comes pal. placito adfuit, quo hæreditas Adelberti regi adjudicata fuit a. 860 (2). Bodradus comes palatii fynodo Ticin. (a) a. 876 interfuit, & electioni Caroli Calvi, qui mortuo Ludovico fuccessit, inter reliquos Italize proceres subscripsit, ex quo ipsum sub Ludovico II comitem palatii factum & Hucboldo in officio successisse, conjicimus.

In regno Lotharii.

In regno Lotharii sub Lothario II rege a. 856 Ansfridus comes pal. nominatur in literis donationis (b) eidem a rege factæ. "Datæ " funt v idus Nov. anno Christo propitio . . . . imperii domini " Lotharii piisimi regis primo, Indict. IV., Annus primus Lotharii incidit in annum æræ Christianæ 856, cum quo numerus Indictionis convenit. Freherus aliique rem hanc Lothario imp. male tribuunt.

Sub Carolo Simplice, Galliæ rege, ad quem a. 911 Lothariorum regnum transiit, Widricus comes palatii memoratur in placito regio, (c) quo abbatia Suestra monasterio Prumiensi adjudicatur. Verba hæc funt: "Habito generali placito apud Hari-", stallium, in conventu totius regni tam episcoporum, quam co-" mitum & procerum, & judicum diversarum potestatum, omnium-" que conventu nobilium, cunctorum fidelium nostrorum, quo-" rum nomina hæc funt: Rotgarius archiepiscopus, Herimannus ., archi-

<sup>(</sup>z) Apud Mabillon de re dipl. L. v1, p. 533 & seq.

<sup>(</sup>a) Instrumentum electionis exhibet Duchesne |cript. hist. Franc. T.11, p. 459.

<sup>(</sup>b) In Tolneri cod. dipl. Palat. n. 8.

<sup>(</sup>c) Martene & Durand in collect. ampliss. T. 1. p. 270.

" archiepiscopus, Dado episcopus, Widricus comes palatii &c., generali judicio decretum & determinatum est — Dat. xiv. kal., Febr. Indict. iv, anno xxii regnante domino Carolo rege., Redindegrante xxii, largiore vero hæreditate indepta v., Actum Heristallium palatium.

Widricum, qui fub Carolo Simplice comes palatii nominatur, fub Ludovico Infante comitem pagensem in regno Lotharii fuisse, ex contractu permutationis bonorum inter monasteriums. Maximini & Roricum quendam a. 909 inito (d) apparet: "In pago "Bedinse in comitatu Widrici. "Unde conjicimus, Widricum non Galliæ, sed regni Lotharii comitem palatii sub Carolo Simplice suisse. Guido Galliæ comes palatii ex tabulario Aremarensi a Cangeo (e) nominatur.

In Germania, post sata Ludovici Germanici, ante Conra-Post Ludovidum I regem, nulla comitum palatii vestigia apparent. Desecti Germ. obitum hunc ex suo ingenio supplere conatus est Tolnerus, (f) qui Ludovico Balbo atque Carolo Crasso Adalardum, Arnespho Ottonem & Sigfridum, Ludovico, Arnulphi filio, eundem Sigfridum comites palatii adscribit. Verum hæc omnia sine teste dicuntur. Adalardus sub Carolo Calvo imperatore in ejusdem capitularibus (g) memoratur, at sub Ludovico Balbo & Carolo Crasso nulla ejus mentio. Ottonem frustra quis in annalibus quæssiverit. Sigfridus comes palatii in diplomate Ludovici regis (h) quidem nominatur. Verba hæc sunt: "Ludovicus gratia Dei

rex---

<sup>(</sup>d) Honthemii hist. Trevir. dipl. T. 1, n. 136.

<sup>(</sup>e) In Glossario voce comites palatini & ad Joinvillam differt. xxv p. 232.

<sup>(</sup>f) Hift. Palat. cap. 5, pag. 162.

<sup>(</sup>g) Tit. LIII S. 17. Tom. 11. p. 265 Capitul. Baluzii.

<sup>(</sup>k) In Ughellii Italia sacra T.v, p. 273 edit. novist.

" rex — quia vir venerabilis Deilbertus S. Comensis ecclesiae pracsul & noster archicancellarius per Sigisfredum comitem palatii nostri nostrae serenitatis sublimitatem adiens innotuit nobis. " D. xv kal. Febr. anno incarnat. Domin. Dececi, Ind. iv, anno " Ludovici largissimi regis in Italia primo. " Verum ex Reginone jam ab aliis observatum est, hoc tempore Ludovicum Bosonidem, eoque sugato Berengarium reges Italiae susse. Ad Ludovici Bosonidis itaque & Berengarii (i) Italiae regum, non vero ad Arnulphi & Ludovici Infantis in Germania imperium Sigisfridus referendus est.

Sub initia Ottonis I, ad a. 038, Eberhardus Conradi L regis frater a Sigeberto Gemblacensi comes palatii vocatur. " Contra "Ottonem imperatorem (inquit) rebellavit Eberhardus comes pa-" latii & Giselbertus dux Lotharingiæ. " Idem Eberhardus ab auctore vitæ Johannis Gorziæ abbatis (k) ducatum Franciæ habuisse dicitur: "Giselbertus ducatum regni Lotharii, Everardus Fran-" ciæ Austrasiæ & quorundam trans Rhenum tenebat locorum." Ducem Francorum eum continuator Reginonis (1) vocat. fub Henrico I regnum Lotharii ad Germaniam rediisset, officii comitis palatini in his terris apparent vestigia. " Transrhenensis in regnum Lotharii mittitur ab Henrico justitias " faciendi causa, Lotharienses inter se pace consociat. " Hæc verba Frodoardi. (m) Postquam vero Giselbertus, accepta in matrimonium regis filia Gerberga, dux Lotharingiæ confirmatus fuerat (n), ipsum quoque more ducum de appellationibus judicasse verosimile est.

Otto L

<sup>(</sup>i) Diploma regis Berengarii, quo Sigfridum gloriosum palatii comitem vocat, ibid. T. 1v, pag. 424.

<sup>(</sup>k) In Labbæi bibliothesa mípt. T.1. p. 768.

<sup>(1)</sup> Ad a. 937. Add. Chronographus Saxo ad a. 937,

<sup>(</sup>m) Ada. 926.

<sup>(</sup>n) Wittechindus annal. L. 1. ap. Meibomium script. rerum Germ. p. 638.

Otto I imp. dignitatem comitivæ palatii Hermanno contulit, teste interpolatore Brouwillerensi: (0) "Generosissimus heros "Hermannus comes palatinus, cognomento pufillus, non medio-" cris reputationis inter magnates illustrissimi imperatoris primi "Ottonis, cui in negotiis regni ac proeliorum periculis, tam auxi-"lio, quam confilio fidelissime obstitit. " Ipsum quoque scriptum (p) Hermannum comitem palatinum vocat: "Erat in diebus Her-" manni, comitis palatini, patris memorabilis Herenfridi, qui vel-" ut Abraham patriarcha mutato nomine Ezo appellatus est, vir " quidam " &c.

Hermanno itaque successit filius Ezo, ,, quem regalis pala-" tii apicem jure paterni fanguinis strenuissime gubernasse,, idem anonymus Brouwillerensis (a) testatur.

### SECTIO III

Quando terra salica cum dignitate comitis palatii conjuncta fuerit.

Jomitibus palatii olim in præmium officii plures villas regias & Beneficia reterras palatinas, falicas (r) vocant, in feudum, vel etiam pro-gia aliorum. prietatem concessas fuisse, eo minus dubitandumest, quod de aliis palatii ministris, de comitibus pagensibus, imo de privatis hominibus idem constet.

Godinus sub Chilperico rege plures villas regias in territorio Sueffionico in beneficio habuit, quas, ad partes Childeberti cum transiisset, basilicæ S. Medardi Chilpericus contulit. Testis est Gre-

<sup>(</sup>o) In affis SS. Bolandi T. v Maji, pag. 50, nota b.

<sup>(</sup>p) Ibidem pag. 49.

<sup>(</sup>q) Ibid. pag. 50.

<sup>(</sup>r) Vox sala Francis domum denotavit. Exempla dabit Cang. glossar. hae

Grego ius Turonensis (s): "Godinus, qui a sorte Sigeberti se ad "Chilpericum transtulerat, & multis ab eo muneribus locupleta, tus est, caput belli istius suit; sed in campo victus, primus, suga dilabitur. Villas vero, quas ei rex a sisco in territorio, Suessionico indulserat, abstulit, & basilicæ contulit beati Medardi.

Siggo, Sigeberti regis, postea Chilperici, referendarius, terras salicas in Suessionico territorio habuisse dicitur, quas cum partes Chilperici deseruisset, idem rex Ansualdo dedit: "Siggo, quoque referendarius, qui annulum regis Sigeberti tenuerat, & ab Chilperico rege provocatus erat, ut servitium, quod tempore fratris sui habuerat, obtineret, ad Childebertum regem, "Sigeberti filium, relicto Chilperico transivit, resque ejus, quas, in Suessionico habuerat, Ansualdus obtinuit.,

Sunnegifulus comes stabuli & Gallomagnus referendarius sub Childeberto, rebus, quas a sisco meruerant, privati, in exilium missi sunt. Intercessione regis Guntramni revocati ea tantum bona a Childeberto receperunt, quæ propria habuerant, qua de re Gregorius Turonensis (t): "At vero Sunnegissus & Galloma, gnus privati a rebus, quas a sisco meruerant, in exilium retruduntur. Sed venientibus legatis, inter quos episcopi erant, a rege Guntchramno, & petentibus pro his, ab exilio revocan, tur: quibus nihil aliud est relictum, nisi quod habere proprium, videbantur.

Wan-

voce. Terræ itaque salicæ sunt, quæ ad domum pertinent, sustentandæ samiliæ destinatæ. Hoc sensu terræ, domibus regiis vel palatiis adjectæ, salicæ vocantur. Eodem sere modo palatini salici dicti sunt. In placito a 860, quod ex Mabillonio supra p. 94 sin. produximus, Adelbertus persona salica dicitur.

<sup>(</sup>s) Lib. v, cap 3.

<sup>(</sup>t) Ibid. L. vIII, cap. 21.

Wandelinus nutritor Childeberti regis multa ex fisco meruerat, quæ eo mortuo ad fiscum relata sunt (u).

Aletramnus comes in beneficio & proprietate habuit in pago Comitum pa-Laudensi villam Resbacis, super fluvium Resbacis, videlicet mansos quinquaginta & ecclesiam unam cum dote in honorem S. Martini, & in ipso pago in villa Altrippia mansos quadraginta cum ecclesia una super fluvium Esera. Literze datze sunt, Indict. , viii, anno Ildo regni domini Hludovici gloriosissimi Regis (x).

Burchardus comes locum proprietatis regiæ Bingenheim & Echecila, habentem plus minus mansos clxxxvIII, situm in pago Wetereiba, cum domibus, ædificiis, terris cultis & incultis, vineis, sylvis &c. in beneficio habuit, quod a. 817 Ludovicus Pius imp. ecclesiæ Fuldensi donavit (y).

Gerhardus comes beneficium habuit regium in pago Loganaha sub eodem Ludovico, cujus licentia a. 832 mansum unum & dimidium de sylva permutavit cum manso uno terræ arabilis (2).

Adelberto cuidam fideli suo quasdam res, quas in pagis Wormatiensi & Cunigessunteri jure beneficiario possederat, in villa Horagaheim mansum dominicatum & alios quinque mansos ad eum pertinentes, & in villa Waldorsa dimidium mansum & mancipia tria, cum domibus, cæterisque ædificiis &c. idem cæsar in proprium concessit (a).

0 2

Sige-

<sup>(</sup>u) Ibid. cap. 22.

<sup>(</sup>x) Exhibet has literas Bouchet veritable origine de la maison de France, Preuves pag. 134.

<sup>(</sup>y) Schannat. Tradit. Fuldens. n. 299.

<sup>(</sup>z) Foannis spicileg. tabularum veterum p. 439.

<sup>(</sup>a) Ibidem p. 441.

Sigehardus comes in villa Heitungesfelden sive Hengesselt ad spatium vitæ suæ beneficium habuit, quod ipsius precibus permotus Ludovicus Pius ecclesiæ Fuldensi a. 856 tradidit (b).

Reginaldi comitis fiscum Cormilize in pago Vilcassino Carolus, Gallize rex, Gailino cuidam suo sideli a. 842 donavit (c).

Comitum palatin.

Sed de ipsis quoque comitibus palatinis testimonia supersunt. Judicio Caroli Calvi (d) Fulco & Ragenarius vassi dominici & comites palatii subscripserunt.

Ansfridus comes palatii a Lothario II rege in pago Hattuariensi, in villa Geizesurt, super sluvium Nerse, mansos quatuor, cum omnibus suis appenditiis, terris cultis & incultis &c. & in pago Laumensi, in villa Sodeja, super sluvium Geldione, mansum unum, cum omnibus ad se pertinentibus &c. quæ antea in benesicio habuerat, a. 856 in proprietatem accepit (e).

Cum itaque Otto I imperator Hermanno dignitatem comitivæ palatii contulisset, ipsi quoque more recepto plures terras salicas in proprietatem vel seudum haud dubie contulit. Nimium vero veteris Palatinatus limites amplisicant Freherus (f) &, qui eum sequitur, Tolnerus (g). Pipinorum enim majorum domus, a quibus comitum palatinorum ad Rhenum originem derivant, hæreditatem, latissime ad utramque Rheni ripam sese extendentem, possedisse, & ab ipsis Rheni ostiis, in insimam Germaniam, qua se in mare exonerat, ad ejus sere sontes usque longe lateque imperasse

<sup>(</sup>b) Tradit. Fuldens. p. 476 seq.

<sup>(</sup>c) Mabillon de re diplom. L. vi, n. LXXXIII.

<sup>(</sup>d) Baluzii Miscellan. Tom. 111, p. 130.

<sup>(</sup>e) Tolneri cod. dipl. Palat. n. 8.

<sup>(</sup>f) Originum Palat. P. 11, cap. 3.

<sup>(</sup>g) Hift. Palat. cap. v11, p. 176.

perasse comites palatinos asserunt. Verum plane incerta sunt, quæ de Pipini hæreditate asseruntur, & de Ludovico Pio imperatore annales Metenses (h) referunt, "quod suerit in tantum lar"gus, ut villas regias, quæ erant patris sui & avi & tritavi,
"fidelibus suis tradiderit in possessionem sempiternam. "Accidit
Palatinatui, quod omnibus reliquis imperiis accidisse legimus, ut
a parvis prosecta initiis, ad eum, quo hodie ea conspicimus,
splendorem ascenderint.

Ad antiquas possessiones comitum palatii pertinent comitatus Comitatus & jus Nemoris. Hermannus, comes palatii, dominus Nemoris Nemoris. fide manuscriptorum Brouwillerensium a Gelenio (i) vocatur. Nemus hoc fylva est prope Coloniam, quam ex sua magnitudine Velam dicam Brouwillerensis (k) asserit. Ad sylvam hanc situm erat prædium Brauwiller, in quo monasterium Ezo, Hermanni filius, extruxit, idque de bonis suis largissime dotavit. In diplomate Henrici III (1) imp. quo donationem factam confirmat, nominantur, Loevenick, Vremyrsdorf, Kunigsdorf, "Danswilre, Glesene, Kirdorf, Sindere, Mannstede, Rhindorf. "Slenderhagen; fylvæ Widehorn, Haneputz, Afpe & Brom: " prata ad Tomburg & Arnefam (Erfam) fluvium & dimidia pars " nemoris five Velæ.,, Ipsa Vela sylva inter Ezonem & Ezelinum, Hermanni filios, divisa fuit. Partem suam Ezo comes palatii monasterio Brouwillerensi, Ezelinus monasterio S. Cornelii in feudum concessit (m). Jus nemoris seu bannum regium, quo 0 3 fylva

<sup>(</sup>h) Ad a. 837, apud Duchesne script. hist. Franc. T. 111.

<sup>(</sup>i) De magnitud. Coloniae p. 315.

<sup>(</sup>k) Aft. SS. T. v Maji pag. 49.

<sup>(1)</sup> In Tolneri codice dipl. Pal. n. xxx.

<sup>(</sup>m) Vid. idem dipl. l.c.

sylva hæc munita fuit, innuere videtur, eam ex prædiis salicis ad Hermannum pervenisse.

## Comitatus alii &c.

Comitatus Aisliæ eidem Hermanno adscribitur in contractu Vdonis cujusdam cum Thietsrido, S. Maximini abbate (n), ubi hæc verba: "Dedi vero eis e contra in pago Aislensi, in cominica tatu Herimanni, quinque mansos. Anno incarnationis Dominica "Deccelxxviii, Ind. vi, an. vero regni domini Ottonis xv, imperii viii.

Hermannum palatinum comitem pagum Bunechgau possedisse, qui est Bonnensis, ex diplomate Ottonis III (o) discimus: ,, Otto divina clementia rex. Omnium sidelium nostrorum devotio, ni pateat, quemadmodum pos Hilibaldo Wormatiensis ecclesse, venerabili episcopo dedimus viii mansos, in villa Brunenheim, dicta sitos, & si aliquid superest in pago Bunechgou vocato ac, comitatu Herimanni palatini comitis jacentes. D. idus Junii an, no Dominicæ incarnationis decence. Actum Nordhusam.

Ad antiqua bona comitum palatii referimus porro Duysburgum, insulam S. Swiberti (p) & Salaveld, quæ Ezonem, Hermanni filium, habuisse, ex inscripto Brouwillerensi (q) discimus: "Igitur ille Ezo sedulo explorans, ubinam locorum, quæ propriæ possessionis essent, placitum Deo in fundando sanctæ religionis cænobio suum expleat votum, Duysburg præcipue seu "insulam S. Swiberti dijudicans ad hoc aptissimum esse. "Et alio loco (r): "Post obitum religiosissimæ conjugis suæ cum jam deci-

<sup>(</sup>n) In Honthemii histor. dipl. Trevir. Tom. 1, n. 196.

<sup>(</sup>o) Schannati hist. Wormat. in cod. probat. n. 35.

<sup>(</sup>p) Hodie Kayserswerd.

<sup>(</sup>q) Att. SS. T. v Maji, pag. 52.

<sup>(</sup>r) Ibidem pag. 54.

"decimus annus instaret, maximo suorum ut semper comitatu "stipatus (Ezo), ad suam provinciam Salaveld prosectus & pro-"lixiore ibidem tempore commoratus est & infirmatus, 80 prope "ætatis suæ annos habens, congruo suæ sidei, spei & operationi "sine defunctus est.

Addit interpolator infcripti Brouwillerensis (s) acquisitionis Ottonem III moribundum Heriberto Coloniensi archiepiscopo commissis imperii insignia ad sororis suze maritum Ezonem deferenda, quæ cum intercepisset Henricus, regnum integro anno vacasse, cumque jura Palatini idem Henricus invaserit. hunc contra eum arma sumsisse, adjunctis sibi Lotharingis, qui Henrico obedientiam przestandam in decem annos suspenderint. Causam interim Moguntiæ actam, cum pro Henrico judicaretur. discessisse Erenfridum, stativaque fixisse in Odernheim, ubi eum invadens Theodoricus, Mosellanorum dux, magno proelio victus Pacem tandem ea lege initam, ut Erenfrido seu & captus fit. Ezoni Henricus infula S. Swiberti, Duysburgo & Salaveld cederet. Dubitat de fide hujus narrationis Papebrochius, (t) & videtur interpolator fabulosa veris immiscuisse, ipsum tamen Henricum imperatorem, Ezonem comitem palatii donis sibi conciliasse quam maxime verosimile est, nisi forte hæc loca ab Ottone III imperatore, cujus foror Ezoni nupferat, ipfe dotis loco acceperit. Ditmarus Merseburgensis (u) scribit: "Cæsaris eiusdem Ottonis " III foror, Mathild nomine, Hermanni comitis palatini filio Ezoni "nuplit, & hoc multis displicuit: sed quia id non valuit emen-" dari legaliter, tulit hoc unicus frater ejus patienter, dans ei " quam plurima, ne vilesceret innata sibi a parentibus gloria.

Hen-

<sup>(</sup>s) Ibidem in notis pag. 52.

<sup>(</sup>t) In notis ad Affa S.S.1.c. p. 52.

<sup>(</sup>u) Lib. IV, in Leibnitzii script. rerum Brunswic. T. 1. p. 360.

Henricus II imp. a. 1023 fex millia fexcentos quinquaginta fex mansos, quos ipse ab Harichone S. Maximini abbate in beneficium acceperat, Ezzoni comiti palat. Henrico duci & Ottoni comiti ea lege contulit, ut ipsi eorumque hæredes pro ipso abbate ejusque successoribus curiam regalem peterent & in expeditionem irent (x). Ad antiqua feuda comitum palatii plerumque referunt comitatum Meginensem. Nomen habet ab oppido Megenum seu Magniacum, hod. Meyen, ad fluvium Nettam sito. Pars fuit magni Ribuariorum pagi, cujus plures comitatus ad regnum Lotharii relatifuerunt. In transactione Procaspidana (4) Carolus accepit in Ribueriis comitatus quinque, & in his Maginensium, qui ad comites palatinos deinde pervenit; quo tempore incertum. In diplomate Henrici III imperatoris a. 1056 (2) Bertholfus comes Meginensis occurrit, unde Palatinorum comitatum hunc nondum fuisse colligimus.

Plures denique advocatias comites palatii habuisse, ex literis recognitionis feudalis, Ludovico comiti palatino Rheni ducique Bavariæ, & Ottoni Illustri, filio ejus, a. 1230 a Wilhelmo comite Juliacensi datis (a), apparet. Nomina ibi occurrunt sequentia:, Advocatia in Brische, in Viletge, Wesle, Berckheim, Psaupsin, gendorf, Holwiler, Munster, Gretzenich, Urochem & Dornich.

Dedimus brevem feudorum, quæ veterem Palatinatum conflituerunt, indicem, ex quo conftat, Palatinatus hujus primordia in Coloniensi, Clivensi, Juliacensi, Aislensi territoriis quærenda, cumque hæ terræ ad Rhenum sitæ sint, & ipsa comitiva tractui Rhenensi adstricta suerit, factum esse, ut archipalatini Germaniæ comites, Palatini ad Rhenum dicerentur.

Succe-

<sup>(</sup>x) Zyllesius in desens. abbatiæ imp. S. Maximini P. 111, n. 20, pag. 29.

<sup>(</sup>y) In Miraei donat. Belg. ex quibus eam exscripsit Conring. de finibus imperii Germ. Lib. 1, cap. 7, p. 43.

<sup>(</sup>z) Honthemii histor. Trevir. dipl. Tom. 1. p. 402, n. 257.

<sup>(</sup>a) Tolneri cod. dipl. Palat. n. 82.

Succedit alius generis dissertatio victrix, chymico-metallurgica, qua peritos hujus artis excitari cupit academia, ut quæ in ea persicienda experti suerint, publicis nobiscum commodis æque liberaliter tribuant. Ad experientiam provocat auctor, non suam, sed alienam, qua quidem in re quæstioni academicæ non satis omnino secit. At non dissertandum, impensas ad experimenta hæc requiri longe majores, quam quas privatus quilibet homo sustinere possit. Praxin mineras tractandi vulgarem ipsi minerarum naturæ repugnare, adeoque vitiosissimam esse, Justius optime demonstravit. Superest iis, quorum interest, ut periculo & bono suo in viam redeant, quam idem Justius digito monstrasse nobis videtur, breviorem tutioremque.

# BEANTWORTUNG

der Frage

Auf was vor eine leichtere und sowohl in ansehung der zeit als des holzes weniger kostbare, durch die erfahrung bewährte art kan man aus den gewonnenen kupfer - ertzen garkupfer erhalten.

V.

Jo. HEINRICH von Justi,

Königl. Preussischen berghauptmann, und oberaufseher aller Königl. berg- und eisenwerke.

Die menschlichen gesellschaften haben zu ihrer nothdurst und bequemlichkeit unzehliche ersindungen nœthig. Eine grose menge derselben sind zwar bereits gemacht; allein da mehr der zufall, als reise überlegung und aus der natur der sache hergeleitete grundsätze die ersindung veranlasset haben, so bedürsen dieselben groser verbesserungen, wenn sie denen menschlichen gesellschaften allen nutzen verschafsen sollen, den man von einer

folchen erfindung erwarten kan. Es giebt vielleicht eine eben so grose menge von andern erfindungen, die noch nicht gemacht find, von denen man aber einsehen kan, dass sie möglich find, und dass sie denen menschlichen gesellschaften zu sehr großen nutzen gereichen würden, wenn sie gemacht werden könten. Die nachwelt wird vielleicht unsern jahrhunderte die gerechtigkeit wiederfahren lassen, dass es auf alles, was die bequemlichkeit und vortheile deren menschlichen gesellschaften vergrösern kan, aufmerksamer gewesen ist, als eine lange reihe der vorhergehenden jahrhunderte. Ein feuriger und edler trieb. durch vereinigte gesellschaftliche bemühungen den nutzen und das aufnehmen der großen bürgerlichen gesellschaften zu befördern, scheinet alle denkende köpfe von einsicht und fähigkeit erfüllet zu haben. Es giebt heutiges tages sehr wenig Staaten. in welchen sich nicht patriotisch gesinnete und fähige mitbürger in gesellschaften vereiniget hätten, um sowohl selbst an vielen nützlichen erfindungen und verbesserungen vor die menschlichen gesellschaften zu arbeiten, als andere darzu aufzumuntern.

Ein stiller und vernünftiger zuschauer so vieler gesellschaftlicher bemühungen erkennet gar leicht aus der wahl der gegenstände, die sich dergleichen gesellschaften zu ihrer bearbeitung vorsetzen, was vor ein urteil man von ihrer einsicht, erkentnis und fähigkeit zu fällen habe. Es find eine große menge von erfindungen und verbesserungen vor die menschlichen gesellschaften möglich; und alle sind sie in gewissen betracht zu dem vorteil des gesellschaftlichen lebens nützlich und nothwendig. aber grade des nothwendigen und des nützlichen; und eine einzige erfindung oder verbesserung kan öfters denen menschlichen gesellschafften weit mehr nutzen verschaffen, als hundert andere erfindungen zu leisten nicht vermögend sind. Diese grade des nothwendigen und nützlichen einzusehen, und die gegenstände nach ihrer wichtigkeit zu wählen, ist aber hauptsächlich dasienige, was die vereinigte bemühung einer gesellschaft, die zu den

dem aufnehmen der großen bürgerlichen gesellschaften arbeiten will, schäzbar macht, und der gesellschaft den grad des glanzes giebet, den so edle bemühungen allemal verdienen.

Es ist vielleicht keine sache, welche so großen einflus in die Nutzen von bequemlichkeit und den vortheil der menschlichen gesellschaften bearbeitung hat, als die bearbeitung der metalle. Ich will hier nicht von der ertze. den verhältnis der edlen metalle auf die wolfart und das aufnehmen der bürgerlichen gesellschaften reden; ich will mich hier blos auf die unedlen metalle einschränken. Wer erkennet aber ihre grose wichtigkeit in dem zusammenhange des gesellschaftlichen lebens nicht? Sie sind es, die uns werkzeuge und geräthschaften zu tausend nothwendigkeiten und bequemlichkeiten des lebens verschaffen, und daher einen wichtigen gegenstand fowohl der commercien und fabriquen, als materialien, zu taufend zubereitungen und bearbeitungen abgeben. Die wolthätige hand der natur liefert uns diese unedlen metalle selten in ihrer reinigkeit; sondern sie vermischet sie unter der erden mit verschiedenen zusätzen, welche die metalle verbergen, und sie aus ihrer metallheit setzen. Sie heissen alsdenn ertze und diese ertze müssen durch den fleiss der menschen bearbeitet werden, wenn man die darin befindliche metalle in ihrer reinigkeit darstellen will.

Die art und weise diese ertze zu bearbeiten, ist mehr durch Die gewöhnden zufall, als durch wohl überlegte, aus der natur dieser ertze licheMethode und der würckung des feuers gezogene regeln und grundsätze die ertze zu bearbeiten ift erfunden worden. Zuweilen verfehlet die erfindung des zufalls nicht nie nicht gar weit das ziel, welches sonst nur erkentnis der sache beste. und überlegung treffen können, und vielleicht muß man dieses von der bearbeitung der ertze der meisten unedlen metalle sagen. Allein in bearbeitung der kupfer- ertze ist der zufall nicht sehr glücklich gewesen. Die bearbeitung dieser ertze, um reines oder P 2

oder garkupfer daraus zu machen, ist so weitleustig zeitversplitternd mühsam, und in ansehung der großen holz-consumtion so kostbar, als es eine überaus wichtige sache vor den nutzen der menschlichen gesellschaften ist, eine leichtere und in ansehung der zeit und des holzes weniger kostbare bearbeitungsart zu zeigen, welche durch die erfahrung bewähret und bestätiget ist. Diese sache verdienet in unsern zeiten desto mehr ausmerksamkeit, da fast alle länder ansangen, von den holz-mangel sehr gedrücket zu werden; eine sache, welche in der solge die allerbeschwerlichsten umstände vor die bürgerlichen gesellschaften, insonderheit in denen nordlichen erdstrichen, nach sich ziehen wird, wenn wir nicht bey zeiten darauf denken, die holz-consumtion in allen articuln zu vermindern, bey welchen zeither das meiste holz verzehret worden ist.

Bei prüfung derfelben darf man die theorie nicht vernachlässigen.

Es giebt academien und œconomische gesellschaften, welche zu beantwortung ihrer aufgegebenen preiss-fragen nichts als practische aufsätze verlangen, und sogar verbieten, sich dabev in theoretischen untersuchungen einzulassen. Ich glaube aber nicht, dass dieses der rechte weg ist, warhaftig nützliche erfindungen vor die menschlichen gesellschaften zu veranlassen. wir nicht eine erfindung aus der richtigen erkentnis von der natur der sache und der dabey anzuwendenden hülfs - mittel schöpffen; so können wir niemals versichert seyn, ob wir die beste erfindung gemacht haben, die nach der natur der fache möglich ist. Erfindungen die blos practisch sind, können allemal vor weiter nichts, als vor ein werk des zufalls gehalten werden; und dieser ist gar selten die richtige leiter auf diesen wegen. lange wir nur allein dieser blinden leiter folgen; so werden wir allezeit nur in finstern tappen, und der erweiterung der menschlichen erkentnis wenig zu statten kommen, welches doch ein haupt-augenmerk bey allen unsern bemühungen sevn solte, in welchen wir uns über die begriffe des pöbels zu erheben denken.

Es ist gar keine vernünftige ursache vorhanden, die theorie von diesen bemühungen auszuschliesen. Eine wahre theorie, die aus der richtigen erkentnis von der natur der fache geschöpset ist, muss uns allemal zu der besten practischen ausübung und verfahrungs - art leiten. Wenn die theorie diesen nutzen nicht leistet: so ist es niemals eine wahre theorie, sondern es sind lauter eitele grillen und spitzsündige grübeleven, welche die wahre natur der sache versehlen, und sich mit hirngespinsten belustigen. die in den wesen der sache nicht den geringsten grund haben. Aber soll man wegen dieses missbrauchs der theoretischen unterfuchungen die gantze sache verwersen? soll man wegen des schlechten ersolges, den unfähigen köpfe in der erkentnis von der natur der sache haben, den richtigen weg zur erkentnis aller practischen warheiten verachten, den uns die gesunde vernunft felbst zeiget, und ohne welchen wir niemals mit zuverlässigkeit wissen können, ob eine practische erfahrung die vorzüglichste und beste sey, die in der sache erreichet werden kan. Es ist die sache der academien und gelehrten gesellschaften, nicht die theoretischen untersuchungen zu verachten, und zu verwerfen, sondern sie zu prüsen, ob sie würklich aus einer vollkommenen erkentnis von der natur der sache geschöpfet sind, ob sie folglich zu practischen warheiten leiten, und ob die daraus gemachte und festgesetzten verfahrungsarten in der that den nutzen haben, welcher davon versprochen wird.

Wenn man untersuchen will, ob die zeitherige bearbeitungs- Die gewöhnart der kupfer-ertze im feuer, um daraus garkupfer zu ma-liche bearbeichen, in ansehung der zeit und des holzes zu kostbar sey; so tungsmethode des kupfmuß man diese verfahrungsart vorher in allen ihren umständen vorstellen und kentbar machen. Man hat aber zeither in allen ländern fast damit folgendergestalt verfahren. Man hat die gewonnen kupfer-ertze, entweder wie sie von der scheide-banck gekommen sind, oder den daraus durch das puchen und waschen,

P 3

erhal-

erhaltenen schlich geröstet oder gebrennet; man hat diese ertze oder diesen schlich durch den ofen gesetzet und kupferstein daraus gemacht; man hat diesen kupferstein o, 12, bis 15 mal nach der verschiedenen beschaffenheit der ertze mit holz-kohlen geröstet; man hat diesen gerösteten kupferstein abermals ein oder zweymal durch den, ofen gesetzet und schwarzkupfer daraus gemacht; und diese schwarzkupfer hat man endlich nach beschaffenheit des silber-gehaltes, mit oder ohne vorgängige seigerung, welche gleichfalls viele verschiedene arbeiten erfordert, zu garkupfer gemacht. Warhaftig! eine so grose menge von verschiedenen bearbeitungsarten müssen sowohl in ansehung der zeit, als der holz-confumtion sehr kostbar sevn, und es muss der bürgerlichen gesellschaft mithin zu nicht geringen vortheil gereichen, wenn man eine verfahrungsart an die stelle der zeitherigen setzen kan, die in ansehung der zeit und des holzes weniger koftbar ift.

#### Prüfung derfelben.

Die erfindung, die ertze im feuer zu bearbeiten, und die metalle in ihrer reinigkeit zu gewinnen, ist in denen allerältesten zeiten der unwissenheit, und bev denen rohesten völkern gesche-Sie ist also eine blose wirkung des zufalls, keinesweges aber eine frucht der überlegung und des nachsinnens, die aus vernünftigen betrachtungen von der erkentnis der ertze und der würkung des feuers entstanden wären. Ob man gleich an dieser erfindung des blinden zufalls seit einigen tausend jahren gekünstelt und gebessert hat; so hat doch die zeitherige bearbeitung der kuper- ertze im feuer, um garkupfer daraus zu machen, noch allzu deutliche merkzeichen von der natur ihres ersten ursprungs an fich, als dass man dieselben verkennen könte. let, dass diese verfahrungsart auf die kentnis von der natur der kupfer- ertze gegründet seyn sollte; so ist vielmehr diese bearbeitungsart der natur dieser ertze gerade widerstreitend. nige betrachtungen werden die fache klar machen; und man wird

wird mir verhoffentlich lieber dieses erlauben, als dass ich mich bev der großen zeit- und holz- versplitterung aufhalte, welche die zeitherige verfahrungsart bey fo oft wiederholten schmelzen und rösten nothwendig macht; eine sache welche jeden denkenden kopfe von felbst in die augen fällt. Man wird nie eine bearbeitungsart der kupfer- ertze im feuer zu beurtheilen im stande feyn, wenn man nicht ihre natur und wesentliche bestandtheile kennet; und das ist also zu der gegenwärtigen untersuchung ein unumgänglich nothwendiger umstand.

Dasienige was das kupfer in seinen ertzen vererzet, und Vererzungsdurch die innigste vermischung mit demselben aus seiner metallikupfers. schen gestalt setzet, ist hauptsächlich schwefel und arsenic, benebst einer unmetallischen erde. Ich leugne nicht, dass es noch verschiedene andere mineralien geben kan, welche sich mit den kupffer unter der erde vereinigen, folches aus seiner metalheit setzen, und ertze daraus machen. Man findet verschiedene arten von kupfer - grün und kupffer - blau, von berg - grün und berg-blau, welche nicht die geringeste spur von schwefel und arsenic in sich halten, und daher auch in den probiren in schmelztiegel bev guter beschickung ohne alles rösten ein gutes garkupffer von sich geben. Allein es ist hier nicht nöthig, dass wir unterfuchen, womit diese ertze verertzet sind. Es komt bev bearbeitung der kupfer- ertze hauptsächlich auf die wegschaffung des schwefels und arsenics an, und der kürtzeste weg, wodurch man dieselben wegschaffet, oder das kupfer von denenselben scheiden kan, ist in ansehung der zeit und des holz-aufwandes allemal der vorzüglichste.

Man darf die natur des schwefels nur einigermassen kennen, Schwefel. so muss man überzeuget werden, dass die bearbeitung der schwe-beigemischte fellichten kupfer- ertze im feuer durch vermischung dieser ertze holz-kohlen taugen nichtnit holtz-kohlen gar kein kurtzer und dienlicher weg ist, den

fchwe-

zu seiner

schwefel aus diesen ertzen zu vertreiben oder zu scheiden. Der scheidung. schwesel bestehet bekantermassen aus einen großen antheil sauren faltzes, und aus einen sehr geringen antheile brennlichen wesens. Da die holz-kohlen ganz unleugbar eine grose menge brenlichen wesens in sich enthalten; so kan aus der vermischung der schwefel-ertze mit den holz-kohlen im feuer nichts anders entstehen, als dass der geringe antheil von brenlichen wesen in den schwefel, der etwan durch das feuer verflüchtiget wird, sich sofort durch das brenliche wesen der holz-kohlen ersetzet befindet, und mithin unaufhörlich eine neue vereinigung des brenlichen wesens mit dem feuer-saltze des schwesels entstehet, wodurch offenbar die abgezielte verflüchtigung des schwefels aus denen kupfer-ertzen so wenig besördert wird, dass vielmehr daraus ganz natürlicher weise eine ganz entgegen gesetzte würkung erfolgen muß.

Weder im röften.

Dieser erfolg ereignet sich ganz ungezweifelt bey allen rösten der kupfer-erze und des kupfer-steins. Die ursachen, welche natürlicher weise diese würkung hervorbringen müssen, liegen vor augen, und die erfahrung bestätiget das, was ich hier sage. Man wird es durch 30maliges und noch öfteres röften niemals dahin bringen, den schwefel gänzlich aus den kupfer - stein zu verstüchtigen, wie mir denn würklich kupfer - hütten bekant sind, wo man den kupfer - stein mehr als 20mal röstet, und doch noch immer einen großen antheil von schwefel darinnen entdeket. Die ursache ist, weil durch die vermischung des brenlichen wesens der kohlen mit den kupfer-steinen immer neue schwefelichte materien entstehen. Denn obgleich die proportion des sauersalzes nicht mehr in so groser menge in den kupfer - steinen vorhanden ist, dass mit zusetzung des brennlichen wesens ein würklicher kaufbarer schwefel daraus ausgebracht werden könte; so entstehet doch aus einer jeden vermischung des sauer- saltzes mit den brenlichen wesen eine schwefelichte materie, die vermöge ihrer

ihrer anhænglichkeit an das kupfer, welche durch taufend chymische erfahrungen offenbar ist, dasselbe ungern verlæst, und nicht anders als durch grose gewalt des seuers nach und nach, und nur sehr langsam ausgetrieben werden kan. Man kan dannenhero auch daher keinen gegründeten einwurf machen, dass gleichwol bey einen jeden ræsten ein merklicher antheil von schwefel verslüchtigen müsse, weil der in der lust sich ziemlich weit ausbreitende schwesel-geruch solches offenbar beweise. Die vermischung mit den brenlichen wesen der holz-kohlen erzeuget jetzt erwiesener massen unaushærlich neue schweselichte materien; und die ansangs in den kupsser-ertzen besindlich gewesene quantizet schwesel wird durch den unaushærlichen beytritt des brenlichen wesens der kohlen auf eine unglaubliche art vervielfæltiget.

Eben dieser erfolg ist jedoch nicht so stark, wenn die kupfer- Noch im ertze, oder der kupfer-stein durch vermischung mit holz-kohlen schmelzen. geschmolzen werden. Die gewalt des feuers und des geblæses dass die schwefelichte materie alsdann viel verurfachet . eher verflüchtiget wird. Der schwesel, wenn er durch die gewalt des feuers in bewegung gesetzet wird, gehet auf keine andere art aus den kupfer-ertzen und den kupfer-steinen fort, als alle andere ausdünstungen aus feuchten kærpern, wenn sie durch die kraft der hitze oder der kælte in bewegung gesetzet werden. Die erfahrung zeiget aber, und unzæhlige verfuche beweisen es, dass diese ausdünstung desto schleuniger besærdert wird, wenn eine æusserliche gewalt; z.e. ein starker wind die kleinen kügelgen von dünsten von der oberfleche des ausdünstenden kærpers mit gewalt forttreibet, so bald sie auf der oberstæche des nærpers hervor komt. Durch diese schnelle verjagung der dünste von der oberslæche ihres kærpers wird sofort andern platz gemacht, gleichfals auf die oberflæche hervor zu dringen, die

fofort von der auf der oberflæche würkenden gewalt abermals verjaget werden. In diesen betracht ist es allemal ratsam durch wiederholtes schmelzen des kupser-steins schwarz-kupser zu machen, als solches durch ein 18 und mehrmaliges ræsten zu bewerkstelligen. In der that hat sich diese solge, die aus richtigen theoretischen gründen gezogen ist, durch die erfahrung bestætiget; und es sind auf meinen rath und anstalten bey verschiedenen kupser-hütten proben gemacht worden, wodurch sich ossenbaret hat, dass man ohne alles ræsten blos durch 3 bis 4maliges schmelzen des kupser-steins nach den unterschied der ertze schwarz-kupser erhalten kan.

Es würde in der that ein brauchbarer weg feyn, ohne alles roeften blos durch wiederholtes schmelzen des kupfer-steines schwarz-kupfer zu machen, wenn auch nicht hier die vermischung der holz-kohlen mit den kupfer-steinen im feuer eine würkung verursachte, welche der nutzen dieser verfahrungsart wo nicht gänzlich vereitelt, doch sehr erschweret, und vor viele kupfer- bergwerke unbrauchbar macht. Diese würkung bestehet darinn, dass sich wæhrend den schmelzen des kupfer-steins das brenliche wesen der holz-kohlen mit den schwesel des kupfer-steins, oder dessen salze wieder vereiniget, um zum theil die stelle des durch die gewalt des feuers und des geblæses fortgejagten schwesels wieder erfetzet. Es kan hier aus der natur der fache nach keine andere folge entstehen, als dass die scheidung des kupfers von der schweselichten materie erschweret, und die schwefelichte materie in den kupfer- stein bey jedem schmelzen nur um etwas weniges verringert wird; weil nach der anhænglichkeit des schwesels an den kupfer dieses metal nicht eher in seiner reinigkeit wehrenden schmelzen niedergeschlagen und dargestellet werden kan bis alle schweselichte materie aus den schmelzenden gemenge fortgejaget oder geschieden ist. Denn ausser diesen umstande würde die unmetallische erde in den kupfer-ertzen bev der scheidung des kupfers aus denenselben gar keine unbequemlichkeit

verurfachen. Diese unmetallische erde und andere fremde zur verertzung nichts beytragende materien verglasen sich. entweder vermittelst ihrer eigenen natur, oder vermittelst der zuschlæge gar leicht, und das kupfer, als eine schwerere materie schlæget fich daraus nieder.

Bis hieher haben wir untersuchet, wie sich die schwefelich- Arfenic. ten kupfer-ertze verhalten, wenn sie mit vermischten holz-kohlen in feuer bearbeitet werden. Wir müssen aber nunmehro eben dergleichen betrachtung über die arsenicalischen kupfer - ertze anstellen, um die würkung zu bestimmen, die aus der natur des arsenics entstehen muss, wenn er mit den brenlichen wesen der kohlen vermischt in seuer behandelt wird.

Der arsenic ist eines der allerstüchtigsten wesen in den mine-Allein seine flüchtigkeit vermindert sich gar sehr. tal - reiche. sobald er mit einen metalle vereiniget ist. Dieses zeigen die arfenicalischen könige, welche am leichtesten aus den arsenic durch zusetzung eines unedlen metalles erhalten werden. Seine anhænglichkeit an die metalle ist zwar bey einen metalle immer græffer, als bey dem andern. Allein wenn man das eifen ausnimmt: so ist seine anhænglichkeit an das kupfer viel græsser. als bey allen andern metallen und halb metallen.

Noch aber vielmehr wird die flüchtigkeit des arsenics ver-Holz-kohlen mindert, so bald er mit brenlichen wesen vereiniget wird, verhindern Das brenliche wesen ist fast der einzige weg, wodurch seine verdieses überaus slüchtige halbmetal einiger massen fixiret und des-flüchtung. sen regulus rein und ohne vermischung mit andern metallen erhalten werden kan. Die versuche davon sind dem chymisten so bekant, dass sie hier keiner ansührung bedürfen. Da nun die anhænglichkeit des arsenics an das kupfer ohne dem schon gros ist: da die bevmischung des brenlichen wesens dessen flüchtigtigkeit noch vveit mehr vermindert, und denselben gleichsam

fixiret; so kan die natürliche und unvermeidliche solge, wenn man arsenicalische kupser-erze mit untergemischten holz-kohlen in feuer bearbeitet, keine andere seyn, als dass der arsenic aus diesen ertze desto schwerer verlaget und fortgetrieben wird, welches doch der hauptsæchlichste endzweck ist, warum man diese ertze und den daraus erhaltenen kupfer-stein durch ræsten und schmeltzen in seuer bearbeitet. Hierinnen ist demnach die ursach zu suchen, warum nach der zeitherigen verfahrungsart der arsenic fo schwer aus denen kupfer-ertzen vertrieben und ausgeschieden werden kan, und warum nach wiederholten schmelzen, und æfters nach 15maliges ræften der arsenic in dem schwarzkupfer noch immer gar merklich zu spüren ist, da doch gemeiniglich ein 12stündiges seuer zureichen würde, den arsenic aus den kupfer- ertzen auf einmal fast gænzlich zu verslüchtigen, wenn man die kupfer-ertze dem seuer aussetzte, ohne dass sie von den holz-kohlen berühret würden.

Zu allen diesen umstænden komt noch hinzu, dass es sehr. wenig kupfer-ertze giebet, die nicht einen betræchtlichen antheil von eisen in sich halten, wie die erfahrung ergiebet, wenn man in denen geræsteten und zu pulver gestossenen kupfer-ertzen mit einen guten magneten, oder dessen armirung herum fæhret. Viele kupfer-hütten werden auch mit ihren schaden überzeuget, wie hæufig sich das eisen ihren kupfer-ertzen beygemischet befindet. Das eisen aber ist dasjenige metal, an welches der arsenic die allergræste anhænglichkeit nach allen erfahrungen zu erkennen giebt. Wenn nun diese anhänglichkeit zu derjenigen hinzukomt, die er an das kupfer bezeiget; wenn er durch das brenliche wesen der kohlen nicht nur einiger massen fixiret, sondern auch metallifiret wird; fo darf man fich gar nicht wundern, warum er sich so hartnæckig bezeiget, die kupfer-ertze und den daraus gewonnenen kupfer - stein zu verlassen, so lange er durch vermischung mit holz-kohlen in seuer tractiret wird. Sobald der arsenic in seinen zarten dunstkügelgen auf die obersteche des kupfer - ertzes, oder des kupfer - steines durch die gewalt des feuers getrieben wird, so wird er durch das brenliche wesen der kohlen, welches das ertz oder den kupfer - stein allenthalben umgiebet, sosort metallisiret. Es entstehet auf der oberstäche eine regulinische rinde, welche zumal in verbindung mit denen metallischen kupfer - und eisen - theilgen viel schwerer zu verslüchtigen ist, als der arsenic selbst; und wenn sie endlich durch die macht des seuers überwæltiget wird, so entstehet sosort durch den von neuen auf die oberstæche hervor dringenden arsenic, und das ihn allenthalben umgebende brenliche wesen eine andere rinde, deren verstüchtigung und überwæltigung dem seuer eben so viele schwürigkeiten verursachet.

Es giebt sehr wenig kupfer- ertze, die allein durch den schwefel oder allein durch den arsenic verertzet sind. Die meisten halten fowohl schwefel als arsenic nach verschiedenen proportionen in sich; und dieses ist ein umstand, welcher schon von natur die verstüchtigung oder scheidung dieser verertzungs- mittel von den kupfer schwer macht. Der schwefel und der arsenic. obgleich jedes vor sich ein flüchtiges wesen ist, machen doch gleichsam einander seuer bestændig, und besestigen sich einander desto mehr in der anhænglichkeit an den kærper, in welchen sie fich befinden. Diese gegenseitige fixation, welche durch so viele erfahrungen und versuche bestætiget wird, muss durch die allernatürlichsten und unleugbaresten folgen sehr vergræsert werden. wenn dergleichen ertze, oder der daraus gewonnene kupfer-stein allenthalben mit den brenlichen wesen der kolz-kohlen umgeben find. Dieses brenliche wesen erzeiget in verbindung mit den fauern saltze des schwesels, wie ich oben klar demonstriret habe, maufhærlich neue schwefelichte materie, und mithin unaufhærlich neue verbindungs-mittel, dass sich schwefel und arsenic einander gegenseitig fixiren; so wie der arsenic durch das brenliche wesen der kohlen und die unaufhærlich von neuen sich bevmischen-

de schwefelichte materie immer mehr metallisiret, und die ver-·flüchtigung desselben schwerer gemacht wird.

Diese methode ist also gegen die natur der kupferertze.

Es liegt meines erachtens hieraus offenbar zu tage, das keine ungeschicktere erfindung hætte gemacht werden kænnen, als die kupfer-ertze mit untergemischten holz-kohlen in feuer zu bearbeiten, in der absicht den schwefel und arsenic daraus zu verflüchtigen und das kupfer aus diesen ertzen zu scheiden.

Dieser weg ist seinen endzwecke in der that gerade entgegen gesezt, und wenn man würklich die absicht gehabt hætte, die verflüchtigung des schwefels und des arsenics aus den kupferertzen und den kupfer - stein schwer zu machen, und den bearbeitungs - weg auf alle mægliche art zu verlængern, so hætte man kein würksameres mittel hierzu erfinden koennen, als die vermischung der kupfer - erze und des kupfer - steines mit holz-Das brenliche vvefen der holz-kohlen kohlen im feuer. und dessen natürliche würkung auf den schwefel und arsenic und deren bestand-theile war in der ganzen chymic und schmelzkunst fast das einzige mittel, welches diesen bearbeitungsweg am meisten verlængern, und in ansehung der zeit und der holz-confumtion am kostbaresten machen konte.

Anch deswe-

So sehr aber diese zeitherige verfahrungsart der natur gen, weilen der kupfer-ertze und den endzwek, den man sich bey ihrer fie viel kupfer bearbeitung vorsetzet, offenbar widerstreitet; eben so sehr ist sie auch der gewinnung und ausbringung des kupfers nachtheilig. Das kupfer ist ein verbrenliches und leicht zersterliches metal. Es ist zwar nicht in der masse leicht verbrenlich, als das eisen und das bley, aber es wird doch bey jeder bearbeitung im feuer etwas merkliches davon verbrennet; und man kan mithin leicht erachten, dass bey so æftern schmelzen und ræsten der abgang und verlust an kupfer sehr betræchtlich seyn muss. Dieser verlust muss bev denen arsenicalischen kupfer-

kupfer-ertzen um so mehr vergræsert werden; da die ræuberische eigenschaft des arsenics, welcher die metalle in ihrer substanz mit fortreiset, wenn er durch ein hestiges seuer ausgetrieben wird, gnugsam bekant ist. Wenn man demnach erweget, wie oft nach der zeitherigen verfahrungsart die kupferertze, der daraus erhaltene kupfer-stein, wie auch das schwarzkupfer bev den garmachen durch das feuer gehen müffen. welches in ansehung des rœstens, des schmelzens, des saigers, des dærrens und des garmachen bey denen besten zeitherigen anstalten wenigstens mehr als 20mal betrægt; so muss der verlust des kupfers, in ansehung der quantitæt, welche die natur in denenselben hervorgebracht hatte, überaus wichtig seyn.

Der einwand, dass doch gleichwol durch die kupferarbeit Die proben in grosen aller gehalt heraus gebracht würde, welchen die imkleinen kleine proben gezeiget haben, kan hier von keiner erheblich-find den nemkeit sein. In diesen kleinen proben muss das kupfer-ertz durch unterworfen langwiiriges roesten eben so maceriret werden, als bev denen grosen arbeiten; und je zærter das kupfer-ertz bey den ræsten zerrieben ist, und je dünner das ertz dabey ausgebreitet wird. wie man zu erspahrung der zeit gemeiniglich zu thun pslegt: desto würksamer ist das seuer in verbrennung eines ansehnlichen theiles des in dem ertze befindlichen kupfers.

Alles kupfer aber, welches durch das feuer verbrennet. und in eine kupfer-asche verwandelt ist, schlæget sich in der tiegel-probe in keinen koenig nieder; fondern wird durch die würkung der dabey zugesetzten salz verglaset, und gehet mit in die schlaken. Dieser erfolg kan von niemand in zweisel gezogen werden, welche die natur der metallischen kalke und aschen, die durch ein langwüriges seuer aus ihrer metalheit gesetzet sind, und die würkung der salze auf diese metallischen kalke genugfam kennet.

Die erfahrung wird auch allemal dasjenige bestzetigen, was ich hier behaupte. Man nehme einen centner von den besten garkupser; man mache daraus durch zusetzung von eben so viel schwesel und arsenic ein reichhaltiges kupser-ertz, man bearbeite dieses gekünstelte kupser-ertz und den daraus erhaltenen kupser-stein durch eben so ostmaliges roesten und schmelzen als bey denen natürlichen ertzen geschiehet; man mache endlich wieder daraus reines garkupser; so wird man gewis besinden, dass der zu dieser arbeit genommene centner von guten garkupser sich bey der besten und vorsichtigsten arbeit wenigstens um den 5ten theil verlohren hat. Wer wolte aber zweiseln, dass nicht eben dieser erfolg bey der zeitherigen bearbeitung der kupser-ertze statt sinden müsse. Einerley ursachen müssen auch allemal einerley würkungen hervor bringen.

Man mus also eine bessere methode ausfündig machen.

Dieser verlust der zeit, des holzes und des kupsers, den die zeitherige versahrungsart in bearbeitung der kupser-ertze ganz unvermeidlich nach sich ziehet, macht es zu einer überaus wichtigen sache, diese zeitherige bearbeitungsart sahren zu lassen, und eine andere bey denen kupser-bergwerken einzusühren, die in ansehung der zeit und des holzes weniger kostbar ist, und keinen so großen verlust an kupser verursachet. Dieses ist es also worauf vvir nunmehro unsere ausmerksamkeit richten vvollen, indem dieses der zvveyte hauptsächlichste gegenstand ist, den die beantvvortung einer so vvohl ausgesonnenen preiss-frage ersordert.

Die vorhergehenden untersuchungen haben uns die natur der kupfer-ertze und die fehler der zeitherigen bearbeitungsart, vvelche der natur dieser ertze so offenbar vviderstreitet, genugsam kennen gelernet; und vvir haben also vveiter nichts næthig, als dass vvir aus dieser nunmehrigen richtigen theoretischen

erkent-

erkentniss diejenigen natürlichen folgen ziehen, welche die sache von selbst an die hand giebt. Wir werden dadurch zu einer viel besiern practischen verfahrungsart geleitet werden, welche sich in der erfahrung allemal als richtig bestætigen muß, wenn die theoretische erkentnis und die daraus gezogenen folgen wahr und richtig gewesen sind. Denn dieses muss allemahl der nutzen aus einer mit der natur der sache warhaftig übereinstimmenden theoretischen erkentnis seyn.

Die richtige folge, welche sich aus denen vorhergehenden un- Allgemeine tersuchungen von selbsten die hand giebt, bestehet darinn, dass man regeln zur erbey einer bessern bearbeitungsart hauptsæchlich vermeiden muss, die findung einer kupfer-ertze und den kupfer-stein sowohl bey den schmelzen als ræsten, nicht mit den holz-kohlen vermischt den seuer auszusetzen: sondern man muss eine anstalt einzurichten wissen, wo die brenlichen materien zu unterhaltung des feuers von denen kupferertzen sich gænzlich abgesondert befinden, und wodurch doch ein so großer grad des seuers bewürket werden kan, als nicht allein zu dem ræsten der ertze, sondern auch zu den schmeltzen derselben und des kupfer-steines, und zu der bearbeitung und gewinnung des schwarz - und garkupfers erfordert wird. Man siehet leicht, dass alsdenn alle nachtheiligen würkungen des brenlichen wesens der holz-kohlen auf den in den kupfer-ertzen befindlichen schwefel und arsenic, wodurch die zeitherige verfahrungsart so verwerflich wird, nicht entstehen kænne, weil die brenlichen materien mit denen kupfer - ertzen, oder den kupfersteine nicht vermischet werden, und einander gar nicht berühren. la! man hat alsdenn nicht einmal nœtig, sich der holz-kohlen zu bedienen; sondern eine jede feuerungs-materie, welche genugsam hitze giebet, um die ertze, den kupfer-stein und das schwarz-kupfer, ohngeachtet ihrer absonderung von denen seuerungs-materien, in genugsamen zarten fluss zu bringen, ist alsdenn zu bearbeitung der kupfer-ertze dienlich.

R

Sie beruhen auf einen vofen.

Eine solche anstalt wird nicht allein alle fehler der zeitherigen verfahrungsart gænzlich vermeiden; fondern sie wird auch dem endzweck, den man sich bey bearbeitung der kupfer - ertze vorsetzet, und der natur dieser ertze vollkommen gemæss sevn. und folglich wird die verflüchtigung des schwefels und arsenics aus denen kupfer-ertzen dadurch gar sehr beschleuniget werden. Eine solche anstalt muss in einen ofen bestehen, wo die seuerungsmaterien und die zu schmelzenden ertze und metalle zwar von einander abgefondert, jedoch neben einander liegen; und wenn dem ohngeachtet ein solcher ofen einen so grosen grad des seuers geben soll, dass die ertze und metalle in einen zarten flus kommen kænnen; so muss dieser ofen einen sehr gewaltigen zug der Dieser grose zug der luft aber wird die verstüchtigung des schwefels und arseniks, da bey dieser anstalt kein untergemischtes brenliches wesen dieser verslüchtigung eine hindernifs verurfachet, ungemein beschleunigen. Der grose zug der lust wird die durch die gewalt des seuers auf die oberslæche hervor dringenden schwefel-und arsenic-theilgen mit großer gewalt fortreissen, wodurch denen folgenden hervor dringenden theilgen schleunig platz gemacht wird, welche durch diesen zug der luft eben so geschwind mit fortgestihret werden. Auf diese art wird in einer stunde mehr schwefel und arsenic verslüchtiget werden, als nach der alten verfahrungsart kaum in einen ganzen tage geschehen, bey welcher die untergemischten holz-kohlen der verflüchtigung eine so große hinderniss entgegen setzen.

Den die Eng-... lænder cou-... pulo - ofen nennen.

• ;

versprechen kan, wird auf gar verschiedene art mæglich seyn, und erfunden werden kænnen. Allein warum wollte man sich um eine neue erfindung eines solchen ofen erst bemühen; da die ersindung bereits gemacht, und ein solcher ofen schon in der welt bekant ist. Dieses ist der sogenante coupulo-ofen der Englænder, welcher alle diejenigen einrichtungen und beschaffenheiten hat,

die

die nach einer bessern versahrungsart zu ersparung der zeit und des holzes bey bearbeitung der kupser- ertze ersordert werden. Die vortresliche würkung dieses coupulo- osen bey der schmelzung und bearbeitungen aller ertze der unedlen metalle, insonderheit aber der kupser- ertze, ist bereits durch ein mehr als sünszigizhrige ersahrung genugsam bestzetiget; und solglich wird hierdurch der preiss- ausgabe auch in den wichtigsten puncten ein genügert geleistet, welche nicht blos theoretische untersuchungen und vorschlæge, sondern eine durch die ersahrung bereits bewährte bessere versahrungsart verlanget.

Vielleicht kan man einen so nützlichen und zu dem endzweck der bearbeitung und gewinnung des kupfers aus seinen erzen so wohl ausgesonnenen osen nicht eben den großen ersindungsgeiste der Englænder zuschreiben. Die noth, welche die menschen sinnreich macht, hat die Englænder gleichsam wider ihren willen zu erfindung eines solchen osens genæthiget. Der große holz-mangel in England und der daher entstehende ganz erstaunliche preiss der holz-kohlen macht es ihnen ganz unmæglich, sowohl ihre eigenen, als die aus America und Ostindien auf eine sehr leichte, und wohlseile art zu erhaltenden kupfer-ertzen in eben solchen æsen zu bearbeiten, deren sich das übrige ganze Europa bediente.

Ausser diesen umstande des holz-mangels würden die Engliender auf keine neue ersindung gedacht, sondern den alten schlendergan in bearbeitung der kupfer- ertze mit gemacht haben, welcher der natur dieser ertze so wenig gemæs ist. Auch diese ersindung ist also mehr ein werk des zufalls, als der überlegung. Allein der zufall hat hier eine so glükliche würkung gehabt, dass die ersindung mit der natur der zubearbeitenden kupfer-ertze so vortreslich übereinstimmet, als wenn sie mit der klügsten überlegung aus der vollkommensten erkentnis der sache gemacht wære.

Alle umstænde des landes stimmten damit überein, die Englænder zu dieser glücklichen erfindung zu veranlassen. So gros der holz - mangel in England ist; so ist der übersluss dieses landes an stein - kohlen desto græser, die folglich in einen sehr wohlfeilen preise sind. Man klügelte demnach, einen osen zu erfinden, in welchen man die ertze mit stein - kohlen schmelzen und bearbeiten kænte.

Allein da man das schwefelichte wesen der stein-kohlen kante; so sahe man leicht, dass der zuerfindende ofen eine solche beschaffenheit haben müste, dass die zu schmelzenden ertze mit denen stein-kohlen nicht vermischt unter einander lægen. fondern fich von einander abgefondert befænden; weil fonft der schwefel der stein-kohlen sich denen ertzen mittheilen würde. Dieses war aber gerade wider den endzweck, den man sich bev bearbeitung der ertze vorsetzet, als wodurch man den schwesel fortzuschaffen und auszuscheiden, nicht aber denselben in den ertzen durch die feuerungs-materie zu vermehren bedacht sevn muss. Diese absonderung der seuerungs-materien von denen zu schmelzenden ertzen lies sich zwar in einen ofen gar leicht bewerkstelligen. Allein die grose schwürigkeit war, in einen solchen ofen dennoch einen so großen grad des feuers zu verschaffen, als zu schmelzung der ertze und der metalle ersorderlich Man überwand endlich diese schwierigkeit durch einen ganz ausserordentlichen zug der luft, den man in den coupoloofen anbrachte, und welcher gewiss der stærkste ist, den man je in einen ofen erfunden hat; wie aus der folgenden beschreibung dieses ofens in mehrererm erhellen wird.

Beschreibung eines coupolo - ofens.

Herr Schlüder in seinen bekanten scheenen werke von den hütten-wesen hat einige zeichnungen von einen coupolo-ofen mitgetheilet, die aber eben nicht sehr genau und richtig sind. Ich will mich demnach bemühen, eine deutliche beschreibung von einen coupolo-ofen zu machen, so wie sie in England selbst

TOP

von zeit zu zeit nach der ausgabe des Schlüderischen werkes immer mehr verbessert worden sind; und das beyspiel, dessen ich mich hier bediene, soll ein ofen von mittler græse seyn. folcher coupolo-ofen ist mit seinen pseilern 12 fus lang und 8 fuss breit. Seine mauern müssen wegen der grosen gewalt des Aeusere feuers, die er auszustehen hat, wenigstens 1 fus dick sevn. mauer. und dennoch muss an 3 ecken desselben noch ein pseiler angebracht werden, der über die mauern noch einen fuß hervor gehet, und den ofen zu mehrerer befestigung dienet. Die 4te ecke bedarf keines pfeilers; weil an derselben der thurm, oder der schornstein oder schlod zu stehen komt, welcher diese ecke genugfam unterstützet. Die innere beschaffenheit des coupoloofens bestehet zuswerderst aus einen wind - ofen, welcher unten Feuer-stætte. 2 fuss breit ist; oben aber sich nach und nach immer mehr erweitert, so dass er oben 2½ fus breite erlanget. Die innere tiese dieses wind-ofens ist 3 sus; und die heehe des dadurch entstehenden raumes oder aschen - falles ist 4 fuss. Oben auf diesen aschen-loche liegen eiserne Trallien, welche, um die baldige verbrenlichkeit zu vermeiden wenigstens 1½ zoll bis 2 zoll in quadrat stark seyn müssen. Diese Trallien müssen mit einer ihrer ecken aufrecht ligen, und nicht weiter als 3tel zoll von einander abstehen. Auf diesen eisernen Trallien ist die seuerungs-stætte, welche mit einer eisernen thür 1½ fus in quadrat verschlossen, und in dem gewælbe des ofens angebracht wird. eben der seite, wo sich die eiserne thür vor der seuerungs-stætte befindet, ift das aschen-loch 1 1/2 fuss in quadrat, welches gleichfalls mit einer eisernen thür versehen ist, wodurch die in dem aschen-falle sich angehæuste asche, welche sonst der zug der luft verhindern würde, heraus gezogen wird. Auf der andern seite des aschen-falles, oder des aschen-raumes, muss unten den fuß-boden gleich, das wind-loch angebracht werden, welches nach den verhæltnis der græse des ofens, den ich hier beschreibe, genau einen quadrat - fuss gros seyn muss; weil der R a gewal-

gewaltige zug der luft dieses osens auf das genaue verhæltnis der græse dieses wind-loches mit der proportion des ofens sehr viel ankomt. Wenn dieser coupolo-osen nicht im freyen, sondern in einen gebæude stehet; so ist es rathsam, die thur des gebæudes gegen diesen wind - loche über anzubringen, damit durch die offene thüre der zug der luft destomehr verstærket werden kan.

Herd zum

Neben diesen wind- ofen befindet fich der herd des couposchmelzen lo-ofens, in welchen die zu schmelzenden ertze und metallischen producte geschüttet werden. Zwischen denen eisern trallien des wind-ofens, und dem anfang des herdes ist die mauer oben nur einen halben fus breit. Der herd selbst bestehet in einer ey-færmigen vertiefung oder aushælung, welche oben in ihrer græsten erweiterung 4 fuss in der længe und 3 fuss in der breite hat. Die mæste vertiefung der ey - særmigen aushælung aber ist 2 fus, damit nach denen verschiedenen vor zurichtenden herden, davon wir unten reden werden, zu den würklichen raum der zu schmelzenden materien die græste vertiefung der ey - færmigen halb-kugel 1½ fus seyn mæge. Auf der hintern seite des coupolo - ofens, die der feuerungs - stætte gegen über ist, wird eine abschüssige efnung in die untere mauer des ofens angebracht, welche an der æussern seite des mauer-werkes 2 fus breit ist. auf beyden seiten aber nach den innern raume des herdes als ein triangel sich zuspitzet, und in den innern raume des herdes nur eine spalte oder cefnung behælt, die einen zoll breit ist. Diese æfnung wird bey den schmelzen mit leimen versetzet, damit die geschmolzene materie wechselsweise in zwey an den coupolo - ofen angebrachte vorherde abgestochen werden kan. Diese vorherde sind als eine halbkugligste aushælung, oben 2 fuss in durchschnit hat, an dem fuse des coupolo-ofens gemauert; und da die abschüssige œfnung, die wie ein triangel-

gestaltet ist, mit leimen oder asche beschlagen wird, so werden

Oefeung des abstechherds.

in diesen leimen oder asche zwey rinnen oder gassen gezogen, davon iede nach einen vortiegel zugehet.

Auf der gegen stehenden seite, nemlich auf eben der Thüre des feite, wo sich die thüre der feuerungs-stætte befindet, wird herds. nach dem herde des ofens eine andere eiserne thüre in dem gewœlbe des ofens angebracht, die gleichfals 11 fus in quadrat gros ist, und darzu dienet, die zu schmelzenden materien in dem herde zu schütten. Man hat zwar anfangs in den coupolo-ofen dergleichen thure nicht gehabt, sondern die zu schmelzenden materien durch eine efnung eingeschüttet. die oben ln dem gewælbe des ofens gerade über den mittelpunct des herdes befindlich war. Allein die erfahrung hat gezeiget, dass es zu vermehrung der hitze viel dienlicher ist, sich einer solchen thure zu bedienen, als eine cesnung in den gewælbe des ofens anzubringen.

Obgleich diese æsnung mit einer eisern platte oder thür verschlossen wird; so passet doch dieselbe gemeiniglich nicht so genau, dass sich nicht ein theil von dem zuge des seuers nach dieser æfnung ziehen solte; und das ist gerade wider den endzweck dieses ofens, wie ich bald zeigen werde.

Derjenige theil des ofens, den ich bis hieher beschrieben habe, bestehet in einen mauer-werk, so von den fuss-boden an zu rechnen 4 fuss hoch ist, denn so hoch ist der aschenfall, und so hoch liegen die eisern trallien; eben so hoch ist auch der obere rand des ey-færmigen herdes nach dem der untere raum des innern herdes auf den fuss-boden mit schlaken ausgefüllet und auf denenselben die ey-færmige aushælung gemauert worden. Man kan auch in diesen schlacken raum hin und wieder kleine cefnungen von 2 quadrat - zeel- Creutz - ablen, wie bev einen treib-herde lassen, damit die verdünstung der feuchtigkeit, die sich unter den herde gar leicht samlet, desto besser geschehen kænne. Auch kan man zu desto meh-

rerer

rerer vorsicht unter den fus- boden des ofens eine creutz-abzucht anbringen, wie bey denen zeitherigen schmelz- ofen gewehnlich gewesen ist.

Dasjenige was ich nun beschreiben werde, ist der obere

Gewælbe des ofens.

theil des ofens, welcher in einen gewælbe 3½ fus hoch bestehet, so dass der ganze ofen 71/2 fus hoch ist, wiewohl auf diese zeufsere hæhe gar nichts ankomt, wenn nur die innerlichen theile des ofens ihre genaue proportion haben. Das hauptwerk komt in der that auf die innere hoehe des gewoelbes an. Diese muss nach der græse des hierzu beschriebenen ofens in ihrer græsten erhæhung, nemlich über den mittel- punct des herdes, nicht hœher als 13 fus sevn von dem rande des herdes angerechnet. Wenn das gewælbe hæher ist, so ziehet sich die hitze des feuers allzusehr nach den ober theile des gewælbes, und kan mithin auf das zu schmelzende ertz oder metall nicht genugsam würken. um es in zarten flus zu bringen. In das gewoelbe des ofens Eiserneanker müssen alle fuss von einander eiserne ancker eingemauert werden, um das gewælbe zusammen zn halten, welches sonst wegen der grosen gewalt des seuers gar leicht aus einander barstet. Insonderheit ist diese vorsicht an denjenigen orte des ofens næthig, wo das gewælbe über der feuerungs-stætte mit den gewælbe über den herde zusammen hængt. Hier, wo das gewælbe die græste hitze des seuers ausstehen muss, müssen insonderheit ein paar starke anker eingemauert werden; weil der ofen an diefer stelle am leichtesten aus einander gehet. Man kan über den

Schornstein.

Es ist noch der thurm des coupolo-osens, oder der schornstein desselben zu beschreiben. Dieser stehet an dem 4ten ecke auf eben der seite, wo sich die vortiegel eingerichtet besinden. Dieser

herde einige anker erspahren, wenn man das gewoelbe desto diker, und es auf 2½ fuss biss 3 fuss stark macht; da denn der

æussere ofen um so viel erhæhet wird.

steins.

Dieser thurm ist ein mauerwerk von 4 fus in quadrat. welches von den fussboden an 6 fuss hoch nichts als eine blose allenthalben gleichfærmige mauer ist. Nach endigung dieser 6 fus aber wird es innwendig mit einer quadrat - hælung von 11 fuss als ein schornstein gemauert, so dass die mauern dieses schornsteins 11 fus dicke sind, dieser schlod oder schornstein wird noch 18 fuss hoch geführet, so dass die ganze hoehe des thurmes oder schornsteins 24 fus hoch ist. Da wo sich die hælung des schornsteins ansængt, wird aus den thurme abschüssig nach der mitte des coupolo-osen bis auf den rand des ey-færmigen herdes, wo sich das gewelbe endiget, eine eefnung herunter geführet, welche einen quadrat-fus hoch ist. Das ende von den gewælbe des ofens læsset nemlich von dem rande des herdes einen abstand, der einen quadrat-fuss groß ist; und die eine seite dieses quadrat-suses ist die cesnung, welche nach der hælung des thurms, die sich mit 6 fus hæhe aufængt, hinauffleiget.

Dieser thurm oder schornstein ist der schætzbareste theil von Wilrkung der glüklichen erfindung des coupolo-ofens. Die grose hoehe dieses schorndes schornsteins erreget einen so gewaltigen zug der luft, als Dieser zug ist so auserordentlich. man sich kaum vorstellen kan. dass wenn gleich auf der seuerungs-stætte nur ohngesehr eine Dresdner metze stein - kohlen brennen, dennoch die flamme aus den 24 fuss hohen schornstein über mannes hoch heraus schlæget; und bey nacht die ganze gegend erleuchtet. Da nun die aus den coupolo-ofen in den schornsteln gehende æfnung unmittelbar auf den rande des herdes, nicht aber in der decke des gewelbes anfængt: so wird die flamme von der feuer-stætte, indem sie sich vermæge des zuges der lust nach dieser æfnung zuwenden muss, genæthiget, gerade über den ganzen herd, und so nahe als mæglich, an denen zu schmelzenden materien hinzusahren; und dieses ist es, wodurch die grose hitze dieses ofens

ofens entstehet, und wodurch es mæglich gemacht wird, dass die schwerstüssigsten kupfer- ertze in diesen osen eben so leicht schmelzen, als es kaum in einen hohen osen, oder krum- osen, bey den besten geblæse, geschehen würde. In der that ist die würkung dieses osens ganz außerordentlich, und vor diejenigen, welche es nicht gesehen haben, kaum glaublich. Wenn man auf den rande des herdes, ehe das seuer angehet, einen tiegel setzet, und hernach wenn der osen in seiner vollkommenen hitze ist, ein stück kupser hinein wirst, so besindet sich dasselbe nach 6 bis 7 minuten in vollen slusse. Die ganze zeit über, wenn der osen in voller hitze arbeitet, giebt das seuer so gar bestændig eine art des geheules von sich, welches durch den ganz unbeschreiblichen zug der lust verursachet wird.

Ich hoffe die beschreibung des coupolo-ofens mit so vieler deutlichkeit geleistet zu haben, das sie jedermann verstændlich seyn wird. Indessen da es allemahl schwer ist, eine solche beschreibung ohne modell oder riss zu verstehen; so kænnen zwar die zeichungen des Herrn Schlüders hierbey zur erlæuterung dienen. Da aber diese beschreibung in verschiedenen puncten von seinen zeichnungen abgehet; so werde ich mir die ehre geben, der hochansehnlichen academie, wenn diese abhandlung des preises gewürdiget werden sollte, ein accurates hælzernes modell von den hier beschriebenen coupolo-ofen nebst einer aussührlichen beschreibung aller theile desselben, und von der art, wie er gebauet werden mus, einzusenden.

Thon - herd.

Wenn nun in diesen coupolo- osen gearbeitet werden soll, so wird erstlich in dem herd ein thon-heid geschlagen, welcher zoll stark ist, und aus guten seuer-vesten, oder unschmelzbaren thone bestehe, und bey welchen die ey-særmige aushælung beybehalten wird. Auf diesen thon-herd schlagen die Englænder einen herd von seinen meer-sande, gleichfalls zoll dicke; dergestalt, dass die ey-særmige aushælung immer beybehalten,

und

und durch diese herde vielmehr in græserer vollkommenheit dargestellet wird. Auf diesen herde stehet die geschmolzene materie. Ich glaube aber nicht, dass der meer- sand wesentlich zu der fache erfordert wird. Der große holz-mangel in England verursachet, dass man gar nicht daran denket, daselbst holzkohlen zu machen. Dergleichen kohlen sind also daselbst überaus selten. Vermuthlich ist man also aus mangel des kohlengestübes darauf gefallen, den obern herd von meer-fande zu machen. Ich habe befunden, dass ein herd, welcher aus einen theil guten leimen, aus einen theil feinen fande, und aus einen theil kohlen - gestüber bestehet, alle dienste leistet, welche die Englænder von ihren aus meer - fande gemachten herde erlangen.

Nachdem die herde abgetrocknet find, so ist die arbeit in Verwendung Man schüttet den ganzen herd dieses ofens diesen ofen überaus einfach. voll kupfer-ertze, die etwan in stücken einer welschen nuss gros zum ræsten. zerschlagen sind. Alsdenn macht man anfangs ein sehr mæssiges feuer, welches man in diesem grade 6 bis 8 stunden unterhælt. Alsdenn wird es um einen geringen grad verstærket, und damit abermals 6 bis 8 stunden fortgefahren. Man bewürket alsdenn noch einen hæhern grad des feuers 6 bis 8 stunden lang, jedoch ohne dass die ertze dadurch zum flus kommen koennen.

Dieses ist das ræsten der ertze, welches die Englænder die ertze braten heissen, und in der that wird durch dieses ræsten mehr schwefel und arsenic aus denen kupfer-ertzen verslüchtiget, als auf unsern kupfer - hütten durch ein 8 maliges roesten des kupfer-steins kaum geschiehet. Die hitze des seuers treibet die arsenic und schwefel-theilgen aus denen ertzen hervor, und der überaus gewaltsame zug der luft und des seuers reisset dieselben mit sich fort. Da nun hier denen ertzen nichts bevgemischet ist, was den schwefel und arsenic figiren oder me-

S 2

talligi-

talligiren kænte; so gehet deren verslüchtigung ungleich geschwinder von statten, als bey der versahrungsart unser kupserhütten.

und schmelzen des kupfer - ertzes.

Wenn dieses 24stündiges roesten geschehen ist; so verstærket man endlich das seuer so sehr, dass die ertze in sluss kommen. Man læsst dieselben wohl verschlaken, und ziehet die schlaken durch eben die thür ab, durch welche man die ertze hinein gethan hatte. Alsdenn sticht man den kupser-stein in die vortiegel ab. An der güte dieses kupser-steines erkennet man schon, was vor große würkung das roesten in verslüchtigung des schwesels und arsenic gethan hat. Er ist besser als unsere kupser-steine, die durch ein 6 bis omaliges roesten gegangen sind.

Man füllet alsdenn den herd abermals mit kupfer- ertzen an, welches allemal etwas gehæuft geschiehet, damit wenn die ertz geschmolzen ist, die geschmolzene materie mit dem rande des herdes gleichstehen mæge. Man rœstet diese ertze abermals 24 stunden mit denen vorhin beschriebenen graden des feuers, bringet sie alsdenn in fluss, læsset sie gut verschlacken, ziehet die schlacken ab, und læsst den kupfer-stein in die vortie-Der coupolo-ofen kan 3 bis 4 gel, oder vorherde ablaufen. tage in voller arbeit gehen, ehe es næthig ist, den obern herd wieder neu zu machen; und wenn mit vorsicht abgestochen und gearbeitet wird, so kan ein herd wohl 6 bis 8 tage aushalten. Es ist aber in ansehung der seuerung allemal ein vortheil, wenn der ofen viele tage in arbeit bleiben kan, ohne dass er abkühlet, weil offenbar mehr fenerung erfordert wird, denselben wiederum in seiner vollen hitze zu setzen. Man kan in einer zeit von 3 bis 4 tagen. so lange der osen hinter einander gewæhnlicher massen im gange bleibt, 40 bis 70 centner, und in einen großen ofen mehr als 100 centner kupfer-ertz ræsten und schmeltzen. Wenn der ofen 2 bis 3mal hinter einander auf ertz gearbeitet hat:

hat; so brauchet man ihn, den kupfer - stein zu bearbeiten. Ræsten und Man füllet mit den in kleinen stücken zerschlagenen kupfer-stein, schmelzen des kupfernachdem der obere herd von neuen vorgerichtet worden, den herd abermals etwas gehæuft an, und ræstet denselben 8 bis 12 stunden in verschieden gemæssigten graden des seuers: da man ihn denn durch verstærkte hitze in fluss bringet, wohl verschlaken læsst, die schlaken durch die thür abziehet, und den durch diese arbeit sehr verbesserten kupfer-stein in die vorherde ablaufen læsst. Auf diese art bearbeitet man allen vorhandenen kupfer - stein hinter einander, so lange der herd dauert, und der ofen im gange bleiben kan.

Man setzet den kupfer-stein auf diese art noch einmal durch den ofen; jedoch bev diesen zweyten schmelzen des kupfer-steines wird er nur 3 bis 4 stunden geræstet, bevor man ihn in sluss bringet, und alsdenn ist dasjenige, was man in die vorherde absticht, gutes schwarz-kupfer, das gemeiniglich eine viel bessere beschaffenheit hat, als dasjenige, so man nach der alten verfahrungsart nach 12 bis 18maligen ræsten erhælt.

Es geschiehet sehr selten, dass die Englænder ihr schwarzkupfer seigern. Vermuthlich haben ihre ertze keinen so großen filber-gehalt, dass man diese arbeit mit vortheil dabey vornehmen kænte. Man siehet aber leicht, dass diese neue verfahrungsart keine hinderniss verursachet, diejenigen schwarz - kupfer, welche einen feigerns-würdigen filber-gehalt haben, dieser arbeit zu unterwerfen.

Eben dieser coupolo-ofen wird auch von denen Englændern Garmachen gebraucht, die schwarz-kupfer darinnen gar zu machen. Ver- des schwarzmuthlich haben ihre kupfer-ertze in ihren bestand-theilen etwas kupsers. bley in fich; weil fie bey den garmachen des kupfers nie etwas von blev zusetzen, ohngeachtet sie nicht geseigert haben. bedienen sich bey diesen garmachen keines andern herdes, als

den

den vorhin gedachten von meer-fande; und ihre ganze kunst des garmachen bestehet darinnen, dass sie das geschmolzene schwarz-kupfer einige stunden in flus lassen, und die oben stehenden verschlakten materien wohl abziehen. Allein es ist kein zweifel. dass nicht ein herd von ausgelaugten asche, wie man ihn zu den treib-herden gebrauchet, viel bessere dienste bev den garmachen des kupfers leisten sollte. Wahrscheinlich ist es auch dieser punct bev der verfahrungsart der Englænder, welcher die meiste verbesserung bedürfen mæchte, die aber einen verstændigen hütten - bedienten, der seine unter hænden habende schwarzoder seiger-kupfer kennet, gar nicht schwer fallen wird.

Das, was ich hier von den arbeiten in den coupolo-ofen und von deren erfolg schreibe, habe ich theils mit augen gesehen, theils aus besondern zuverlæssigen nachrichten. Dass es aber würklich die bearbeitungsart der kupfer-erze in den coupolo-ofen ist, davon kan auch Herr Schlüder zum zeugen dienen. Er meldet in seinem werke, dass einige Englænder kupfer-bergwerke in Norwegen in pacht genommen, und daselbst einen coupolo - ofen erbauet. Die kurze nachricht, die er daselbst von ihrer bearbeitungsart der kupfer - ertze in diesen ofen mittheilet, ist im grunde und den wesen nach bevnahe eben diejenige, die ich hier vorgetragen habe.

Betræchtli-

Es fællt von selbsten in die augen, wie ungemein viel man cher vortheil durch diese neue verfahrungsart an dem aufwande der zeit und dieser metho-des holzes gewinnet, wenn man sie gegen die alte vergleichet, und es würde eine sehr überflüssige arbeit seyn, wenn man die zeit und die holz-confumtion in beyderley verfahrungsarten gegen einander berechnen wollte. Wenn man 2 grofe coupoloofen erbauet und dieselben in gange erhælt, so kan dadurch gewiss mehr kupfer monatlich geliefert werden, als 4 zeitherige kupfer-schmelz-ofen, sie mægen seyn von welcher art sie wollen, etliche 30 roest-herde, und andere zeitherige anstalten

ha-

haben bearbeiten kænnen. Wie groß muß demnach nicht hierbey der unterschied in der holz-consumtion seyn; zumahl da in diesen coupolo- ofen sogar alle holz-consumtion gesparet, und blos mit stein-kohlen geseuert werden kan, die in verschiedenen gegenden von deutschland, welche den holz-mangel bereits sehr empfinden, hæusig zu haben sind, und noch hæusiger entdeket werden würden, wenn wir uns mit deren aussuchung einige mühe geben wollten.

Indessen, obgleich der vortheil, den man nach dieser neuen verfahrungsart an der zeit, an der holz-confumtion und an der nach der alten verfahrungsart unvermeidlichen verbrennung des kupfers gewinnet, schon überaus wichtig ist, so entstehet doch durch diese neue verfahrungsart noch ein ander betræchtlicher nutzen. den ich nicht unberühret lassen kan. Die coupolo - ofen bedürfen kein geblæse; folglich haben sie auch keines fliesenden wassers næthig, um die blasbælge in bewegung zu setzen. nen also an einen jeden orte, und allernæchst bev denen ertzgruben erbauet werden. Man ersparet demnach das fuhrlohn. um die gewonnenen ertze in die wegen des wassers æfters weit entlegenen schmelz-hütten zu schaffen, welches zeither bev denen meisten kupfer-bergwerken einen großen artikel in der ausgabe ausgemacht hat. Allein ich befürchte gar sehr, dass eben dieser betræchtliche vortheil eine der græsten hindernisse sevn wird, weshalb man sich der einsührung dieser neuen verfahrungsart widersetzen wird. Die hütten - bedienten pflegen die gewonnenen ertze gemeiniglich durch ihre eigenen pferde von denen ertz-gruben nach denen schmelz-hütten schaffen zu lassen, und weil gemeiniglich ein reichliches fuhrlohn in denen rechnungen paffiret, so ziehen sie davon nach abzug der unterhaltungs - koften der pferde und geschirre einen ansehnlichen jæhrlichen gewinst, der sich æfters vor einen einzeln hütten - bedienten auf 4, 6 und mehr hundert thaler jæhrlich erstrecket. Da nun die meisten menschen leider! durch nichts als ihren eigennutz regieret werden,

so wird die einführung dieser neuen versahrungsart gar keine angenehme sache vor die meisten hütten-bedienten seyn; und man wird alles hervor suchen, diese neue verfahrungsart zu verwersen und zu verschreien. Die bequemischkeit, bev einen alten und gewohnten schlendergan zu verharren, und sich nicht der mühe zu unterwerfen, etwas neues zu lernen, wird sich dabev einmischen, und man wird tausend offenbar nichtige oder nur scheinbare einwendungen machen, warum diese verfahrungsart der Englænder bey uns nicht mit nutzen statt finden kænne. Da die hütten - bedienten allenthalben ihre vornehmern gænner und beschützer haben, so kan man ohne alle gabe der prophezeihung vorher fagen, dass ihr geschrey seine würkung erreichen, und die einstührung der coupolo-ofen noch eine geraume zeit verhindern wird, bis wir endlich von einen viel græsern holz-mangel auf den punct gesetzet werden, entweder die kupfer-bergwerke ganz und gar liegen zu lassen, oder diese neue verfahrungsart anzunehmen.

Einwurfgegen diese methode. Wenn ich mit verstændigen hütten-bedienten, die etwas mehr erkentnis von der schmelz-kunst als mechanische arbeiter gehabt haben, von dieser neuen versahrungsart gesprochen habe, so haben sie mir nur einen einzigen scheinbaren einwurf entgegen zu setzen gewust. Nemlich es sey zu fürchten, dass die kupserertze nach dieser neuen methode nicht rein ausgeschmelzet würden, und dass die Englænder entweder hieraus nichts machten, oder ihre kupser-schlacken nicht genau zu probiren wüsten. Zu unterstützung dieses einwurs hat man angesühret, das brenliche wesen der kohlen sey ein kræstiges reducirendes mittel, welches die würkung habe, die kupser-theilgen zu metallisiren, und aus der unmetallischen erde in einen metalliscen kænig nieder zu schlagen. Dieses würksame mittel ermangele aber bey der neuen versahrungsart, und die solge davon kænne keine andere seyn,

wenn

wenn auch die ertze zart genug schmelzten, als dass ein betræchtlicher theil kupfer in den schlacken verbleiben müse.

Meines erachtens ist dieser einwurf auf eine falsche hypothese Beantwor-Er setzet voraus, dass das kupser in denen ertzen tung desselnoch nicht in seiner metallheit, sondern nur in denen wesent-ben. lichen grund-theilen vorhanden ist, und erst das brenliche wesen der kohlen bedarf, um metallisiret zu werden. Dieses ist aber nicht allein unerwiesen und unwarscheinlich. sondern auch in der that ungegründet. Es ist viel warscheinlicher, und der besten theorie von erzeugung der kupfer-ertze viel gemæsser, dass das kupfer in seinen ertzen würklich in seiner metallheit vorhanden ist, dessen kleinste theilgen aber mit dem schwefel und arsenic, und gemeiniglich mit einer unmetallischen erde nur umgeben oder umwikelt find. Der beweiss daran kan auch durch untadelhaftige versuche klar vor augen geleget wer-Man kan allen kupfer - gehalt aus einen kupfer - ertze durch wiederholte zusetzungen des schwefels und dienliche bearbeitungen in einen kupfer-vitriol bringen; und aus diesen vitriol kan man durch eisen alles kupfer wieder rein niederschlagen. Dieser erfolg kænte sich unmæglich ereignen, wenn nicht das kupfer in seinen ertzen in seiner metallheit bereits vorhanden wære. Ich übergehe verschiedene andere versuche, wodurch eben dieses klar erwiesen werden kan. Wenn aber das kupfer in denen ertzen bereits alle seine metallheit hat, so ist die furcht sehr ungegründet, dass dasselbe ohne das reducirende mittel der holz-kohlen zum theil in den schlacken bleiben werde. Sobald die unmetallische erde und andere fremdartige theilgen genugsam verglasen und verschlacken, so kan wenig oder nichts vom würklich metallischen kupfer-theilgen darinnen verbleiben. ist die natur des glases, alle metallische theilgen fallen zu lassen und von sich auszuscheiden, die nicht aus ihrer metallheit ge**fetzet** 

fetzet und fæhig gemacht find, von dem glase aufgelæset und mit demselben in einen homogenen kærper verwendet zu werden. Dieses zeiget sich klar bey der færbung der glæser durch die metallischen kalke und aschen. Alle theilgen, die nicht vollkommen aus ihrer metallheit gesetzet sind, gehen auf den boden des gesæses in einen metallischen kænig zusammen.

Vorzüglich durch die erfahrung.

Indessen um diesen einwurf gründlich und ohne alle wiederrede aus dem wege zu raumen, so habe ich mir ehedem von
verschiedenen orten aus England kupfer-schlacken verschaffet,
dieselben genau probiret und befunden, das sie nur noch ein
und ein halb, bis 1\frac{3}{4} pfund kupfer in dem centner gehalten haben. Man wird aber wenig kupfer-hütten in deutschland sinden,
wo die schlacken weniger als 1 pfund kupfer in dem centner hielten.
Der unterschied ist also nicht von der geringsten erheblichkeit.
Wenigstens will er gar nichts sagen gegen den großen verlust
des kupfers, welcher nach unserer jetzigen versahrungsart
verbrant wird.

Doch da ich hier durch nichts als die liebe zur war-Bev fehr geringhaltigen heit und des gemeinen bestens geleitet werde, so will ich kupfer-erzen zum beschluss frey gestehen, dass diese neue verfahrungsart scheinet der nicht bey allen kupfer - ertzen ohne unterschied brauchbar nicht dienlich feyn wird. Sie wird nemlich bey allen sehr geringhaltigen kupfer - ertzen, die über 4 bis 5 pfund kupfer in centner nicht halten, nicht wohl angewendet werden konnen. dieser art sind die kupfer-schiefern und einige geringhaltige kiefs - arten. Hier ist das wenige kupfer in ein allzugroses hauptwerk von unmetallischer erde und andern fremden materien eingewickelt, als dass es sich in einen coupolo-ofen, wo ein grofer haufen von ertz über einander liegt, genugfam ausscheiden, und in einen kupfer - stein niederschlagen kænte.

Wenigstens würde dieses nicht geschehen, ohne ein kœnnte. sehr lang würiges schmelzen und verschlacken der schmelzenden materien, welches in einen coupolo-ofen die kosten nicht tragen würde. Vor dergleichen erze scheinen die hohen œfen der natur der fache nach gemæssiger zu seyn. Indessen wird doch der vortheil dieser æfen überaus wichtig seyn, wenn wir uns derselben bei allen andern kupfer-erzen mit so großen nutzen bedienen koennen.

## Beschreibung

von der erbauung des neuen coupolo - ofens.

Dieser ofen kænnte nahe bei der grube ganz in das freie erbanet werden. indessen wird es allemal besser seyn, so bald man von der guten würkung desselben überzeuget ist, dass man ein gebæude um denselben aufführet, welches ohnedem zu tausenderlei andern endzwecken næthig ist, und dieses gebæude wird solchergestalt aufgesühret, dass der 24 fuss hohe schornstein des ofens in der mitte des gebæudes zum dache heraus gehet. Zuscerderst wird der grund des ofens geleget, welcher Fig. II. A A A vor-Dieser grund ist 16 fuss lang, 12 fuss breit, und 1 fus tief, wenn der boden fest und gut ist, wenn er aber sehr sandigt, oder sehr feucht ift, so muss dieser grund 2 fuss tief, von der ebenen oberslæche des erdbodens angerechnet, gemauret werden. In diesen grund kommen die zwei abstichheerde BB in welche das geschmolzene metall wechselsweise abgestochen wird. Es ist hier nur der anfang der halb - kuglichten hohlung, in so weit sie in den grund kommt, vorgestellet. Diese stichheerde müssen noch  $\frac{1}{2}$  fuss hæher ummauret werden, als der grund gehet, so dass sie überhaupt oben 21 fuss im durchschnitt, und 11 fuss in der tiefe haben CDE find die ausgænge von der creuzabzucht. Diese creuzabzucht ist I fuss breit und ein fuss hoch, sie wird oben gewælbet, und am sichersten oben mit gegossenen eisernen platten zugedeckt, welche 4 zoll breit, und wenigstens  $\frac{1}{2}$  zoll dicke seyn müssen. Der ansang von diefer creuzabzucht wird schon in das fundament gemacht, dergestalt, dass 3 zoll davon in das fundament und 9 zoll in das gemæuer des ofens felbst angebracht werden.

Vor die cefnung Fig. I. FFF welche 2 fus im quadrat gross ist, wird eine wohlpassende eiserne thüre von den stærksten blechen gemacht; Diese efnung dienet fowohl zum windloch, als die durchfallenden ichlacken und T 2

asche heraus zu nehmen. In dieser eisernen thüre muss noch eine kleinere wohlpassende thüre von z quadrat sus gros, und in derselben noch eine kleine æsnung von 2 zoll im quadrat, welche mit einen beweglichen schieber oder deckel versehen seyn muss, angebracht werden; die innere thüre muss offen stehen, wenn der ofen in voller arbeit ist, wenn aber geræstet, oder eine andere einen geringern grad des seuers ersordernde arbeit vorgenommen wird; so wird nur der kleine schieber ausgemacht. Die ganze thüre aber wird nicht ehe geæsnet, als bis schlacken und asche herausgenommen werden, welches æsters geschehen muss, damit die sich aushæufende asche und schlacken den zug der lust nicht verhindern.

Das wind-und aschenloch, vor welchen sich diese thüre besindet, ist 4 fuss tief, 4 fuss lang, und oben  $2\frac{1}{2}$  fuss unten aber nur 2 fuss breit. Oben auf diesen windloche liegen eiserne trallien von G bis H Fig. II.; eine jede von diesen eisernen trallien muß 2 fuß 8 zoll lang seyn, und 2 zoll im quadrat in der dicke haben; sie müssen I zoll bis heechstens I zoll von einander dergestalt liegen, dass sie mit der scharsen ecke aufrecht stehen, Diese trallien werden mit eingemauret, am besten aber in einen eisernen rahmen bevestiget, so dass ein ganzer rost daraus entstehet, welcher auf das windloch passet, und auf demselben eingemauret wird. Auf diesen trallien brennen die steinkohlen, womit geseuret wird, und wenn mithin die trallien schwæcher, als 2 zoll im quadrat wæren, so würden sie von den steinkohlen in etlichen wochen verbrannt werden.

33 Fig. III. ist die cesnung durch welche die steinkohlen in den ofen gethan werden, vor welche ein wohl passende thüre von dem stærksten eifen-blech gemacht wird; Diese thüre muss inwendig mit aufrechtstehenden hæckgen einen halben zoll lang versehen seyn, weil sie inwendig zoll dick mit leimen beschlagen seyn muss, welcher ohne diese hæckgen bald herab fallen würde.

KKK Fig. II. find pfeiler auf jeder seite, 2 fuss breit, welche dienen. die dauerhaftigkeit des ofens zu befoerdern, welcher fonst durch die groffe gewalt des feuers bald auseinander gehen würde. Zu eben diesen endzweck müssen in den ofen selbst noch 6 eiserne anker eingemauret werden, als 3 in dem untertheile des ofens, nemlich der erste von L bis M der zweyte von L bis N, und der dritte von N bis O. In dem oberen theil des ofens oder in das gewælbe kommen 3 krummgebogene anker, von PRT Fig. III. bis QSU Fig. IV. nemlich der erste von P bis Q an den ort, wo sich an der seuerstætte das gewælbe anfængt, wo die græste gewalt des seuers ist, und diese cesen sonst am ersten auseinander zu gehen pslegen, der zweyte in der mitte des gewælbes von R bis S und der dritte von T bis U. Diese anker müffen i fuss unter dem gemæuerliegen, nemlich diejenigen 3 anker. fo in den untertheil des ofeus kommen, müssen gelegt werden, nachdem das untertheil des ofens 3 fuss hoch aufgeführet ist, und alsdenn wird auf die anker noch ein fus hoch gemauret. Diejenigen, so in das gewælbe kommen, werden gelegt, nachdem das gewoelbe r fuß dick ist, und als-

denn wird noch I fuß dicke darauf gemauret.

XXX Fig. V. ist der heerd in welchen das zu schmelzende erz gethan wird. Er ist 5 fus lang, 31 fus breit, und 2 fus tief, und hat eine ovale figur. Indessen bleibt dieser raum nicht vællig so gross, weil noch ein heerd von leimen und kohlen-gestübe 2 zoll stark hinein kommt. Wenn die bau-oder barnensteine, womit der ganze ofen aufgeführet wird, nicht alle von gleicher güte zu haben find; fo muss man die besten, welche im feuer gut stehen, und nicht leicht springen oder schmelzen, zu der hohlung des heerds gebrauchen. Die barnensteine kann man am besten probiren, wenn man zwei davon in einer schmiede - esse creuzweise übereinander legt, fie mit kohlen beschüttet, feuer in die kohlen thut, und fie mit dem geblæse eine stunde im seuer unterhælt, alsdenn kann man leicht fehen, wenn fie langfam erkalten, ob fie gesprungen find, oder anzuschmelzen gefangen haben. YYY Fig. IV. ist die cefnung, wodurch das erz und die zu schmelzende materie in den ofen gethau wird, fie hat 2 fuss im quadrat, und muss gleichfals mit einer wehlpassenden eisernen thüre verschen werden, die eben so, wie die thüre 3 3 Fig. III. inwendig mit widerhacken allenthalben bespicket seyn muss, damit der leimen, womit sie zu beschlagen ist, nicht so bald herabfalle.

ZZZ Fig. III. ist die cesnung, wodurch das geschmolzene metall abgestochen wird, und in die stichheerde læust; Diese cesnung ist inwendig in dem heerde nur 3 zoll weit, auswendig an dem osen aber ist sie 2 sus weit. Sie muss einen so starken sall haben, als in dem modell vorgestellet ist, damit das geschmolzene metall in die stichheerde wohl und stark absliesse. Die innere cesnung wird mit leimen und kohlen-gestübe zugemacht, der absall wird gleichfalls 3 zoll hoch damit beschlagen, und nach denen stich-heerden zu werden zwei riemen gemacht, damit man wech-

selsweise in die stichheerde abstechen kann.

aaa Fig V. ist die hohlung in dem obern geweelbe des ofens, sie ist 6 sus lang und  $3\frac{1}{2}$  fuss breit, und hat mit der seuerstætte, wo die steinkohlen brennen, den daselbst vorgestellten zusammenhang. Die æsnung des gewælbes an der seuerstætte c muss nur unten an den trallien  $2\frac{1}{2}$  sus weit seyn, und das obertheil des gewælbes b muss sich gleichfalls nach diesem verhæltnis richten. Die ursache ist, weil an dieser stelle der osen die græsste gewalt des seuers auszustehen hat, und daher an diesen ort leicht auseinander gehet, weshalb auch an dieser stelle oben in dem gewælbe obgedachter massen der eiserne anker eingemauret werden muss. Die græsste hæhe des gewælbes in der mitten über dem heerde muss nicht hæher als 2 sus seyn. Dieses muss auf das genaueste beobachtet werden, weil die grosse würkung des osens hauptsæchlich darauf ankommt, und die grosse hitze desselben sich merklich vermindert, sobald das gewælbe hæher ist.

dd ist der ausgang des gewoelbes I fuss breit und  $\frac{3}{4}$  fuss hoch welchen die oefnung, oder der windzug nach den schornstein oder sehet, dieses loch e ist 3 fuss weit, und gehet bei f Fig. III. schornstein.

Der schloth oder schornstein hat erstlich ein unausgehæhltes fund welches 4 fus im quadrat hat, und vong bis h 8 fus hoch ist. wird der windzug aus dem ofen schon angefangen in dieses fund fortzuführen, wie solches bei i zu sehen. Von da an bekommt der stein-eine ordentliche hoehlung, welche 11 fus im quadrat hat. wie nun der æussere umfang des schornsteins allenthalben 4 fuss im o behælt, so bleiben die 4 seitenmauren 11 fus dicke, welches z Man hat in Wansbeck verfuch dauerhaftigkeit nothwendig ift. schornstein oben einzuziehen, und die mauren nur 8 zoll dicke a chen; allein es hat wegen der hæhe des schornsteins keine dauer und man hat es ændern müssen. Der schornstein von dem ort a der windzug aus dem ofen in dem schloth gehet, bis zu seiner sten hoehe l ist 16 fus. Diese hoehe ift unumgænglich nothw weil die groffe gewalt des feuers in dem ofen lediglich aus dieser des windzuges entstehet. Daher wenn der ofen in einem gebær stehen kommt, so ist es eher rathsam den schornstein noch mehr hæhen, und den schloth 20 fus hoch zu machen, so dass der s stein in allen mit dem fundament eine hæhe von 28 fuss erlanget

Der schornstein wird dergestat an den osen angebauet, dass davon bis mm an den osen anstehen, und die übrige 2 fus üb

ofen hinaus gehen.

Tig.

Dun





r

## COMMENTATIONUM

ACADEMICARUM

PARS PRIOR

HISTORICA.



## SYLLOGE

Observationum criticarum Es etymologicarum.

Auctor

CORNELIUS VALERIUS a VONCK.

I.

Ad Plinii panegyricum, Columellam, Q. Curtium & Vegetium.

FRENISSIMUS academiæ hujus legislator, ut reliqua alia, ita & hoc prudentissime constituit, ut lingua Latina princeps, reliquae subsidiariae essent. Voluit nimirum eruditissimus ipse nomothetes in erudito collegio primas tenere reginam eruditionis linguam, quam post Græcam, matrem quamdam scientiarum dicas. quæ & præstantia ac majestate sua hodiernas, quotquot sunt. antecellat (a), & in qua ad summum persectionis apicem perducenda omnis ævi ac memoriæ maximi viri industriam collocarint: quorum scripta, ipsam quasi Romani orbis magnitudinem adæquantia, mirari fatis non possunt, quotquot melioris doctrinæ sensu afficiuntur. Sane, uti Græcorum, atque inde Romanorum, duo amplissima imperia sub sole exstiterunt, ita sapientissimos & ipsi homines, ac plane imperio pares, produxere: quarum excellentissimi si cum hodiernorum præcipuis componantur, hos quidem justæ alioquin staturæ viros, præ gigantibus tamen

<sup>(</sup>a) Vid. eam in rem Jani Vincentii Gravinae dialogum inter ejus Orationes & opuscula, pag. 314 seqq. edit. Ultra ect. 1713 præter eos, qui isthoc argumentum peculiaribus libris, data opera, persecuti sunt.

tamen illis velut pumilos agnoscas. Adeo fere nostri optima sua a veteribus illis, nonnumquam & deterius, mutuantur. Quot enim illi non viderunt, quæ nos prætervidimus! Quin &, quæ nobis sæpe nunc visa primum putantur, atque ideo ut nova ostentari folent, ubi antiquitatem adimus, non occupata folum, sed multo etiam dexterius explicata invenias. Aliquot horum exempla Christianus Falsterus, haud incelebris Danus, adduxit, qui (ut id faltem memorem) & magnetis usum ac pyxidem nauticam, quam inter recentioris ævi inventa vulgo recensemus, veteribus non incognita, post Levinum Lemnium, popularem meum, ostendit (b). Conferri hic dignus est Quidus Pancirolus de rebus memorabilibus deperditis & recens inventis, ac cum eo Salmuthius. Atque utinam heroum istorum libri a studiosa juventute diligentius evolverentur; non audiremus quotidie tot doctorum virorum tamque legitimas querelas de vera & mascula eruditione sensim sensimque evilescente.

Hæc igitur est rara temporum nostrorum felicitas, qua principem habemus, qui antiquam & saniorem superioris seculi literaturam Palatinis suis, ut Apollinem palatinum decebat, quasi postliminio vindicatam cupit, eoque ipso nos revocat a veterum auctorum neglectu. Negare vero non licet, abs librariorum incuria plurimis eos in locis corruptos circumferri, atque adeo operam omnino dandam, ut tantorum ingeniorum sœtus quam emendatissimos habeamus.

Videor itaque mihi non alienum facturus vel ab principis confilio, vel academiæ hujus instituto, si aliquot Romanorum scriptorum loca heic vobis correctiora sistam; eoque etiam minus, quod in historicis monumentis critice hæc passim usu veniat, utque ita haud

<sup>(</sup>b) Amoenitat. philolog. parte III cap. 3. De circulatione sanguinis quid jam Plato ante Harveum dixerit, vide apud Jacob. de Rhoer Feriarum Davenstriens. lib. II cap. ult.

haud quaquam nobis indignum sit exemplis probare, qui in manuscriptorum codicum aberrationibus ad veritatem perveniri queat. Quid multa? ipse ille Janus, quem in nummo nostro contemplamur, academici, pro Latinis suis loquitur.

Et quoniam optimi modo principis meminimus, ordiemur Plinii Paa C. Plinii Cæcilii Secundi panegyrico, Trajano imperatori dicto, negyr. & a loco, quo ibi Germaniam memorat, ut hæc velut domi nostræ agantur. Sic igitur ille (c): "Non incunabula hæc tibi, "Cæfar, & rudimenta, cum puer admodum Parthica lauro " gloriam patris augeres, nomenque Germanici jam tum mererere? " cum ferociam Parthorum ex proximo auditus magno terrore "cohiberes, Rhenumque & Euphratem admirationis tuæ focie-"tate conjungeres? cum orbem terrarum non pedibus magis, " quam laudibus peragrares, apud eos semper major & clarior, " quibus postea contigisses? & necdum imperator, necdum Dei Germaniamque cum plurimæ gentes, ac prope "infinita vastitas interjacentis soli, tum Pyrenaeus, Alpes, im-" mensique alii montes, nisi his comparentur, muniunt diri-" muntque, per hcc omne spatium cum legiones duceres, seu po-"tius (tanta velocitas erat) raperes, non vehiculum umquam, " non equum respexisti &c. " În ea periodo Germaniamque &c. hiatum ac sententiæ desectum esse, a Lipsio atque aliis interpretibus notatum est, ac quisque inter legendum observat. variæ quidem doctorum conjecturæ videri possunt in editione hujus panegyrici, quam nitidissimam curavit clarissimus Joannes Arntzenius: at quæ omnes vel longius a recepta lectione abeunt, vel locum non multo meliorem reddunt. Ex codice Vossiano idem Arntzenius exhibuit, Germaniamque, quam cum, in quo aliquid quidem est, quod ad veritatem ducat, non omnino tamen: secus atque eidem clarissimo viro, præceptori olim excellenter de flu-

<sup>(</sup>c) Cap. 14.

fludas meis merato, videbatur. Neque enim tam abrume PLmus notice loque folet, & manet femper aliquid. quod leniam whendat, exempla quoque, que pro iffiac loquendi ratione

document, hand take in hunc locum quadrant.

Not quadem teateralla feriptum a princip o fuerat. m In manufolipt's pur iere una litera : cum the controvate competence & vocis grown prior feliant by impar e regres e tature. Per lectur ex fimili pronima viaan minima versa dio bitentinos a 2 a contretid dio exerca finima an ile il i de est les l'office lettronem i è mi im Action of the second second second e come at the military

tem incomparabili est comparabile, & ipsum fane incomparabile sit, oportet. Tales loquendi scilicet turgidiores ac quæsitiores formulas isto tempore sectabantur, & in elegantiarum parte ponebant: ut eruditi sciunt. Neque hoc quoque Lipsius ignoravit, sed, nescio quo fato, & literatissimi quandoque homines in minimis cæcutiunt, nimirum homines.

Nunc Columellæ locum e libro decimo (e), qui de cultura Columella. hortorum est, adscribam, ut a me, nisi fallor, emendatior fiat; eoque lubentius, ut novam auctores veteres corrumpendi ansam videatis, quæ ex interpretationibus interlinearibus, quas vulgo glossas vocant, enata est. Solebant nimirum critici & grammatici, seriore maxime ætate, vel obscurius vel insolentius dictis explicatius aliquid superscribere, quod deinde abs imperitiore amanuensi modo cum ipsis auctorum verbis pariter in textum admissum sucum solum solum usurpavit. Sed audiamus Columellam:

Vicini quoque sint amnes, quos incola durus Atttrahat auxilio semper sitientibus hortis: Aut sons illacrimet putei non sede profunda, Ne gravis hausturis tendentibus ilia vellat.

Atque eorum quidem omnia recte habent, præterquam in versu ultimo, ex quo nulla explicatio potest elici, nisi contorta admodum, & seculo Columellæ nostri (vixit enim, scripsitque Tiberii ac Claudii temporibus) prorsus indigna. Igitur certatim huc operas contulerunt critici: quorum conatus in editione Gesneriana apparent. Inter ceteros, Joannes Fridericus Gronovius (quo, ut merito prædicabat Petrus Daniel Huetius (f), nemo ad emendandos auctores felicior accessit) hunc versum, eruditius profecto, quam verius, sic refingebat:

Ne gravis haufturo tolleno tibi ilia vellat.

U :

Tollene

<sup>(</sup>e) Vers. 23 seqq.

<sup>(</sup>f) In commentario de rebus ad eum pertinentibus.

Tolleno scilicet machinæ quoddam genus erat, quo aqua attrahebatur. Sed in voce tendentibus nulla apparet codicum varietas, & haud dubie alibi vitium latet. Multi jam anni sunt, quod ad vetustioris editionis marginem, tanquam variantem lectionem, pro gravis annotatum invenerim labor. Unde mihi illico apparuit in hausturis ulcus illud residere, ac legendum, absque ulteriore hæsitatione, ad manum Columellæ,

Ne labor austerus tendentibus ilia vellat.

Glossator nempe, interpretaturus vocabulum ea quidem notione minus obvium, ad austerus vel hausterus adscripserat gravis: quod deinde, uti alias evenisse supra ajebam, textum occupavit, & genuinum labor in exsilium misit, ex quo jam a nobis revocatum est. Quum autem gravis semel receptum estet, alius sciolus, ut sensum aliquem efficeret, errorem errore cumulavit, & ex austerus adeo hausturis concinnavit. Apud Horatium legas,

Molliter austerum studio fallente laborem.

Et ad hunc Columellæ locum respexisse puto veterem poëtam grammaticum, Terentianum Maurum, cujus & nobilissimus Barthius ad hunc locum meminit:

Cunctis visceribus tamen Occultus trepidat labor, Cæcis flatibus intimi Tenduntur laterum sinus.

Atque ecce non absimile flagitium scribarum in Julio Capitolino admissum. Is historiae augustae scriptoribus insertus visitur, &, inter alios, duorum Maximinorum vitam nobis dedit: in qua ita hodie legas (g): "Sed quum Romani ejus crudelitatem "ferre non possent, quod delatores evocaret, accusatorem immitteret, crimina fingeret, innocentes occideret, damnaret "omnes, qui in judicium venissent, — deinde sine delicto con"fula-

<sup>(</sup>g) Cap. 13.

" fulares viros & duces multos interimeret, alios Scythicis vehi-" culis exhiberet, alios in custodia detineret: — contra eum " defectionem pararunt..., Illa Scythicis vehiculis ex quasi-emendatione funt. In omnibus enim, cum manu exaratis, tum impressis libris siccis vehiculis diserte exprimitur, ut & Claudius Salmasius testatur: nisi quod in uno Palatino siccis vehelis inveniatur. Idem Salmasius siccis vehiculis, seu vehelis, explicat aut nudis, nullo vestimento instratis, aut solis, sine ullo comitatu servorum. Sed hæc quidem interpretatio satis mihi sicca videtur: neque istius, credo, exemplum in quoquam scriptore reperietur. Siccus enim panis, ficca carmina, & quæ talia plura commemorat vir magnus, alius plane notionis sunt. Jano Grutero nostro hic aqua hæret, ut ex ejus nota videas. Ego pro siccis scribendum ajo cisiis: quæ mutatio quam levicula sit, non est, cur cuiquam probem, qui manuscriptos codices umquam inspexerit. Nam & c & s fere promiscue scribuntur, ac geminatæ literæ una majuscula exprimebantur. Itaque ex ciss, sists, sics, ignorantior scriba siccis efformavit. Cisis porro, ut paullo videlicet infrequentioribus, initio glossa erat addita vehiculis, unde, per eundem scribarum stuporem, sicca illa vehicula illepidissime provenerunt. Cisum duarum rotarum vehiculum est, memoratum Ciceroni, Martiali & allis, qui apud Schefferum de re vehiculari citantur: ex quo in pandectis cifiarios habemus. Et forte a Gallis hoc vocabulum Romani accepere: ficuti esseda & carrus eorundem Gallorum est. Nostrum chaise, a cisio non diversum, Celticam originem refert.

Ut ab optimo principe incepimus, ita in tam caro capite Quintus Curdesinemus: cujus inter ceteras eminentissimas virtutes, peculiatus. rem sibi locum vindicat clementia, eaque constans & perpetua, neque a summa umquam fortuna infracta. Quod quam in principibus rarum sit, Quintus Curtius, suppar, ut opinor, Claudia-

næætati (h): " Erat Dario mite ac tractabile ingenium, nisi suam " naturam plerumque fortuna corrumperet. " Qui tamen locus & ipse emaculandus est. Illud enim suam naturam nec satis Latine dixerit, & si dixisset, frigida enascitur sententia. autem voluit elegantissimus scriptor, quam putidi amanuenses ipsi obtrusere. Multa hic quidem moliuntur interpretes, sed, ut vere dicam, nihil expediunt, uti Snakenburgii optimam omnium editionem consulenti clarum erit. Sed en facillimam emendationem: "Erat Dario mite ac tractabile ingenium, " mam naturam plerumque fortuna corrumperet. " In aliquot codicibus legitur, etiam suam, vel suam etiam. Unde & signisicantius ita reposueris: " nisi summam etiam naturam plerumque " fortuna corrumperet. " Id nempe ait, fummas naturæ dotes ab excelsiore fortuna ut plurimum in pejus slecti. In manuscriptis litera m per superductam lineolam denotatur. Unde abs ea temere vel addita, vel neglecta, toties suus & summus confunduntur. Sic apud Optatum Milevitanum de schismate Donatistarum (i): "Felix inter crimina fua, & facinora nefanda. " Legendum inter crimina summa. In Marcellini Comitis chronieo (k): "Milites clam , Veronam ingressi, dum avaritia inhiante de præda concertant, " a Gothis egredientibus de latebris cum suo dedecore civitate ,, pelluntur.,, Immo, cum summo dedecore c. p. Quæ duo loca pridem ita emendata dedi in lestionum Latinarum libris (1). talia apud criticos passim obvia.

Flavius Vegetius. Favente hac opportunitate, eadem litera m restituatur Fl. Vegetio Renato, rei militaris scriptori, qui de proceritate agens, quam C. Marius in milite requirebat, hæc addit (m): "Sed tunc

<sup>(</sup>h) Lib. 111. cap. 2.

<sup>(</sup>i) Lib. 11. cap. 19.

<sup>(</sup>k) Ad an. 542, in Canisii antiq. lection. vol. 1.

<sup>(1)</sup> Lib. 11. pag. 105. (m) Lib. 1. cap. 5.

"tunc erat amplior multitudo; & plures militiam sequebantur "armatam. Necdum enim civilis pars slorentiorem adduxerat ju"ventutem. Si ergo necessitas exegerit, non tam staturæ ratio"nem convenit habere, quam virium. "In membranis, Stewechio & Scriverio admonentibus, pro adduxerat habetur abduxerat. Atque illud præ priori admittendum, nemo non videt. Sed quid istud? civilis pars. Nihil, quantum ego video.
Et commentatores tamen, velut in alta pace, securi dormiunt,
tam prope martem adesse nescii. Legendum utiqne: "necdum
"enim civilis mars florentiorem abduxerat juventutem. "Tam
clarum hoc est, quam ipsum lumen. Quam vera autem Vegetius dixerit, ipsa nostra proximo hoc ferali & vere civili bello
experta sut Germania.

#### II.

## Ad Senecam philosophum, Corn. Celsum, Ulpianum & acta S. Cassani.

Pergo corruptioribus quibusdam scriptorum Romanorum locis Seneca. medelam afferre, & ut nuper ab oratore, ita nunc a philosopho auspicabor. Quidni enim, sub omnis sapientiæ consulto principe, & de iis cogitemus? Igitur L. Annæus Seneca, in nona ad Lucilium epistola, ex vulgari lectione ita habet. "Qui causa "utilitatis assumtus est, tamdiu placebit, quamdiu utilis sue—rit. Hac re florentes amicorum turba circumsedet, circa eversos "ingens solitudo est: & inde amici sugiunt, unde probantur. "Hac re ista tot nesaria exempla sunt aliorum metu relinquen—; tium, aliorum metu prodentium. "Vera hæc, Seneca, & nos scimus. At quorsum illa vocis metu repetitio? quæ merito hercle insuavis videtur summo in his literis viro, Joanni Friderico Gronovio. Quare is legebat: "Aliorum metu relinquentium

"tium, aliorum etiam prodentium. "Acute, ut omnia. Neque dubito tamen, quin aliter scripserit noster: atque ita, ut puto: "aliorum metu relinquentium, aliorum pretio proden, tium. "Utrorumque exempla ex historiis novimus. Et illud pretio prodentium emphatice facit ad ea, quæ præmiserat, hac re ista tot nesaria exempla sunt. Amicum enim metu relinquere levitatis atque inbecillioris animi, pretio autem prodere scelesti ac nesarii hominis est.

Sed ecce alium Senecæ locum, multo etiam fædius inquinatum, in epistola quarta decima, "Initia (ait) in potestate " nostra sunt: de eventu fortuna judicat, cui de me sententiam " non do. At aliquid vexationis affert, aliquid adversi. " damnatur latro, cum occidit.,, Illa ultima non damnatur latro prorsus absona funt, & menti philosophi opposita: ut pridem Justus Lipsius, &, quem laudabam, Gronovius animadverterunt. Hic vero, pro damnatur, scribendum ait damnat, ac porro fic egregie explicat: "Fortuna, inquit (Seneca), aliquid " adversi potest adserre: sed non potest propterea facere pejorem, " quem vexaverit. Perinde ut latro potest occidere, non potest "damnare, seu efficere jure cæsum videri, quem occiderit." Adscripsi verba, ut constaret de genuino sensu verborum Senecæ. Nunc audite nostram emendationem: Non damnat fur, latro, cum occidit: fententia, ut videtis, eadem est, mutatio autem longe facilior. Nec tamen vel sic sana omnia. In Lipsii codice lege-Absurde quidem: sed unde exbatur, nam damnatur latro. sculpas tamen ipsissimam auctoris manum, hoc modo: Num damnat fur, latro, cum occidit? Jam relegamus totum locum: "in-" itia in potestate nostra sunt: de eventu fortuna judicat, cui " de me sententiam non do. At aliquid vexationis affert, ali-" quid adversi. Num damnat fur, latro, cum occidit? Unusquisque hic agnoscit stili characterem Senecæ proprium. ad alia.

Notum est, philosophum nostrum abs imperatore Claudio, aut volgivaga illa Messallina verius, in insulam Corsicam relegatum, ac benesicio postea Agrippinæ inde revocatum suisse.

Examinabimus quædam illius epigrammata, quæ fuper exfilio suo Corficano scripsit: pessime enim nonnulla eorum a librariis suerunt habita. Sunt autem novem: quorum tria in hac commentatione attingemus. In secundo miserabilem istius insulæ conditionem his, inter cetera, describit:

> Umbrarum nullo ver est lætabile sætu, Nullaque in infausto nascitur herba solo. Non panis, non haustus aquæ, non ultimus ignis: Hic sola hæc duo sunt, exsul & exsilium.

Illa umbrarum foetu initio displicebant, scribendumque credebam vel fotu, vel, quod malebam, coetu. Sed nunc per foetum umbrarum intelligo fructus arborum. Pro ultimus ignis erat, qui vellet lucidus, aut fulgidus ignis. Ast ultimus ignis significantius. Ait nimirum, nec ignem ibi reperiri, unde rogus saltem accendi possit, & mortui exsulis cadaver in cineres resolvi. Atque ita in hoc quidem epigrammate recepta lectio consistere potest. Omnino vero luxatum est illud, quo invehitur in hominem joculariter maledicum:

Dum sua compositus nondum bene concutit arma Miles, et e nostra lancea torta manu Bellus homo, & valide capitalia crimina ludis, Deque tuis manant atra venena jecis.

Sed tu perque jocum dicis vinumque, quid ad rem, Si plorem? risus si tuus ista facit.

Horum primum distichon una literula immutata sic constituendum:

Dum fua compositus nondum bene concutit arma Miles, en e nostra lancea torta manu.

Hoc ait: dum gravioris aliquis armaturæ miles ad te invadendum accingitur, en interea, ne quid tempori pereat, a nobis hanc lanceam habe. Insequens distichon non majore mutatione refingo,

Bellus homo es valide, capitalia crimina ludis, Deque tuis manant atra venena jocis.

Valide, id est valde, quod ex priore contractum. Tertium tandem ita lego:

Sed tu perque jocum dicis risumque. Quid ad rem, Qui plorem? risus si tuus ista facit.

Homo, inquit, admodum fane bellus & lepidus es, qui velut ludendo capitalia alicui crimina objicias. Tu autem fic te excusas, quod isthæc per jocum risumque, neutiquam ex animo, loquaris. Enimvero quid attinet, qui, id est, quomodo ego plorem, dum a tuo risu iste mihi sletus oriatur?

In sexto epigrammate, cujus initium Crispe meae vires (ex Virgilii Aeneidos 1. Nate meae vires, mea magna potentia solus) hæc habentur desperatissimi sensus:

Crifpe: fides dulcis, placidique acerrima virtus: Cujus Cecropio pectora melle madent.

Quid hoc, per omnes musas! est, aliquem fidem dulcem, ac placidi acerrimam virtutem salutare? Ingenium oportet in exsilio amiserit noster, si tam insulse scripserit. Sed absit, id cred mus. Scribarum hæc insulsitas, non Senecæ est: qui ita a manu sua dederat, quod mea side spondeo:

Crispe, fidis dulcis, Latique acerrima virtus, Cujus Cecropio pestora melle madent.

Fidis, id est lyræ; unde fidicen. Laudat ergo Crispum suum a carminum elegantia, tum Latina Græcaque literatura. Sicuti ille Romanæ fidicen lyrae ad Mæcenatem suum, doste sermo-

nes utrinsque linguae; & propius ad Senecam Martialis, de Deciano:

Si quis Cecropiæ madidus Latiæque Minervæ Artibus, & vera simplicitate bonus.

Et hæc de epigrammatibus Senecæ, Nunc, quem partim philosophantem, partim querentem audivimus, etiam ludentem audiamus. In mortem Claudii imperatoris scripsit satyram, cum, ut puto, veterem injuriam vindicaturus, tum &, uti Neroni suo gratisicaretur, qui de mortuo vitrico dicere solebat, Claudium inter homines morari desiisse, producta, ut Suetonius addit, prima syllaba, stultitiam illius designans: Græcis quippe Mæçoc satuum indicat. Igitur Seneca, apotheosin Claudii & stoliditatem simul irrisurus, satyram suam apocolocyntosin inscripsit, quasi Latine incucurbitationem dixeris. Fatui enim cum cucurbitis comparantur, & cucurbitae caput stultum refert. Juvenalis:

Jam dudum caput hoc ventosa cucurbita quærit.

Eoque sensu in jure Longobardico vasallus dicitur concurbitare dominum, si uxorem ejus contrectaverit: quod isto modo dominum ceu fatuum habeat, aut fatui instar ridiculum reddat. Atque hinc sorte boni isti viri,

### — capita alta ferentes Cornibus arboreis, —

magis quam a cuculo, denotantur. Aliter & ludus de morte Claudii Caesaris hæc Senecæ satyra appellatur. In eo itaque ludo, sestivo quidem, sed nescio, an philosopho satis conveniente, primo Apollinem inducit, multa ad Parcas de Neronis selicitate ac longævitate non ineleganti carmine sabulantem: quibus deinde ista subjungit, ut nunc quidem legimus: "Hæc Apollo. At "Lachesis, quæ & ipsa homini sortissimo saveret, secit, & plena X 2

" orditur manu, & Neroni multos annos de suo donat. " Nihil autem minus hic agit Seneca, quam ut fortitudinem Neronis sui prædicet: immo potius formam hominis & fortunam. Nec umquam se Nero a fortitudine ostentaverat. Quare legendum est aut homini formosissimo, (quod nonnemini quoque, si bene memini, in mentem venerat) aut fortunatissimo. Neque sane ad sensum interest, utrum legas; nisi forsan, quia hic de Lachesi, atque adeo semina, sermo, formosissimo præserendum videatur. Scripturæ compendium, quod in msc. obtinere solet, (uti novimus) uni vel alteri eorum fraudi suit.

Pergit autem Seneca, postquam aliis modis exsibilarat Claudium, & hæc addere: "Tum Jupiter Herculem, quia to-, tum orbem terrarum pererraverat, & nosse videbatur omnes " nationes, jubet ire & explorare, quorum hominum effet. " Tum Hercules primo sane adspectu perturbatus est, ut qui et-" iam non omnia monstra timuerit; ut vidit novi generis faciem, " infolitum incessum, vocem nullius terrestris animalis, sed (qua-" lis esse marinis belluis solet) raucam & implicatam, putavit sibi " tertium decimum laborem venisse, diligentius intuenti visus est " quasi homo., Ea, ut qui etiam non omnia monstra timuerit, manifestissime perversa sunt: omnis enim nexus cum prioribus & sequentibus deficit. Ne vos longius morer; ita mihi apparet ad auctoris mentem instituenda lectio: "Tum Hercules ", primo adspectu sane perturbatus est, ut qui etiamnum sunonia " monstra timuerit, &, ut vidit novi generis faciem, — pu-" tavit sibi tertium decimum laborem venisse. " Dicit Herculem, tam inopinato monstruosi hominis, sive Claudii, aspectu quodammodo perturbatum, putavisse, a noverca sua Junone, quam in cœlum fibi recepto dudum placatam crediderat, nova etiam nunc monstra imminere, atque adeo tertium decimum laborem subeundum sibi esse. Etiam non & etiamnum tam parum inter se in scriptis codicibus differunt, ut istiusmodi emendationis vix ratio reddenda videatur. Junonia autem in omnia transiisse per compendium scripturæ facillime potuit, imperitia inprimis librarii accedente; cui concursus literarum m & in, quas ægre distinguas, majorem aberrandi ansam præbuit. De Junone Eurystheum stimulante ad tot labores Herculi imponendos, quibus deinde, adversus Saturniæ mentem, cælum meruerit, tralatitia omnia sunt. Deianira in epistola ad Herculem, apud Ovidium:

Hoc velit Eurystheus, velit hoc germana tonantis.

Denique, per incidentes ejusdem pene soni ac literarum syllabas in timuerit, &, quod istud insequitur, ut, nihil mirum est, si, vel ex distantis, vel excipientis, vel prætervidentis errore, copula et exciderit. Quicquid sit, ita legendum omnino est, si sensum habere velimus Senecæ convenientem. Qui cum msc. codicibus paullo magis familiares sunt, huic correctioni, sat scio, favebunt.

In eodem autem Senecæ ludo ad superorum senatum hæc Augustus sermocinatur: "In hoc terra marique pacem peperi? "ideo civilia bella composui? ideo legibus urbem sundavi, opi"bus ornavi? Et quid dicam P. C. non invenio. "Paucissimi advertent, hic aliquid emendandum. Ac sane nihil proprie emendandum est. Legendum tamen aut potius pronuntiandum ita: Et—quid dicam, patres conscripti, non invenio, interpunctione post et posita. Est namque abrupta sententia, indicium animi commotioris. Neptunus in notissimo Virgiliano:

Quos ego. Sed motos præstat componere sluctus.

Ubi consulatur Servius. Sub sinem tandem lepidissimi libelli hæc apud Senecam legas, quibus infanum aleæ studium in Claudio, post tot alia, taxat: "Tum Æacus jubet illum alea lu, dere pertuso fritillo. Et jam cœperat sugientes semper tesseras "quærere, & nihil prosicere.

Nam quoties missurus erat resonante fritillo, Utraque subducto sugiebat tessera sundo, Cumque recollectos auderet mittere talos, Lusuro similis semper, semperque petenti Decepere sidem —

In quibus nihil displicet, præter auderet mittere. Nulla enim audacia Claudii notatur, sed ludendi aviditas. Quare sic scribendum:

Cumque recollectos arderet mittere talos. Nisi quis gauderet malit.

Cornelius Celfus. Ne Seneca sic solus obambulet, comitem illi Aurelium Cornelium Celsum medicum dabo: philosophi enim & medici propemodum consanguinei sunt, saltem esse deberent. Ex eo igitur unum dumtaxat locum nunc, ut mihi blandior, saniorem reddam, ipsi adeo medicinæ professori medicinam sacturus.

Fata viam invenient, aderitque vocatus Apollo!

Celsus itaque ubi agit de ulcere (n), postquam de eo, que que ad id pertinent, nonnulla disseruisset, hæc porro ait: "Fitque "ex his ulcus, quod sonneror Græci vocant, quia "celeriter serpendo penetrandoque usque ad ossa vorat. Id ulcus "inæquale est, cæno simile, inestque multus humor glutinosus, "odor intolerabilis, majorque, quam pro modo ulceris, insam, matio. "Quicumque ad Celsum scripserunt, istud cæno simile pro corrupto habent: nam quid illud coeno simile ad inaequale sacit, cui illustrando inservire debebat? Alius igitur ovo, vel cavo simile legit. Alius sic transponit verba, id ulcus inaequale est, inestque multus humor glutinosus, coeno similis. Almelovenius no-

<sup>(</sup>n) De medicina Lib. v cap. 28.

stras ita ait: Ego hastenus, quamvis locum sanum non putem, nihil muto. Id quod aliis verbis dixisset, mutarem, si mutandum
scirem. Mihi ita videtur, absque ulteriore formula, emendandum: id ulcus inaequale est, sevo smile. Sevum proprie vocatur
illa pinguedo, quæ animalium omento circumfunditur, atque
inæqualioris formæ est, Græcis sug. Scribitur quoque sebum,
sepum, sipum. Huic ait ulcus istud esse simile, & respondet egregie conjecturæ meæ, quod sequitur, inestque multus humor glutinosus. Vix vero hæc correctio dici, vel mutatio meretur: c enim
& s, ut alias diximus, promiscua sere in msc. sunt: sic apud Vegetium de mulo - medicina (o), pro sebi caprini, inter variantes, cepi legas: diphtongi item ae & oe in iisdem msc. a simplice e non disserunt, n autem & u tam parum, ut vix dignoscas.

Calamum deposueram alia acturus, quum incido in vete-Ulpianus. rem familiarem meum, quippe ante hos viginti annos, in specimine eritico, multis jam locis a me emendatum, auctorem inquam collationis legum Mosaicarum & Romanarum, qui in Antonii Schultingii jurisprudentia antejustinianea novissime comparet, & a doctis feculo quinto adjudicatur: est autem quantivis pretii, quod plura nobis antiquiorum jurisconfultorum fragmenta fervarit, quæ in Justinianeo juris corpore vel frustra quæras, vel mutila & interpolata inveniuntur. In eo (p) offendi turpissimam mendam ex glossemate natam: cujusmodi unum alterumque exemplum in anteriore commentatione dedi. Quare hoc tertium accedat. "Ulpianus (ait) lib. VIII de officio proconfulis ad le-"gem Juliam de vi publica & privata: eadem lege quibusdam "testimonium omnino, quibusdam interdicitur invitis, capite " octogesimo vii & capite octogesimo octavo in hæc verba his " verbis: Hominibus hac lege in reum testimonium dicere ne li-"ce-

(o) Lib. 11, cap. 64. Conf. a me notata in specim. critico pag. 142.

<sup>(</sup>p) Tit.1x, § 2.

" ceto, qui &c. " In his quam putida fint haec verba his verbis, vel pene cæcutiens viderit. Vir eximius (q), qui non ita pridem dissertationem ad hanc collationem scripsit, & mei quoque, sed nimio cum honore, meminit, sic pronuntiat: " in haec verba " his verbis quid sibi velit nescio, vide, an malis is haec verba " inseruit. Illa certe non multum a litteris expressis abeunt. " Longius recedit Pithoei conjectura. " At nulla hic conjectura opus est: quum evidens sit, illis in haec verba superscriptum a glossatore suisse his verbis, ut ita locutionem paullo elegantiorem, & suo ævo minus communem, vulgatius explicaret: quæ interpretatio ab asino quodam descriptore in textum mox intrusa est.

## Acta S. Caf-

Atque ita jam de philosopho, medico & jurisconsulto hac exercitatione critica meriti suimus. Ne vero theologos neglexisse existimer, scriptorem quoque ecclesiasticum ad partes vocabo, & illum aliquanto inferioris ætatis, ut appareat non ita me veterum Romanorum deliciis immersum, quin & istos auctores intervisam. Apud Justum Fontaninum appendice ad antiquitates Hortæ (r) habentur asta S. Cassiani metro descripta: quorum carmine 1. ita editur:

At tuba terribilem sonitum cum protulit istum, Agmine discipulum Christi pangente triumphum.

Pro pangente repono clangente, quod ad tubam facit. Difcipulum genitivus pluralis est. Sequitur:

> Tunc cœpere viri divino flamine pleni Surdis auditum, cœcis imponere visum, Attactum mancis, gressum concedere claudis, Dæmonas expelli, functis halitum reparari.

> > Legen-

<sup>(4)</sup> Hermannus Cannegieterus, dignissimus Henrici filius.

<sup>(</sup>r) Pag. 343 feqq.

Legendum versu ultimo, si sensum velimus, Dæmones expelli, sunctis halitus reparari.

Ut autem hic viri divino flamine pleni, ita Althelmus, in laude virginitatis, de S. Joanne,

Edidit affatim facro spiramine plenus.

Et apposite ad hunc locum Cyprianus, in libello de idolorum vanitate: "Cum — dæmonia de hominibus excuteret, paralyticos "restringeret, — illuminaret cœcos, claudis gressum daret, "mortuos rursus animaret..., Porro in carmine secundo:

Hoc cum Memphiticis lumen radiasset in oris, Nastum syrophanis ponunt, illudque capessunt.

Nattum omnino nihil est. Fontaninus forte, ait, natum. Ego scribo, nostem syrophanis ponunt. Hanc enim nostem opponit lumini Evangelii.

Multa alia in iis actis corrigenda restant: ast nolo nimius esse; & forte vel sic sui.

#### III.

## Ad Persii de Jano locum & Valerii Catonis diras.

Aulus Persius Flaccus, qui temporibus Neronianis vixit, & sa-Aulus Persius tyrarum librum reliquit, quo, ut Fabius Quintilianus scribit, multum & verae gloriae meruit, his proximis Januarii kalendis in memoriam mihi revocabat, quæ in prima satyra (s) de Jano bifronte nostro non illepide ait:

O Jane, a tergo quem nulla ciconia pinsit, Nec manus auriculas imitata est mobilis albas, Nec linguæ, quantum sitiat canis Appula, tantæ.

Y

Quo-

<sup>(</sup>s) Vers. 72. seqq.

Quorum quidem verborum sententia aperta est. Alludit enim ad gesticulationes, quæ in alicujus opprobrium a tergo sieri solebant per sanniones, imitando vel ciconiæ rostrum crebro terram pulsantis, vel auriculas asini digitis essingendo, vel lingua denique, quam longissime poterat, exserta. Abs iis inquit Janum immunem esse, quippe gemina facie præditum, &, ut ex nostrorum academicorum symbolo loquar, utrimque rimantem. Neque dubium est, quin hunc locum respexerit S. Hieronymus, in epistola ad russicum monachum, ubi de assentatorum vulgo: "Cum te adulationibus soverint, & quodammodo impotem men, tis essecerint, si subito respexeris, aut ciconiarum deprehendes "post te colla curvari, aut manu auriculas agitari asini, aut "æstuantem canis protendi linguam. "Ego hoc tantum addo, in Persio levi quadam emendatione ita legendum videri:

O Jane, a tergo quoi nulla ciconia pinsit, Nec manus auriculas imitata est mobilis albas.

Videtis, quam illud quoi tum significantius sit, tum & ad imitata in sequenti versu apposite magis referatur. Quoi, id est, in cujus ludibrium nemo manu essormavit ciconiæ rostrum terram identidem percutientis, aut summas cilli auriculas imitatus suit. Quoi veteres Latini pro cui dicebant; solentque nonnumquam satyrici antiquiora sectari. Catullus in dedicatione epigrammatum ad Cornelium Nepotem:

Quoi dono lepidum, novum libellum.

Et ante eum Ennius:

Ingenium quoi nulla malum sententia suadet.

Atque ita passim. Pinsare, pinsere & pinsire quid sit, commentatores ad Persium edocent. Nimirum quatere, ac pulsare notat. Unde, quem dicebam, Ennius terram pinsunt genibus, in quo & alibi humum pinsire habes. Proprium autem pistorum est,

qui

qui & inde, cum pistillo, nomen acceperunt. Ridiculam porro gesticulationem illam, qua in ciconia ludebant, explicat nobis Cornutus, seu quisquis ex veteribus in Persii satvras commentarium scripsit, eruditum sane, modo non optimi viri operæ a scribarum vel truncationibus, vel infarcimentis, tum continuis pariter errorum portentis, tantum decoris pristini abscessisset. quo jam Elias olim Vinetus conquestus fuit, & quam vere vel quæ in hunc locum sub ejus titulo circumferuntur, palam faciunt. Igitur ad verba, nulla ciconia, ita hodie commentantem legimus: " Quam manu formare folent irrifores, qui unitate col-"ligatos digitos agunt, ad inferiorem partem inclinata, similitu-"dine ciconini rostri: quod cum præsentant post tergum motantes, " derident quos volunt. " Quæ si cuiquam corrupta esse probare velim, idem fecerim, ac si noctu tenebras esse ostendero. Potius ergo est, ut ajam, quomodo emendanda sint. Quod fic credo recte fieri posse: "Quam (ciconiam) formare solent irrisores, qui , in unitatem collatos (ita, pro colligatos, msc. exhibet), digitos " agunt, ad inferiorem partem manu inclinata, similitudine ci-" conini rostri: quod cum repræsentant post tergum motantes, " derident, quos volunt. " Appello omnes eos, quibus cum msc. codicibus paullo interior notitia est, an hic nobis ni-Praesentant mutavi in repraesentant, mium indulferimus. quod prioris verbi fignificatio ex Constantini demum ævo sit, noster autem vetustior videatur. Pergit: "Ideo sannam Ja-"nus, si a tergo siat, intelligit, quomodo ciconiam pinsit ma-" nus, utpote cui nemo per absentiam detrahere potest., Istud. ciconiam pinsit manus eleganter, & ex antiqua latinitate dictum est, mirumque adeo a librariis intactum mansisse. ciconiam affimilando ciconiam pinsentem. Ceterum, quæ sequuntur, utpote cui nemo per absentiam detrahere potest, uti se explicari patiuntur; ita nequaquam tamen Cornuti arbitror. Denotare nimirum vult geminam Jani frontem. Absens autem quis esse potest, etiamsi geminam faciem habeat. Quare vix dubito, Y 2 quin

quin ante absentiam vox exciderit, & sic veniat legendum, utpote cui nemo per saciei absentiam detrahere potest. Dixerat videlicet, sannas illas a tergo sieri solitas: quod vero Janus noster & a tergo saciem rectam haberet, hinc jam addit, illi ejusmodi ridicula non impune sacienda esse, quippe qui occipitio æque ac fronte oculatus incederet. Videtur autem, ut id addam, sanna illa, qua per digitorum gesticulationes ciconiam pinsentem exprimebant, in homines incurva cervice, aut tremulo capite obambulantes, initio excogitata suisse. De Jano sic recte Antonius, sive alius sit auctor, (Ludovicus Antonius Muratorius (t) Paulinum Nolanum esse voluit) in carmine adversus gentes (u):

> Rex fuit hic Janus, proprio qui nomine fecit Janiculum, prudens homo, qui cum multa futura Posset respicere, hunc duplici pinxere figura, Et Janum geminum veteres dixere Latini.

Ubi, pro respicere, scribendum esse præspicere, vel prospicere, ex sensu admonemur. Venit hac mihi occasione in mentem dictum, quod Alphonso sapienti, Castiliæ regi, a quibusdam attribuitur, se, si Deo in creatione adstitisset, auctorem suturum suisse, ut ex duodus, quos nunc in fronte habemus, oculis, unus homini in sincipite, alter in occipite locaretur. Quod si ille umquam protulit, ita diversissimo certe sensu, & occasione ex sacto enata dixisse censendus est. Qui enim de rege vere sepiente aliter opinari queas? Sed jam pergamus in ipso Persio. Ut Venusini vatis essatum est,

Aut prodesse volunt, aut delectare poëtæ

Eodem hîc modo Persius noster instituit, qui non contentus festivum hoc nobis Jani schema dedisse, ipsa illa opportunitate

uti-

<sup>(</sup>t) T. 1. Anecdotorum.

<sup>(</sup>u) Vers. 68.

utitur nobilitatem Romanam admonendi, quandoquidem non ea felicitate polleat, ut occipiti facie, cum Jano, gauderet, cavendum igitur sedulo esse abs omnibus talibus, quæ posticam sannam conciliare queant. Idque sic prorsus Romane exprimit, ac tam eleganter, ut scribi potuisset, meo quidem arbitrio,

> Vos o patricius fanguis, quos vivere fas est Occipiti cœco, posticæ occurrite sannæ.

Neque in his quidquam est, quod explicatione indigeat. Adjuvetur tamen hic quoque Cornutus, vel qui ejus nomen gerit: in cujus commentario ad verba, vos o patricius sanguis, ita vulgo visimus: "Vos igitur nobili loco nati (quorum vita ex \* de-" bet esse) qui videre quid a tergo fiat non curatis: date operam, , ut non derideamini., Afteriscus post ex in editionibus lacunam designat: quam sic tamen facile suppleveris: "Vos igitur " nobili loco nati (quorum vita exemplum debet esse) &c., Atque hæc de Persio, & commentatore illius: quem ut ego non longissime a Persii ætate remotum credo, ita vero a Cornuto philosopho, præceptore poëtæ nostri, & satyrarum, post immaturum ejus obitum, editore, alium semper existimavi. eo critici videant.

Cum poëta ac deo opellam hanc occœpi; in poëta ergo Valerius finem illi imponam, eidem & deam, non infeliciter, ni fallor, Cato restituturus. Is est Valerius Cato, qui Marii & Syllæ ætate claruit, carminum æque ac grammatices laude inclytus. Amiserat autem ista bellorum civilium tempestate villulam suam, quæ in agrorum divisione nescio cui militum obvenerat. Itaque ad extremas angustias redactus scripsit carmen, quod ex argumento Diras nominavit, quoniam in eo villam istam quibusvis imprecationibus devovet. Inter cetera vero queritur ibi, abs amica sua, quæ ruri illo degobat, avulsum se agere, eaque de caussa cum Y 3 diis

diis expostulat, & illis amores objicit, quibus ipsi identidem indulserant. Veluti, cum hæc ad Jovem (x):

Jupiter, ante sui semper mendacia surti, Cum Junone prius, conjux quam dictus uterque est, Gaudia libavit, dulcem suratus amorem.

Et, post alia (y):

Non aurora novos etiam ploravit amores, Atque rubens oculos roseo velavit amistu?

#### Ac tandem addit:

Talia cœliculæ. Numquid minus aurea promo? Ergo, quod deus, atque heros, cur non minor ætas?

Perspicua hæc, ac luce clariora, præterquam in iis aurea promo. Quid enim hic promo facit? quid fignificat? Christophorus Arnoldus in eruditissimo commentario, sed majoris, si ausim dicere, lectionis, quam judicii, hic de voce Coptica roomi narrat, quæ virum vel hominem notet, & sic nos vellet ad heroas du-Ego autem, uti istam in lingua Coptica notionem verissimam non nego, ita nihil in Romano sermone invenio, quod huc commode fatis accedat. Poun, scio, Græcis robur dicitur: nec ipfum illud Romanorum vocabulum multum abit. bem, funt, qui & indidem derivent, quam olim Valentiam dictam veteres produnt. Et sane credibile est, Romulum potius a Roma, quam hanc a Romulo appellatam fuisse, magisque instauratorem illum, quam conditorem istius urbis dicendum. tonica quoque lingua habemus quædam affinia vocabula. Belgis room, roome, (Germanis superioribus raum) dicitur flos ac pinguedo, & quasi fortitudo quædam lactis. Roomer itidem fcy-

<sup>(</sup>x) Verf. 166.

<sup>(</sup>y) Verf. 175.

fcyphus vino destinatus, ex quo animi augentur: poëta, tunc pauper cornua sumit. lisdem roem (ruhm) laudem & gloriam indicat, quæ fortium virorum propria: gloria, ut ille ait, est umbra virtutis. Sed hæc vero omnia nihil ad Catonem nostrum. Quem apertum tamen est duo hic voluisse, primum, uti de cœlestium amoribus, ac paullo quidem uberius dissereret, tum autem, coronidis velut loco, propaginem eorum aut heroas attingeret. Id totius loci series planissime indicat. Hinc legendum fortean,

Talia cœlicolæ. Numquid minus aurea proles?

Ut dicat: hæc cælicolis egisse non indecorum suit: at numquid minus aurea eorum proles, sive in aurea olim ætate heroes isti egerunt? ergo, quod diis atque heroibus licuit, cur minori ætati interdicatur? Atque hæc lectio nihil habet, cur applaudi illi non possit. Nescio tamen, an non magis ad Catonis mentem sic scribatur:

Talia cœlicolæ. Numquid minus aurea Pomo?

Pomo erit celebratissima illa poëtis hortorum dea, aliter Pomona dicta, quomodo & hic legi licet, ut ultima syllaba in sequentem versum incidat, quod Virgilio, Horatio & aliis poëtis sactitatum suit. Cui autem incogniti Pomonæ ac Vertumni dei amores, tum ejusdem & Pici, Latinorum regis, ex Circes deinceps zelotypia in picam transformati? Istiusmodi autem hortensia & rustica numina, magis ad heroum & semideorum classem pertinebant, quam ad deos proprie dictos. Jupiter in Ovidii primo metamorphoseos:

Sunt mihi femidei, funt rustica numina Fauni, Sunt Satyri, Nymphæque, & monticolæ Silvani: Quos quoniam cœli nondum dignamur honore, Quas dedimus, certe terras habitare sinamus.

Non

Non jam addo, poëtam, de rure suo loquentem, *Pomonam* jure quodam ad partes vocasse, tum & poma inter amatoria haberi, ac proprie illis aurei epitheton convenire. Conferantur apud mythographos erotica Hippomenis & Atalantæ, Acontii item ac Cydippes. Virgilius eclegarum tertia:

Quod potui, puero silvestri ex arbore lecta Aurea mala decem misi, cras altera mittam.

#### Et paullo ante:

Malo me Galatea petit, lasciva puella.

Idem ecloga octava: — aurea durae mala ferant quercus — Et aurea vel ob coloris similitudinem, vel ob pulcritudinem: ut apud Nasonem, in epistola Paridis ad Helenam,

- Gaudet Venus aurea furtis.

Et in remedio amoris, non longe ab initio:

- Movit Amor gemmatas aureus alas.

Chrysis, sive Aurea, vulgare apud Græcos & inde apud Romanos, puellarum nomen, in Terentio, Petronio & inscriptionibus passim obvium. Eodem sensu aurea dista Lucretius dixit, & auream fabulam Plinius in epistolis (z), ubi Catanæus videri potest. Ego in re satis nota verbosior nolo esse. De heroibus porro, præter Arnoldum ad hunc locum, & alios bene multos, copiose disputat insigne literati orbis lumen Gisbertus Cuperus in observationibus.

Sed jam tempus equum spumantia solvere frena.

IV.

<sup>(</sup>z) Lib. 11, epist. 20 init. Confer Arnoldum ad Catonis diras pag. 73, 74, & quæ ad Catalesia veterum poitarum notantur a doctis.

#### IV.

Cur Mercurii & Saturni dies apud Germanos superiores diversa a Germanis inferioribus appellatione indigitentur?

Ut primum has in oras deveneram; ficuti necesse est evenire illis, qui vix pedem antea domo extulerunt; omnia mihi admodum peregrina, atque ægre dico, quam remota apparebant abs iis, quibus olim assuesactus fueram.

Inter reliqua vero, & illud mihi mirum accidebat, quod in duobus hebdomadarum diebus observabam, illis, quos Latine a Mercurio & Saturno appellamus, quique heic terrarum Mittwoch & Samstag indigitantur, vocabulis, non dialecto duntaxat, sed ipsa significatione a Belgarum loquendi more differentibus. Ibi enim alter quidem eorum Woensdag vel Woonsdag, alter Saterdag nominantur.

Plane vero causse nihil videbam, cum ceteris diebus, uti Dierum apud Latinos, ita & Germanos, a planetis appellatio esset; cur nomina. in iis, quos dicebam, duobus inde recessium foret.

Nam ut primi hebdomadarum aperte a sole & luna vocantur; sic in tertio nomen Martis, æque, ut apud Belgas, inveniebam. Verbo enim dingen origine sua certandi & litigandi notionem inesse sciebam, atque inde & locum judicii pluribus apud nos locis de dingbank adhucdum appellari, sicuti & litis contestationem een regts-geding, item concertatiunculas illas, quæ empsores inter ac venditores de rerum pretio interveniunt, etiam nunc dingen dici (a). Pariter in quinto die Jovem tonitruantem audiebam: quemadmodum in sexto deam Venerem agnoscebam, quam Germani Fretjam salutabant: unde verbum freyen, (Belgis vreyen) id est procari, remansit. Soli itaque quartus & septi-

<sup>(</sup>a) Talia plura vide in Christ. Haltausii glossario Germanico pag. 231 seqq.

mus exercitum me habebant. Ubi vero attentius aliquanto cogitavi; visus denique mihi sum diversitatis istius rationes non infeliciter explorasse, quas nunc vobiscum, academici, bona cum venia vestra, communicaturus sum. Sed res paulo altius repetenda erit.

Mercurii dies. Ante omnia autem observandum est, christianam religionem in superiore Germania, Trans-rhenana certe, aliquot ante seculis invaluisse, & slorentissimam dudum exstitisse, quo tempore apud multos hodiernæ inferioris Germaniæ populos alibivix incunabula illius reperiebantur, alibi ne christianorum quidem nomen satis intellectum erat. Idque ex omnibus historiarum monumentis ita clarum est, ut probatione non indigeat, nisi ad ipsam lucem caligantibus (b).

Porro & illud æque constat, quibus in regionibus christiana facra semel recepta erant, vel recipi coeperunt, earum ibi antistites omnem operam impendisse, ut veterum deorum statuæ confringerentur, templa destruerentur (c), atque omnis illorum memoria, quantum sieri posset, aboleretur. Unde tot nobis egregia antiquitatis leipsana vel perierunt prorsus, vel sic miserum in modum truncata sunt, ut Deiphobo Virgiliano comparari queant.

Per totam vero Germaniam (quod item de Galliis Julius Cæsar testatur) præcipua quadam veneratione a veteribus istarum terrarum habitatoribus Mercurium suisse coli solitum, ex Taciti du moribus Germanorum libello (c) manisestum est. Deorum, ibi inquit,

<sup>(</sup>b) Vid. quæ jam de sua ætate Tertullianus adv. Jud. cap. 7, coll. venerabili Beda histor. eccles. gentis Anglic. lib. v, cap. 11, 12, & quæ ad eum Joann. Knippenbergh hist. eccles. duc. Gelriae lib. 1, cap. 5.

<sup>(</sup>c) Vid. vel unus Sulpitius Severus in vita S. Martini, & in dialogis. Conf. Cl. Cannegieterum patrem in Postumo cap. 16.

<sup>(</sup>d) Cap. 9.

quit, maxime Mercurium colunt. Atque istud, præter Tacitum, tot monumenta evincunt, quæ in utraque Germania effodiuntur, Mercurio vel ultro dicata, vel ex voto, visu ac justu posita, qualia & in antiquario Electorali conspicienda sunt.

Huic igitur Mercurio, non solum in pace, sed belli etiam tempore, pariter cum Marte, vota faciebant, & hostilem interdum aciem utrique isti deorum solemniter consecrabant: quo voto, ut idem Tacitus resert (e), equi, viri, cunsta vista occidioni dabantur.

Atque eo pertinere putem aram ex marmore, prope Noviomagum Batavorum inventam, quæ & ipsa inter antiquitates serenissimi Electoris asservatur, nescio an umquam edita: cui aliquando & statua assixa suisse videtur, sed nunc, sorte a priorum jam christianorum temporibus, sic penitus mutila, ut extimæ vix reliquiæ appareant. In illius autem aræ uno latere habetur, MERCVRIO SACRVM, in adverso, MARTI SACRVM.

Mercurio & Marti simul votum solutum & alibi legere est: uti apud Muratorium (f), & quidem Mercurii nomine præposito, ut a Germano dedicatum lapidem existimes.

Huic enim quam præ reliquis diis studuerint, ex eodem. Tacito (g) liquet: ubi, post verba, deorum maxime Mercurium colunt, hæc addit: cui certis diebus humanis quoque hostiis litare sas habent. Herculem ac Martem concessis animalibus placant.

Non frustra autem diligentissimus historicus ait, certis diebus humanis hostiis Mercurio sieri solitum. Et quinam demum illi? Haud dubie, qui ipsi sacri atque illius nomine denotati erant.

Z 2

Qua

<sup>(</sup>e) Lib. x111 annal. 57.

<sup>(</sup>f) Tom. 1. thes. inscript. pag. 49. 11.

<sup>(</sup>g) De mor. Germ. c.l.

Qua occasione & hoc notandum est, quod dudum observatum fuit eruditioribus, Romanos scriptores Germanorum diis suorum deorum nomina indere fuisse solitos, ex siguræ vel cultus similitudine. Idem in Mercurio obtinebat, qui non eo nomine, sed longe alio proavis nostris colebatur.

Et Wodan illum, vel Wodin dictum fuisse, apud doctos in confesso est, cum ex Paulo Diacono, tum aliis auctoribus, qui apud interpretes Taciti (h) excitantur. Ubi & de etymo vocabuli disputantes consuli possunt: at qui nos quidem nunc non morabuntur. Remotiores septentrionales Odinum dixere, qui aliis Wodanus vel Wodinus erat.

Igitur dies, quo Mercurius olim Germanis honoratus, & humanis ipsi victimis litatum fuit, non alius utique fuit, atque is, qui inter sex reliquos medium locum occupat, & inferioribus plerumque Germanis, ex antiquo illius nomine, Woensdag, Woonsdag, Wonsdag, Goensdag, Onsdag, pro dialectorum varietate, appellatur: uti, ex Anglo-Saxonum lingua, apud hodiernos Britannos Wodnesdey & Wensdey dicitur.

Mirandumne ergo est, veteres illos christianos, pio religionis studio ductos, abrogata in hac superiore Germania tam inolitæ, tamque nefandæ superstitionis infamia, omnem illius memoriam quam penitissime deletam voluisse, utque, quantum liceret maxime, ex hominum animis evelleretur, dierum simul albo Wodanum vel Wodinum istum expunxisse: & quum aliud vocabulum non suppeteret, diem illum, qualis revera erat, hebdomadae medium insignivisse?

**Eodem** 

<sup>(</sup>h) Ad c. l. de mor. German. Conf El. Schedium de diis Germ. syngramm. 1, cap. 5. qui tamen hic admodum jejunus est. Quare huic junge Gerardum Lonium ad Nic. Colinii chronicon rhytmicum locis mox adducendis, cum Christiani Haltausii calendario medii aevi pag. 8, 9.

Eodem pietatis fervore & dies Saturni pristinum suum no-Saturni men amisit, ac Samstag in posterum nuncupatus suit, ex eo, quod christiani olim die illo, qui dominicum vel solis præcedit, & Hebræis Sabbathi dicebatur, sollemniter convenire ac piis exercitiis vacare solebant: ceu, præter alios, ex Josephi Binghami originibus & antiquitatibus ecclesiasticis (i) luculentum in modum adverti potest. Itaque Samstag &, uti apud Tolnerum (k) invenio, Sammestag, (cui respondet Gallicum Samedi) quasi dies conventus aut congregationis est: sicuti in veteri Psalterio apud Lipsium (1) synagoga per sammung explicatur. Cujus vocabuli plurima hodiedum vestigia supersunt (m). Quumque iidem christiani sabbathi die sacras quoque vigilias obirent, eodem Binghamo notante (n); inde & ille dies in Germania superiore Sonnabend dici incoepit.

Quam vero Wodani vel Wodini, & universi adeo paganismi (o) superstitiosa religio sero admodum in magna Germaniæ inserioris parte exstirpari coeperit, ex nemine melius discere licet, ac Nicolao Colinio, in celebratissima olim apud Hollandos abbatia Egmondana, veterrimarum tunc temporis chartarum seracissima, monacho Benedictino: qui veteri Belgarum lingua chronicon rhytmicum, seculo duodecimo fere medio, conscripsit: quod vernacule rym-chronyk van den heer Klaas Kolyn dicitur. Is anno 694 in ea reipublicæ Fæderato-Belgicæ regione, quæ hodie Zelandia appellatur, & quondam Mattiacis inhabitata,

 $Z^{2}$  vul-

<sup>(</sup>i) Lib. x111 cap. 9 \$.3, & lib. xx cap. 3.

<sup>(</sup>k) In cod. diplom. Palat. num. 124 pag. 85.

<sup>(1)</sup> In centur III epistolar. ad Belgas 49.

<sup>(</sup>m) Aliorum opiniones v. apud Haltaufium calend. med. aevi pag. II.

<sup>(</sup>n) Lib. x111 cap. 9 \$.4.

<sup>(</sup>o) Vide, inter ceteros, Joann. Knippenbergh hift. eccl. duc. Gelr. lib. 1. c. 5, 6, cum Jo. Is. Pontani hiftor. Gelr. lib. 111, ad ann. 687 pag. 44.

vulgo certe, creditur (r), a S. Willibrordo, illo inferioris Germanize apostolo, imaginem Wodani confractam, eumque propterea a templi istius custodibus graviter vulneratum narrat (q): tum & Radbodum, famigeratistimum istum Frisiorum regem, (qui anno 719 obiisse traditur) quum poenitentia dustus baptisma, quod recepturus erat, detrectaret, dixisse ait, malle se apud majores suos degere

In Wodins overzelige landen, Tan mit luttel armen christen (r).

Quod Latine diceres, in Wodini beatis campis, quam cum mere pauperibus christianis. Ubi videri merentur, quæ doctissimus Lonius adnotavit (s).

Atque ex iis tandem, si non liquidum, haud saltem inprobabile mihi evasit, diversitatem illam dierum quarti & postremi, quæ in hebdomadali nomenclatura Germanos superiores inter & plerosque inferiores, inprimis autem Batavos meos, obtinet, ex tardius apud hos vel introducta, vel confirmata christianæ religionis pietate derivandam: itaque nostros quidem homines aviti moris retinentiores, superiores autem Germanos veri divini cultus studiosiores suisse.

DE

<sup>(</sup>p) Rectius, post alios, Taxandros Zelandiæ vindicavit Spenerus notit. German. ant. lib. v1, cap. 5, \$. 27.

<sup>(</sup>q) Pag. 155 - 158. edit. Gerardi van Loon, quem ibi consule.

<sup>(</sup>r) Pag. 100.

<sup>(</sup>s) Pag. 101.

## MARMOR VOTIVVM

Augustis et Caesaribus a Civitate Mogont dedicatum Ladeburgi repertum



-

# ARA VOTIVA

Ladenburgensi,

Imperatoribus & caesaribus Romanis a Moguntiacensi civitate seculo III. dicata.

Auctor

### Jo. DANIEL SCHOEPFLINUS.

Nulla orbis, Romano imperio olim subjecti, regio est, quæ Doctrina non varii generis monumenta literata, vel marmorea vel lapidea, epigraph. ad nostrum usque tempus magno numero conservet.

Tricies mille inscriptiones novimus, quas sub Romana quatuor seculorum dominatione magistratus, collegia, ordines civiles & facri, omnis status, ætatis & sexus homines, religionis, grati animi, vel memoriæ causa numinibus, imperatoribus, patronis, conjugibus, liberis aut amicis dicaverant.

Regiones, Danubio adjacentes & Rheno, monumentorum hujus generis prædivites funt; quorum maxima pars ripuariis Romanorum legionibus, a Dione Cassio enumeratis, debetur. Danubii Pannonio-Mysici monumenta Aloysius Ferdinandus Marsilius comes in vasto suo opere Danubiano exhibuit. Simile opus quoque Rhenus expectat.

Sesqui seculum est, ex quo Electoralis bibliothecæ Palatinæ custos, Janus Gruterus, Heidelbergæ, marmora literata per orbem dispersa, illo tempore cognita, & antea partitim publicata, in grande duodecim circiter mille inscriptionum corpus collegit. The-faurus hic, ad quem magnus ille Scaliger, Velserus, alique passim viri literati suam symbolam contulerunt, Heidelbergæ ab erudito typographo Commelino impressus est a. 1601. Dignissimum opus, quod cæsari erudito, Rudolpho II, dedicaretur; qui Gru-

Gruterum decoravit honoribus. Ab hoc tempore nova doctrinæ classis in republica literata surrexit, quam epigraphicam vocant.

In hac disciplina apud plerasque Europæ nationes docti viri claruerunt. Ursatum, Norisium, Fabrettum, Muratorium, Gorium, Massejum Italia; Reinesium, Gudium, Hosmannum Germania; Seldenum, Prideauxium, Fleetwodum Britannia; Sponium & academiam suam inscriptionum Gallia produxit. Quim &, hæc dum enumero, supplementi plurium voluminum opus apud Lucenses paratur.

Ara Ladenburg.

Ad Rhenanas inscriptiones & illæ referendæ funt, quæ in Mosellæ, Nicrique partibus non paucæ occurrunt. Nicrinas inter eminet ara grandis marmorea, VI pedum alta, lata IV pedum: folenne quæ continet votum, quod universa Moguntiacensium urbis & agri civitas, tertio æræ christianæ seculo finiente. Romano-paganæ religioni adhuc addicta, pro falute & incolumitate augustorum & cæsarum nuncupavit, formulaque consueta conceptum, literis quadratis marmori, falinum quod Itali vocant, quodque in Strata Montana hodieque effoditur, insculpi, & in regionis suæ finibus prope Nicrum ad omnem posterorum memoriam jussit reponi. Præstans hoc antiquitatis monumentum, per xIII fecula omnibus tempestatum injuriis expositum, nobiliore tamen sui parte servatum, illustri Stengelio, directore hujus acad. comite, in veteri Wormatiensis episcopi palatio Ladenburgi ad Nicrum, ubi olim sedes horum antistitum fuit, ad murum ecclesiæ jacens nuper inveni. Ara coagmentata primitus fuerat ex duobus literatis marmoribus, quorum minus, versuum singulorum finem continens, periit. Majus, quod superest, & de quo loquimur, marmor Hubertus Thomas Leodius, ob doctrinam eximiam. Friderico II electori Palatino carus & itineris in Hispaniam socius, seculo xvi medio, primus, sed impersecte descripsit. Nobiliorem enim ejus partem, quæ consules adeoque

con-

conditæ inscriptionis tempus, nobis aperit, legere quum non potuisset, transivit silentio. Quanto in pretio habenda sint marmora, quibus inscripta consulum æra, antiquitatum interpretes jam pridem docuerunt. Hanc autem in postremis versibus latere, nemo subodoravit. Freherus (\*) atque Gruterus (\*) mutilum Leodii exemplum, ara ipsa non inspecta, secuti sunt. Lectoribus inscriptionem æri incisam exhibeo, qualem in superstite monumenti parte inveni.

Altera, quæ interiit, pars, ex Historia Augusta, ex formulis Inscriptio & stylo Romanorum, aliisque illius ævi marmoribus, sequentem in modum suppletur:

IN H. D. D. IOVI ET
IVNONI REGINÆ
MINERVÆ NUMINI (vel dils dea)
BVSQVE IMPERII PRO
SALVTE ET INCOLUMITATE
DD NOSTRORUM DIOCLETIANI ET
MAXIMIANI FELICISSIMORUM
AVGVSTORVM CONSTANTII
ET MAXIMIANI CÆSARUM
CIVITAS MOGUNTIACENSIUM
AVRELIO ET ANNIBALIANO COSS.

A a

Pri-

<sup>(</sup>t) Originum Palatin. pag. 31, & in appendice pag. 23.

<sup>(</sup>u) Thesauri inscriptionum tom. 1, pag. xxiv num. 8.

Numina aræ, Primi marmoris versus nonnisi primæ duæ literæ & pars tertiæ supersunt, quæ aram IN Honorem domvs divinæ jovi &c. dedicatam suisse, conjicere nos jubet. Formula hæc initialis in lapidibus Romanorum votivis obvia (x).

Diocletiano tributum est Jovii agnomen, præcipuo cultu quod imperator iste ferebatur in Jovem. Collega ejus Maximianus dicebatur Herculius, Herculis suerat quod præcipuus cultor.

Moguntiacenses votum suum non modo ad Jovem, sed & ad conjugem ejus siliamque direxerant. Iisdem numinibus Jovi, Junoni, Minervæ sub regibus suis Roma nascens in Capitolio jam condiderat templum, quod omnium totius imperii templorum dein caput evasit.

Huic numinum majorum trigæ reliqua, nominibus eorum non expressis, adjecta sunt. In Helvetica Petræ Pertusæ inscriptione, quam alibi (y) exposui, numen vel numina augustorum; quin etiam in Lugdunensibus Segusianorum marmoribus non semel occurrit (z). Nec excludendi sunt Genii, qui haud raro accensentur numinibus. Lapis

## Numini Sanctissimo Genio Municipii

dicatus apud Reinesium (a) legitur. Cives Moguntiacenses per cetera numina intellexisse Genios imperii, imperatorum & cæsarum, nulli dubitamus.

Cete-

<sup>(</sup>x) Vid. Gruter. corp. in/cript. tom. 1, pag. VI. 4, VIII. 7.

<sup>(</sup>y) Alsatiae illustr. tom. 1, pag. 580.

<sup>(</sup>z) Gruteri inscript. tom. 1, pag. CXII.

<sup>(</sup>a) Syntagm. Inscript. num. 296. Alia passim apud Gruterum.

Ceterum pro republica, pro fenatu, pro confulibus, aliisque magistratibus vota suscipere apud Romanos suit omnium temporum consuetudo (b). Cives in urbe, milites in castris pro imperatoribus vota nuncuparunt. Ordines Romani pro salute Augusti stipem in lacum Curtii quotannis jaciebant ex voto (c). Votiva populi Romani verba pro Trajano expoluit Plinius (d). Ordinaria vota circa calendas Januarii in urbe annuatim suscepta Quinquennalia, decennalia, vicennalia, tricennalia, extra ordinem facta, nummi marmoraque testantur. Origo moris ab Augusto repetenda, qui per quinquennia imperium sibi renovari volebat (e).

Pro salute imp, Severi & ejus filii Antonini; pro itu & reditu: pro salute itus ac reditus; pro salute & victoria cæsaris apud Brissonium (f), Gruterum (g) & Muratorium (h) plurima votorum prostant exempla.

Urbs, quæ aræ nostræ votum suscepit, a scriptoribus mediæ Civitas ætatis & nostræ appellatur Moguntia. Tacitus, qui primus eam Mogunt. memoravit, Mogontiacum (i), Antonini Itinerarium (k) Magun-

Aa 2

tia-

<sup>(</sup>b) Pro Pompejo universa Italia, cum in Campania ægrotasset, vota suscepit. Vellej. Paterc. & Dio lib. xLI.

<sup>(</sup>c) Sueton. August. cap. Lyii. Votivos pro salute Aug. ludos factos indicat Plinius hist. natural, lib. v111, cap. 48.

<sup>(</sup>d) Panegyr, cap. xciv.

<sup>(</sup>e) De decennalibus votis Pagi dissert. hypathica pag. 259. & Noris in auctario ad dissert. de duobus nummis Diocletiani & Licinii.

<sup>(</sup>f) De formulis pop. Rom. lib.1, pag. 110 seqq.

<sup>(</sup>g) Inscript, tom. 1, pag. 22.

<sup>(</sup>h) Thesaur. Inscript. tom. 1, class. 1, pag. 3, 80, 83, 84 & 95.

<sup>(</sup>i) Hist. lib. iv cap. xv & xxxiii,

<sup>(</sup>k) In itinere a Mediolano ad Maguntiacum. At itinere a Treviris Argentoratum scribitur, ut apud Tacitum,

tiacum vocat. Tabulæ Peutingerianæ ex Theodofii ævo austor; ut & Eutropius (1) Mogontiacum scripsere. In præstanti ejusdem ævi opere, cujus rubrum, Notitia Imperii, seculo iv siniente conscripta, dux Mogontiacensis memoratur. In Notitia provinciarum & civitatum Galliæ (m) Moguntiacum legimus. Ammianus Marcell. (n) Mogontiacus habet, Ptolemæus (o) Mozortiaxov. Venantius Fortunatus (p), Italus seculi v poeta, in auta rrancica, sub Radegunde regina, Pictavii scribens, breviore nomine primus Magunciam appellat. In marmore nostro prior syllaba superstes MOG Fortunatum consutat.

Borbetomagus, quam deinceps appellaverunt Wormatiam, princeps olim fuerat Vangionum civitas. At fuperioris Germaniæ dux fub imperatoribus Occidentis in iisdem Vangionibus Moguntiaci cum figeret fedem, urbs hæc provinciæ caput evafit. (q) Mæni Rhenique conjunctio, e regione urbis, prærogativam hanc ei conciliavit.

Moguntiacum agros suos ultra Rhenum ad Nicrum usque extendit. Cur enim aram hanc a Moguntiacensibus ad Nicrum positam fuisse negaremus. Incuriosa superioris ævi seculorum barbaries, pretii ejus ignara, lapidem tantæ molis Moguntia non transtulerat Ladenburgum. Ladenburgenses quæ ratio inducere potuerat, ut ex Moguntia aram in suum oppidum transferrent; quæ ab eo tempore, quo Christianismus in his oris invaluit, neglecta est. Mutilatum jam suerat monumentum, cum

<sup>(1)</sup> Lib. v11, cap. v111.

<sup>(</sup>m) Apud Chesnium tom. 1. scriptorum rerum Francicar.

<sup>(</sup>n) Lib. xv, cap. xxv11.

<sup>(</sup>o) Geographiae lib. 11, cap. 1x.

<sup>(</sup>p) Lib. 1x, carm. 9.

<sup>(</sup>q) In notitia imperii, "sub dispositione viri spectabilis ducis Mogontiaces, sis præsectus militum armigerorum Moguntiaco.

bret-

Thomas Leodius, renascentium literarum temporibus vivens, inscriptionem ejus legisset. Milliaria columna in Alsatia inferiore Brocomagi (r) reperta, in antiquario meo fervatur, quam civitas Tribocorum fub Valeriano imp. erexit. Civitatis nomine omnem Tribocorum intelligi populum, a me ostensum est alibi (s). Ita civitas Moguntiacensis omnes oppidi & agri incolas æque designat.

Aræ dedicatæ tempus aperit nobis adjectus in fine, uti nobis Ætasaræ. videtur. confulatus, M. Aurelii Asclepiodoti & Afranii Annibaliani, qui incidit in annum urbis MxLv, æræ Christianæ ccxc11. De nomine AVRELIO nulla dubitatio. Particula ET in siglam unam contracta. Supplendum alterius consulis nomen ex marmore, quod periit. Superest tantum prima ejus litera A & pars literæ sequentis, quam N suisse conjicimus; unde ANNIBALIA-NI nomen prodiret. In Oxoniensibus fastis (t) iidem consules Annibalianus & Asclepiodotus nominibus familiæ solis occurrent. Ouin & Afranius in illis fastis & alibi Aurelio præponitur. riationis causa est, quod consules alternis vicibus sasces gerebant. Consul, qui insignia imperii solus gessit, dictus est major, alterique prælatus. Inter præclarissimos belli duces, disciplina imperatoris Probi formatos, Asclepiodotum & Annibalianum reputat Flavius Vopiscus (u). Aurelius Victor (x) Asclepiodotum prætorianorum præfectum appellat. Consulatus eorum in Cassiodori atque Idatii fastis, in Prosperi chronico, inscriptionibus apud Fa-Ааз

<sup>(</sup>r) Hodie Brumpt, tribus leucis distans Argentorato.

<sup>(</sup>s) In differt, quæ inserta est commentariis academiae regiae inscript. tom. xv, pag. 456.

<sup>(</sup>t) Cod. Oxon. apud Almeloveen in append. pag. 571.

<sup>(</sup>u) In Probo imp. cap. xxII.

<sup>(</sup>x) Vir. illustr. cap. xxx1x.

brettum (y) & in quinque legibus codicis Justinianei (z) memoratur.

Ara quibus dicata.

Hic autem memoratu dignus ille in historia annus est. que Diocletianus & Maximianus, augusti, Constantium Chlorum & Gal. Valerium Maximianum sibi caesares dederunt (a). Multitudo hostium, qui invaserant imperium, ad consilium hoc Diocletianum induxerat; cujus voluntatem Maximianus Herculius, imperii collega, plerumque secutus est (b). Diocletianea numismata superfunt, in quibus legitur: SACRA MONETA AUGUSTORUM ET CÆSARUM NOSTRORUM; UT & SALVIS AVGUSTIS ET CÆSARI-BUS FELIX KARTHAGO (c). Quatuorviratus hic, Romano imperio antea nec visus nec cognitus, ad vota extra ordinem facienda Moguntiacenses procul dubio induxit, ut duobus augustis, eorumque cæfaribus novis ara folenni votiva, ad omnem posteritatis memoriam erecta, se commendarent. Inter quatuorviros illos imperii magna diu fuit concordia, promovente eam Diocletiano, cujus fumma apud collegam femper fuit auctoritas. cuit ei denique quadripartita orbis Romani cum cæfaribus divisio, in qua Constantio Chloro, præter Hispaniam & Britanniam, Gallia & Germania cis Rhenum, in qua Moguntiacum sita. obtigerant.

Quo-

<sup>(</sup>y) Inscript. pag. 727.

<sup>(</sup>z) Enumerat eas Petrus Relandus in fastis consular. pag. 266.

<sup>(</sup>a) Aurel. Victor de caesaribus cap. XXXIX. Lactantius de mortibus persecutor. cap. XIX. Chronicon Alexandr. vel Paschale pag. 277. edit. Paris. & pag. 221. edit. Venetæ.

<sup>(</sup>b) Aurel. Victor loc. alleg.

<sup>(</sup>c) Mediobarbus in thesauro numism. pag. 426.

Quomodo autem ultimas, quæ in lapide nostro comparent, literas OSIA interpretemur, nisi ex præsidis Germaniæ sup. Tohanii nomine reliquas eas esse concedas, equidem non video. Ex antiquo lapide apud Muratorium (d) inter provinciæ hujus, cuius Moguntia caput erat, præsides jam olim retuli (e) Cociavium Tidium Tossianium Jaonum Priscum, nescius tum, sub quo Quid si ad hanc Diocletiani epocham nunc eum vixerit cæsare. referamus, ut vel aufpiciis vel cura ejus monumentum publicum a civitate Mogunt, positum sit? cui quidem conjecturæ ipsa nominum unius hominis pluralitas & confusio, labente demum imperio a Romanis admissa, favere haud parum videtur.

Superest, ut de loco, ubi ara dedicata, verbum addamus. Ara ubi Antiquissimis ad Nicrum locis accensenda Ladenburgum, quod posita. medium æyum vocavit Lobedenburg, Lobodonis castrum. Ausonii Lupodunum heic posuit Freherus, commentario, post mortem edito, sententiam hanc firmare conatus. At planities loci, in campo late patente siti, conjecturam ejus evertit. Dunum in veteri Celtarum lingua denotat collem. Clitophon apud Plutarchum (f) Segusianorum Lugdunum (g) corvorum collem interpretatur. Augustodunum, Coldunum, Ebrodunum, Lausdunum, Melodunum, Minodunum, Noviodunum, loca Galliæ veteris, in collibus posita fuere. Belgæ monticulos arenarum ad mare, Dunquerquam inter atque Ostendam, hodieque Dunes appellant.

Laden-

<sup>(</sup>d) Thesaur. inscript. tom. 11, pag. 691, num. 7.

<sup>(</sup>e) Alsat. illustr. tom. 1, pag. 282.

<sup>(</sup>f) De fluminib.

<sup>(</sup>g) Lyon. Lugdunum ad confluentes Araris & Rhodani fitum olim fuit, ubi hodieque rudera ejus vasta visuntur in monte Fourviere. Idem de reliquis dicendum Lugdunis.

Aræ pretium. Ladenburgensis ergo ara antiquitatis Romano - Germanicæ monumentum insigne est; nulli Rhenensium & Dabunianorum, quæ supersunt, secundum. Moguntiacensis civitatis mentio nec in ipsis hujus urbis, nec in circumjacentium regionum Romanis marmoribus, magno numero positis, occurrit. Modoetia, Insubriæ civitas (h), Moguntiaci quoque nomine aliquando designata suit, ut vetus Mediolanense nos edocet marmor (i).

Coronidis loco observamus, quod triennio post aram hanc, a Moguntiacensibus erectam, militaris quidam præsectus pro eorundem imperatorum & cæsarum salute in urbe Ubiorum, quæ Colonia Julia Bonna vocatur, Martis templum, vetustate collapsum, a solo restituit; quod inscriptio apud Gruterum (k) docet. Sub Diocletiano & Maximiano coss. instaurati quoque sunt apud Helvetios Vitodurensium muri (1).

Post hæc nemo, ut opinor, tam præclaro monumento pretium debitum negabit. Ara marmorea, in Vangionico hoc tractu nostro, a Vangionica Moguntiacensium civitate, pro salute imperatorum ac cæsarum Romanorum, numinibus, imperii præsidibus, sacrata; nobiliore ejus parte per tot secula, omnesque temporum injurias servata, meruit omnino, Electorali Palatino ut inferretur palatio, ibique in antiquario primum locum occuparet, donec aliud superveniat marmor, quod ei palmam præripiat.

DIS-

<sup>(</sup>h) Hodie Monza, ubi corona Longobardica servatur.

<sup>(</sup>i) Ex Apiano Gruter. inscript. tom. 1, pag. 468. Adde Cluverii Italiam antiq. lib. 1, cap. 24.

<sup>(</sup>k) Tom. 1, pag. 58.

<sup>(1)</sup> Tschudii Helvetia antiq. msc. & ex eo Bochatus in libro, Memoires sur l'hist. ancienne de la Suisse tom. 1, pag. 422.

## Tab I ad pag..egs. ARA QVADRILATERA HEIDELBERG.









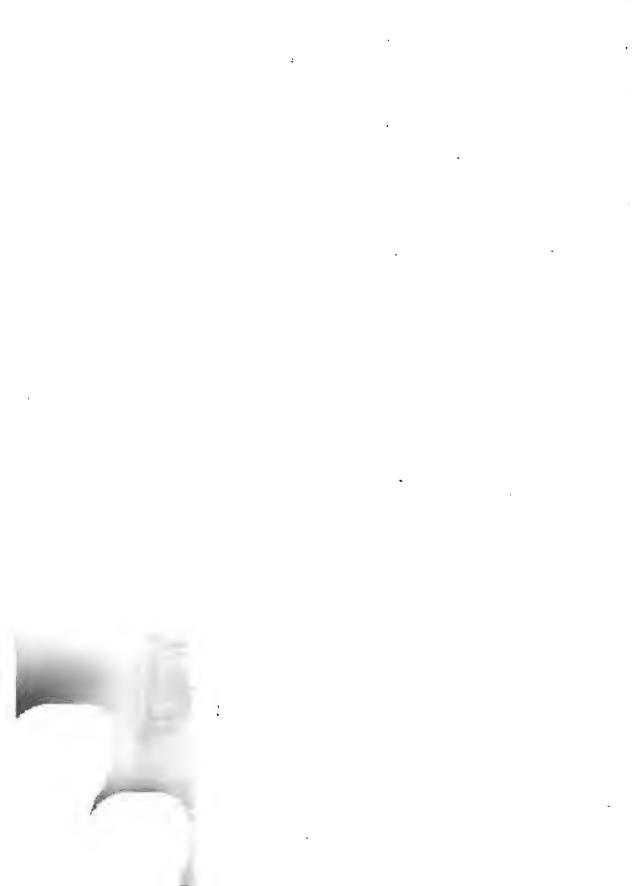

## DISSERTATIO

Ad Lapides quosdam Romanos, inventos ad Neccarum.

## Auctor Andreas Lamejus.

Inter præcipuas Caroli Theodori curas, Principe fapiente dignas. a quo academiam suam scientiarum condidisset, postrema haud fuit, ut dispersos per oppida, vicos, agros & montes populi, in his olim sive regnantis, sive regnum affectantis, regionibus, lapides literatos, qui adhuc supersunt, ab interitu, quem tot alia hujus generis monumenta, infigni rei literarize damno, perpessi sunt, tuta omnino redderet atque secura. Afvlum illis dedit, quo non fanctius, palatium suum, in quod illata magno numero funt, quotquot vel jussu, vel pecunia sua, vel donis clientum & amicorum impetrare potuit, marmora antiqua; ut hæc quoque cimelia si spectes, vix aliud in Germania, imo in Gallia, museum reperias, Palatino quod esset instructius. Dabimus ex eo nunc illa, quæ ad Neccarum maxime inventa funt, adeoque in Germania antiqua, ubi incertius longe breviusque fuit, quam in Germania nova, Romanorum imperium. Præripuit nobis unicum. idque przestantissimum, ardentissima magni Schoepslini musa, quam nostra nunc sequitur, lento pede.

Ara votiva quadrilatera, ex S. Stephani montis Abrins-Tab.1.
berg, quem fanctum nunc vocant, ecclesia olim, teste Frehero, ara quadri(m) in arcem Heidelbergensem, jamque intuentibus nobis in Heidelb,
Mannheimensem translata, monumentum est, si Freherum au-

di**a**s,

<sup>(</sup>m) Origines Palat. part. 1, cap. IV.

dias, quantivis pretii & dignum, quod visendi gratia trans mare adeatur. Freherus illud originibus suis Palatinis, brevique post corpori inscriptionum Gruterus (n) inseruit. Sed & Laur. Begerus, alius antiquarius & bibliothecarius Palatinus, in thesauro Palatino (o), Heidelbergæ quoque an. 1685 excuso, ejusdem marmoris estypum æri incisum cum commentario protulit, Freheriano quidem & Gruteriano in multis præserendum, at non omnino, uti videbimus, persestum. Nec felicior nuper suit Jo. Otto Cullmannus, in spicilegio monumentorum Romano-Palatinorum cis Rhenum (p), ubi laudando antiquitatum patriæ studio Heidelbergensia & Ladenburgensia monumenta illustrare conatus est.

Num. I.

Primarium aræ latus inscriptionem sistit in corona frondea, lemniscis tæniisve constricta, quam Freherus lauream, Begerus rectius quernam esse scripsit. Instra coronam aquila alis expansis assabre exsculpta. Inscriptio verbis integris hæc est:

· Iovi Optimo Maximo

IVLIUS SECVN

DVS ET IVLius

**IANVARIVS** 

**FRATRES** 

VOTUM SOLVUNT LUBENTES LÆTI MERITO.

Casp. Barthius (q) ex Beyelli, presbyteri Spir. schedis linea quarta pro Januarius dedit Janiakus, pessime, & linea ul-

ti-

<sup>(</sup>n) Tom. 1, pag. xv.

<sup>(</sup>o) Pag. 45.

<sup>(</sup>p) Est appendix commentationis de pontificatu Romanorum imp. maximo Heidelbergæ a. 1764. editæ.

<sup>(</sup>q) Adversar. lib. 221, cap. 1, col. 2428.

tima literas duas V. S. omisit, imo etiam penultimam L in F mutavit. Adeo periculosum est in epigraphis antiquis duces non exercitatissimos sequi.

Inscriptio itaque & aquila subjecta vota Jovi soluta docent. Jovem hunc conservatorem, depulsorem, feretrium, fulminatorem, propugnatorem, restitutorem, salvatorem, servatorem, statorem, victorem, ultorem, adeoque omnibus vitæ humanæ casibus aptissimum sibi veteres deum sinxerunt; unde in monumentis, lapideis præsertim, optimus maximus prædicari solet. Julii nostri Jovem servatorem ara hac posita coluisse videntur. Indicat hoc corona querna, ob cives servatos dari solita, hinc appellata civica. Augusto, ut perpetuo hostium victori ac civium servatori, lauros ante regiam positas & in iis coronam quernam suspensam Dio Cassius (r) resert; unde nummus Augusti extat, in quo aquila alis expansis & ungulis coronam querceam ferens, inter duas lauros conspicitur.

In opposito Jovi latere filius ejus claudicans comparet, Vul- Num. 4. canus, majorum quoque gentium diis, quos consentes & adsessores appellarunt, annumeratus, fabrorum ferrariorum deus & ipse faber, malleum aut clavum dextra, sinistra forcipem tenens. Incus ad pedes. Plerumque galero sive pileo tectus conspicitur, rarissime nudus capite (s). Nudum omnes expresserunt, contra lapidem, in quo manisesta tegumenti indicia supersunt.

Reliqua duo inter Jovem & Vulcanum latera occupant figu- Num. 2. ræ muliebres; quarum altera, alata & feminuda, globo infiftit & clypeo infcribit; altera stolata gubernaculum sustinet. Illam facillime omnes agnoscunt Vistoriam, dearum numero adscriptam

<sup>(</sup>r) Lib. LIII, p. 580.

<sup>(</sup>s) Montfaucon antiq. expliq. tom. 1, pag. 97.

tam. Globus, quem pede premit, orbem terrarum, imperio ejus subjectum, indicat. Palmam vulgo & coronam lauream præsert. Nec rara sunt a Galba & Vitellio imp. exempla scribentis in clypeo. At in plerisque clypeus palmæ affixus est (t); qualem Freherus ipse exhibet. Alibi Victoria sedens clypeo vota inscribit (u). Clypeum columellæ impositum Begaras (x) ex gemma prodidit, idemque in lapide nostro coecutiens pro gubernaculo navis inverso arborem vidit. Vitiosa est Freheriana & Gruteriana hujus rei essigies, vitiosior Begeriana, at essigie pejor ejusdem explicatio. Ara in Galbæ, columna in Maxentii nummis clypeum Victoriæ scribentis sustinent (y).

Num.3. "Quartam figuram mulieris stolatæ, cui similem nec in "nummis nec statuis hactenus vidi, (verba sunt Freheri) cogno"scere adhuc laboro. " Equidem de Fortuna certissimus eram, quum Begerum ante me idem sensisse, lætus deprehenderem. Fortuna hæc cum cornu copiæ plerumque, gubernaculo & rota vel globo repræsentari solet (2). Nostra nonnisi gubernaculum habet, & quidem, quod Freherum sine dubio vexavit, inversum; cujus rei exemplum nec me alibi vidisse memini. Fortunæ varia in nummis & inscriptionibus epitheta tribuuntur. Dicitur adjutrix, bona, conservatrix, calva, equestris, felix, sortis, manens, obsequens, opisera, perpetua, placida, primigenia, redux, respiciens, salutaris, sansta, stata, tranquilla, victrix.

<sup>(</sup>t) Vid. thef. Morell. in Vitellio tab. 111, num. 16. in Vespasiano tab. x111, num. 5. 9, 10, 11. in Tito tab. v, n. 3. & de Antonino Philos. Beger. thes. Pal. pag. 34.

<sup>(</sup>u) In nummo Conftantis imp. Beger. ibid. pag. 374.

<sup>(</sup>x) Thef. Brandenb. pag. 51.

<sup>(</sup>y) Oisel. thes. numism. tab. LXIX. 3, & LXX. 6.

<sup>(</sup>z) Lastant. institut. lib. 111, cap. xx11.

Aras statae & tranquillae Fortunæ positas, Gudius (a) collegit. At unicus noster lapis est, qui hanc Fortunæ sive manentis & perpetuae, sive statae atque tranquillae imaginem exhibet. Convenit ei pulcherrime gubernaculum inversum, & pro rota vel globo lapis quadratus pedi subditus. In nummo Vespasiani Fortuna Aug. basi insistit; in Commodi Fortuna manens sedet in cathedra, innixa telis, quorum cuspis terræ insixa (b). Extat de Fortuna Romanorum elegans Plutarchi commentariolus (c), ubi populis aliis desertis Romam advolasse, in monte Palatino consedisse, alas & talaria deposuisse, versatilemque & insidelem illum globum missum secisse traditur, tranquilla atque perpetua ibidem mansura.

Austores monumenti sunt duo Julii, secundus & Januarius, fratres, neque militari, neque civili munere vel dignitate conspicui. Cavendum autem, ne Juliæ, summæ apud Romanos genti, adscribantur, nisi per manumissionem. Nobilissima nomina cum insimæ sortis hominibus tribus potissimum modis, adoptione, manumissione & civitatis Romanæ largitione communicata suisse, nemo ignorat. Julios nostros vel ex servo, vel ex liberto patre aut avo oriundos suisse, inde colligimus, quod cognomina illorum, Secundus & Januarius, inter servorum nomina leguntur. L. Julius L. L. (Lucii Libertus) Secundus in Hispania vixit, teste marmore Muratoriano (d). M. Julius Secundus, medicus ocularius, in sepulcreto libertorum Liviæ Aug. (e) Medi-Bb 3

<sup>(</sup>a) Inscript. pag. xLIX. 7. L. I. 2. & LX. I.

<sup>(</sup>b) Oisel thes. numism. tab. LUI. I. 2.

<sup>(</sup>c) Operum tom. 11, pag. 97.

<sup>(</sup>d) Thef. inscr. tom. 1, p. cklii. 4.

<sup>(</sup>e) Ibid. tom. 11, p. cmv111. 1.

cus ocularius memorem me facit inscriptionis, Aventici Helvetiorum conspicuæ:

NVMINIB. AVG. ET GENIO COL.

HEL. APOLLINI SACR. Q. POSTVM.

HYGINVS ET POSTVM. HERMES LIB.

MEDICI S. ET PROFESSORIBVS.

Ex Stumpfio Gruterus (f) aliique lineam ult. dederunt medicis & professoribus, sed male. Liberti ipsi, lapidis auctores, erant medici, quod & cognomina ipsorum indicant Huginus & Hermes, adeoque sibi & professoribus, ex eodem libertorum genere natis, monumentum posuerunt. Secunda Livillae serva medica legitur apud Pignorium, egregium de servis & eorum apud veteres ministeriis scriptorem (g). Habemus itaque Secundum inter libertos, olim servos, & Secundam inter servas. Ecce inter eosdem Januarium. L. Cassius L. L. Januarius, & inter Cornelii Charitonis fervos Januarius commemorantur apud Gruterum (h). Juliis nostris prænomen, non quod eo caruerint, sed quod illud in lapide scribi neglexerint. Quum enim libera Rep. fratres prænomina diversa discriminis caussa gessissent, sub imperatoribus iisdem sæpissime prænominibus insigniti, cognominibus maluerunt distingui; unde prænominum fere ratio habita nulla. meris unicum exemplum adducam, & ex eadem quidem cum ara nostra ætate. Pudente & Orfito coss. i. e. an. Chr. 165. T. Fl. Hymnus pater, & filii TT. FLL. Col. Marcellus & Titianus, ille conjugi santtiss. dulcissimaeque, hi matri pientissimae sarcophagum sigil. cum opere & basibus fecerunt (i). Pater itaque & silii eodem

<sup>(</sup>f) Pag. cx11. 3.

<sup>(</sup>g) Pag. 37.

<sup>(</sup>h) Pag. xxxII. 3. & LXIII. 2.

<sup>(</sup>i) Gruter. pag. Decli. 3.

dem prænomine, at diversis cognominibus, usi sunt, oriundi quoque, uti Julii nostri, ex stirpe servili.

Caussam lapidis positi & ætatem si quæras, ex voto solito & imaginibus deorum additis patet, metum quendam & ab hostibus Germanis periculum præcessisse, quod a Jove conservatore & constanti Romanorum fortuna depulsum. Lapidem Begerus victorialem. ob adjunctum Victoriæ simulacrum, appellat. riam autem Jupiter potissimum dedisse, Vulcanus arma ministrasse credebantur. Ad Antoninorum seculi II ævum, minime cum Frehero ad Valentiniani & Gratiani, imperatorum Christianorum, vel cum laudato supra Cullmanno ad Diocletiani tempora. monumentum hoc refero. Vetat operis elegantia, ne feculo II posterius habeatur, Jubent circumstantiæ variæ, ut Antoninis adscribatur. Servatur Heilbronnæ ara Fortunae respia centurione legionis vIII aug. Torquato & Juliano coss. id est, a. Chr. 148, adeoque sub Antonino Pio constituta (k). Nulla quidem belli ab Antonino Pio ad Rhenum & Nicrum gesti, apud historicos illius ævi, flaccidos & raros in gurgite vasto natantes, extat memoria. Imo orbem is terrarum fine bello, fola auctoritate, rexisse fertur. Id tamen non impedit, quo minus ad Nicrum fuerint cum Germanis, perpetuis Romanorum hostibus, si non proelia justa, velitationes saltem; id quod vel Heilbronnensis Fortunæ respicientis ara nobis persuadet. nini Philos. autem auspicia imperii, circa a. 162, Cattos, Rheno & Nicro proximos, in Germaniam, Romanam scilicet, irrupisse & adversus eos Aufidium Victorinum missum fuisse, Iulius Capitolinus (1) docet. Sunt nummi, M. Aurelio imp. 11, cof. 111, id est, an. 164 cusi, in quibus principi huic Germanici elogium tri-

<sup>(</sup>k) Schelhorn. amoenit. lit. tom. x, p. 1208. De ara hac commentatio antiquaria Jo. Rud. Schlegelii, gymn. Heilbr. rectoris, extat in Clemmii nov. amoenit. lit. p. 394.

<sup>(1)</sup> Vita M. Aurelii cap. VIII.

tribuitur. Et hac profecto temporis epocha aram nostram ut positam credamus, omnino nos movet tum capitis Vistoriae ornatus & capillorum in occipitio nexus, simillimus ei, qui Faustinam juniorem, M. Aurelii conjugem, a matre sua distinguit; tum Rheni & Nicri sub reliquo imperatoris hujus imperio quies non interrupta, ita ut Germaniæ populis, Marcomannis, Nariscis, Hermunduris, Quadis, Suevis, Sarmatis, Alanis, Vandalis &c. adversus Romanos maxima vi brevi post insurgentibus, Catti societatem belli inire ausi non suerint. Ad bellum hoc, quod ad Danubium gestum est, non ad Rhenum, referendi sunt nummi M. Aurelio imp. v1, cos. 111, hoc est, an. 171 percussi, quorum unum Begerus (m) exhibet, ubi Victoria alata clypeo palmæ assixo VIC. GER. inscribit.

Victorini itaque de Cattis victoriam, nulli scriptori memoratam, lapidom nostrum, in Cattorum finibus erectum, celebrare nullus dubito; ita ut monumentum hoc non Antoninianæ tantum laxius, sed Antonini Philos. primum regnantis ætati considentius adscribamus; monumentum eo magis venerabile, quod ad tam venerandi principis imperium adscendit, nostrique Palatinatus sub Romanis historiam haud parum illustrat, novo indicio, marmora & numismata scriptorum haud raro supplere desestum atque silentium.

Ex superioribus itaque inscriptionis nostræ hæc prodit paraphrasis: Jovis opt. max. numine, ope Vulcani, Fortuna Romanorum manente atque perpetua, relata vistoria est de Germanis, M. Aurelio Antonino imperatore; quam ob rem Julius Secundus & Julius Januarius fratres, maximo ex periculo servati, posita hac ara votum ante conceptum solverunt lubentes laeti merito.

In

Nim . 2.

ad pag.zoi.

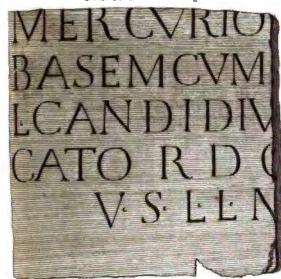



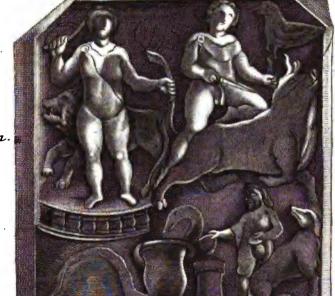

Num.

F. S. Kioling desig.

H. Contgen Sculpt . Nog.

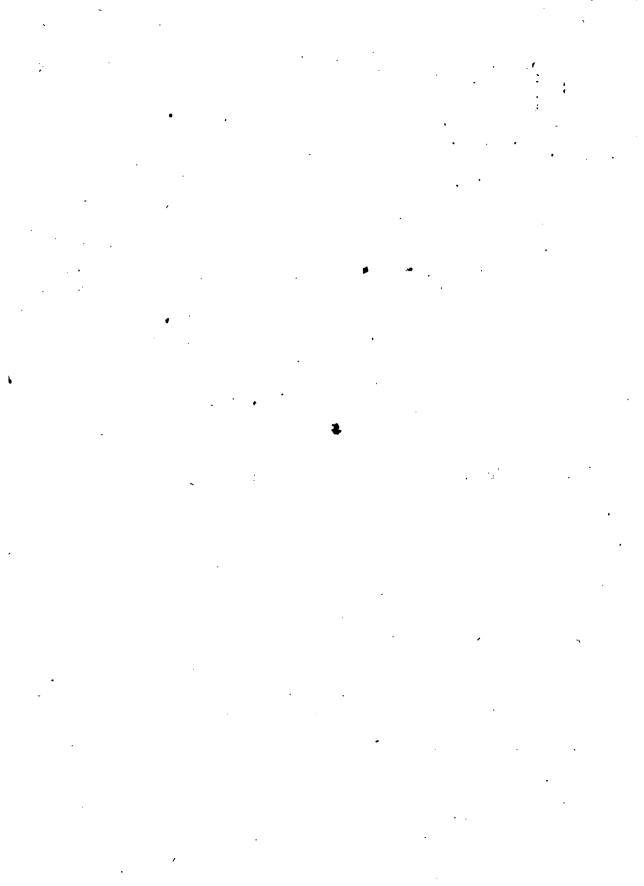

"In eodem monte sancto prope Heidelbergam inventæ, inde-Tab.II. n. r. que in vicum Handschuchsheim primum, deinde Mannhemium Ara Mercuria. translatæ funt inscriptiones duæ, quas ex ipsis marmoribus suis tabula alia fincere repræsentamus. Utraque non forte, sed barbaro quodam consulto una sui parte comminuta est. Priorem ante nos Apianus (n), Heroldus (o), Freherus (p), Gruterus (q) ediderunt, nemo recte. Ex Heroldo Reinesius (r) eam dedit. non quod probaret, sed ut fraudes, in hoc eruditionis genere committi folitas, patefaceret. Neque fana profecto est, quam ex ingenio ipse suo attulit, medela. De MERCURIO omnes conveniunt & BASE CVM signo ei posita. Basis hic ipse lapis Signum interiit. Vocem signo, quæ lapidi ablata, nullus expressit, præter Heroldum. Difficultas major in nominibus hominis, qui posuit. Est is LUCIUS CANDIDIUS CATO, ubi nihil desiderandum, nisi prænomen patris, forte & tribus, quæ li-Pereat Heroldi Julian. neam tertiam absolvisse videntur. Didius Evacatorum Dux; pereat quoque Gruteri Gator lineze quartæ, & in indice operis hujus Scaligeriano L. Candidius Mercator. Apiani & Freheri erroribus minoris momenti non inhæreo. Reinesius eundem L. Candidium Mercatorem admittit. & ex figlis D C Decurionem Coloniae constituit audacissime. R. D. & aux sequitur vel C vel O literx initiales sunt vocum, quas ex iis divinari oportet. Solennis est in patrize enuntiatione, uti supra jam annotavimus (s), formula lapidaria Domo e. g. Roma, pro qua siglæ D. R. sæpius ponuntur. Quæ cum ita sint, quin R. D. Roma Domo, vel Romanus Domo interpretemur, obstare Cc eaui-

<sup>(\*)</sup> Inscript. pag. cccclxv.

<sup>(</sup>o) De stat. leg. in vet. Germ, cap. XII,

<sup>(</sup>p) Orig. Palat. part. 1, pag. 26.

<sup>(</sup>q) Corp. inscript. pag. LII. n. 2.

<sup>(</sup>r) Syntagm. inscr. pag. 1008.

<sup>(</sup>s) Pag. 23 med.

equidem nihil video. Simplicissima sane hæc est & aptissima stylo Romanorum epigraphico interpretatio. Quæ vero in lapide desunt, nos nolumus inutili opera revocare, neque de postremæ lineæ siglis, omnium tritissimis, hic aliquid addere.

Num. 2. Monum. Vifucii. Monumentum numero secundum nostra demum ætate inventum, nec a quopiam veterum inscriptionum quæsitore proditum est (t); monumentum plane singulare, in quo incogniti hactenus dei & civitatis Nemetensis exprimitur nomen.

Deus appellatur Visucius, quem in topicorum vel localium numinum, quæ docente Servio (u) ad alias regiones nunquam transeunt, numero habere, nemo facile recufabit. tem de topicis his diis certi aliquid statuere. Ouid fi montem. in quo repertus est lapis, sub hoc latere nomine conjicimus. Nam & montes altiores deorum instar habebantur, id quod de Vosego, Penino & Apenino montibus constat (x). Montes istos inter Nicrum, quos Odoniam filvam media ætas appellavit, una voce Visucium ad instar Vogesi, Jurze, Penini &c. appellatos suisse, quin statuamus, nihil vetat. Oritur in eis rivus haud incelebris Wisgoz, hod. Weschniz, ad quem monasterium Laurisham. feculo viii extructum. Idem nomen virile proprium evalit. Rinoldus quidam & Wisogoz XII Kal. Oct. anni XIII Karoli Magni regis mansum & triginta jurnales in pago Wormat, in Dutenheim marca laudato monasterio donarunt (y). Germanorum Wisgoz Romani in Visuz & addita ex linguæ suæ genio terminatione, in Visu-

<sup>(</sup>t) Legitur tamen in addit. 2 ad Jo. Petri Kayseri, senis venerandi, Hiftorischer schau-platz der stadt Heidelberg, edit. Francos. 1733. At
multum abest a vero.

<sup>(</sup>u) Comment. ad Virgil. Æneid. vii. vers 47.

<sup>(</sup>x) Adi illustris Schoepflini Alfat. illustr. tom. 1, pag. 486. & Maffeji mus. Veron. pag. 79.

<sup>(</sup>y) Cod. trad. Laurisham. msc.

Vilucius corruperunt. Lubentius tamen ego crederem, Visucium non tam montis fuisse nomen, quam dei, in montibus his ab inquilinis suis culti. Veteres profecto Alemanni & Franci Deum Got & Goz promiscue appellarunt, unde Meingot & Meingoz, Godebert & Gozbert, Gotfrid & Fridegoz &c. composita ex duabus vecibus nomina virorum propria. Occurrit alibi in tradițione quadam Laurisham. vocabulum Achgoz, pro quo nunc dicimus Achgett. Wisgoz itaque aut Latinum Visucius conflatum esset ex Wis & Goz vocabulum, sapientem Deum, vel verum vel fictitium, designans. Deo huic peregrino, ut eum propitium sibi redderet, AEDEM CUM SIGNo fecit CAJUS CANDIDIUS CAL-PURNANUS, ex eadem, qua L. Candidius Cato, de quo ad præcedentem inscriptionem actum, gente oriundus, prænomine tamen & cognomine distinctus. Cognomen Calpurnani a matre Calpurnia procul dubio accepit. ADEM pro Aedem error videtur esse fabrilis, seque ac adicula pro aedicula apud Muratorium (z). Periit cum zede SIGNUM Visucii, ex quo, si adhuc fuperesset, dei hujus Teutonici figuram nosceremus. Difficillima est explicatu linea quinta, ex qua tamen, præter numeros, vix aliquid fani elicias. Ut brevis fim, dicam, quomodo ego legam; DCC, septingentis Suis Nummis ET MDC, mille sexcentis vel septingentis (nam centenarius desiderari numerus videtur) CIVITATIS Sunt, fateor, de quibus ipse dubito, sin-NEMETENSIS FECIT. gularis potissimum figura copulæ ET, quam alibi frustra quæsiveris. Sagaciorum examini ænigma hoc commendo. Offenderet quoque in litera D posteriore virgula interior transversa, qua vocalis E indicari folet, ut hinc syllaba MED prodiret, nisi similis nota, quingentos denotans, in zenea obligationis prædiorum tabula apud Maffejum (a) & alibi compareret. Summam pecuniæ, in ædium sacra-Cc 2

<sup>(</sup>z) The/. inscript. pag. MCCCCX, 12.

<sup>(</sup>a) Mus. Veron. p. cccciii.

rum conftructionem impense, in aliis titulis Moguntize (b) legi & prope Badam Helvetiorum Wettingze. Alias S. P. sua puunia aut P. S. pecunia sua brevius scripserunt veteres.

Num. 3. anaglyph. Mithriac.

Tertius hujus tabulæ lapis est, qui nune primum in lucem prodit, anaglyphum Mithriacum, fine literis, repertum Ladenburgi ad Neccarum, ubi inventa quoque ara civitatis Mogunt. votiva, de qua superius (c). Sunt ejusdem generis marmora Romæ (d), Veronæ (e) & alibi; at nullibi, quam in nostris Germaniæ oris, frequentiora. Aliud Mulíze, inter Oenipontum & Brixiam (f), aliud in Wirtenbergico (g), aliud in Bipontino (h) ducatibus; quibus nunc Ladenburgense nostrum accedit, a reliquis nonnihil diversum. Diversos quatuor iconismos Mithræ ex antiquarum gemmarum sculpturis protulit Thomas Hydeus (i). cum quo solem in signo verno tauri, quo omnia reviviscunt, iis repræsentari, & quod apud Persas hieroglyphicum fuerat, a Græcis atque Romanis, superstitioni longe pronioribus, in divinum cultum fuisse depravatum, existimamus. Unde sunt aræ SOLI INVICTO MITHRE, NUMINI INVICTO SOLI MITHRE (k),

DEO

<sup>(</sup>b) Vid. Joannis script. Mogunt. tom. 3, pag. 342.

<sup>(</sup>c) Pag. 188.

<sup>(</sup>d) Vignol. de columna Antonini Pii p. 174.

<sup>(</sup>e) Maffeji mus. Veron. p. 75, n. 1.

<sup>(</sup>f) Vide Martini Gerberti, celsiss. nunc principis abbatis San - Blasiani, itinerar. p. 442.

<sup>(</sup>g) Sattler hift. Wirtenb. tab. x1, pag. 192.

<sup>(</sup>h) Schoepfl. Alsatia illustr. tom. 1, pag. 501.

<sup>(</sup>i) Hist. relig. veterum Persarum cap. 1V, pag. 113.

<sup>(</sup>k) Reines. syntagm. inscript. class. 1, n. xlv sqq.





H. Contgon Sc. Hoo .

. . . - ' . 

DEO INVICTO MITHRE (1) hinc inde positæ, quarum una Heilbronnæ (m). Religionis quoque hujus, a Romanis admissæ, testis est figura sacrificantis in ara, quæ in lapide nostro infra Mithram excisa, non obvia alibi. Solis virtutes & benesicia significari putantur imaginibus animalium, corvi, leonis, canis atque serpentis, præter quas alia piscis, aquilæ, scorpionis, solis, lunæ, stellarum, fulminis, arborum &c. simulacra alibi comparent. Figuram humanam retro Mithram, tauri caudam sinistra quæ tenet, ad lunam referre lubet. Subigit sol terram, comitatur luna, adeoque tum solis imperium exprimitur, tum lunæ servitium. At in noste hieroglyphica tam obscura somniare magis licet, quam cernere. Cernant, qui sunt, oculatiores nobis.

Superstitio Mercurialis nullibi magis invaluit, quam in Gal-Tab. III. lize, Germanizeque confinibus, Romanorum imperio adjectis, hoc l'ad Rhenum atque Danubium. M. Velserus (n) Augustz Inscriptio Obrigheim. Vindelicorum quinque, & in agro Augustano tria Mercurii monumenta vidit. Alsatia inferior trium Mercurii templorum, nec non zedis & attegize tegulitize rudera, aras porro & imagines anaglyptici operis plurimas hodieque ostentat (o). Spirze mercurio cons. (p) id est, lucrorum potenti & conservatori, uti alibi legitur (q); Birstadii e regione Wormatize, ditionis Mog. vico, mercurio nundinatori (r), sive, uti apud Mediomatricos lecce 3

<sup>(1)</sup> Menestrier hist. de Lyon pag. 19.

<sup>(</sup>m) Reines. l. c. num. xLVII.

<sup>(</sup>n) Rer. Augustanar. pag. 108. sqq. & p. 247.

<sup>(</sup>o) Vid. Alfat. illustr. tom. 1. period. Rom. sect. v1, cap. 1.

<sup>(</sup>p) Gruter. inscript. tom. 1, pag. LIV, n. 5.

<sup>(</sup>q) Spon. miscell. erud. antiq. sect. 111. n. 42.

<sup>(</sup>r) Spon. l.c. n. 43, & Reines. class. 1. inscript. Lxxx.

gebatur, NEGOTIATORI (s), aræ votivæ positæ suerunt. In Palatini electoratus ditione, ad Nicrum & Rhenum, obvia quoque sunt marmora dicata Mercurio, quorum unum superius descripsimus,

Præferendum ei, quod nunc ob oculos ponimus, Obrighe-Lapidis fata. mianum, vulgatum olim a Petro Apiano (t), ex quo Gruterus corpori suo inscriptionum id intulit (u); neglecta lapidis figura. quam Apianus lapide longe pulcriorem expresserat. num & Gruterum Casp. Barthius ex Jac. Beyellii, presbyteri Spir. libello monumentorum veterum, an. 1533 scripto, Obrig. Ex Boissardi deheimense quoque adversariis suis (x) inseruit. nique schedis Montefalconius (y) integrum lapidem publicavit æri incifum. Sed accidit Obrigheimenfi, quod plerisque aliis epigrammatibus vetustis accidisse quotidie experimur, ut vitiosum nempe prodiret, & ab idiographo fuo alienum. Medelam nec Oedipus attulerit, nisi inspecto lapide. Montefalconius primam tantum lineam exposuit; cætera, inquit, vix ac ne vix quidem explicari possunt,

Explicatio. Siglas IN H. D. D. antiquarii communi fere consensu interpretantur In Honorem Domus Divinae; quæ lapidum formula initialis & in monumentis publicis frequens, integris verbis hinc inde

<sup>(</sup>s) Meurisse hist. des Ev. de Metz, p. 10, & Murator.inser. tom. 1, p. xlix. 8.

<sup>(</sup>t) Inscript. pag. 464.

<sup>(</sup>u) Thef. infer. pag. LII, n. I.

<sup>(</sup>x) Lib. 111, cap. 1, pag. 2428.

<sup>(</sup>y) Antiq.explic. supplem. tom. 1, pag. 99.

inde expressa occurrit (z). Minodunense Helvetiæ marmor (a). quod igfe quarto abhinc an. inspexi, PRO SALVTE DOMVS DIVINA habet. In Gallia pro falute imp. Gordiani TOTIUSQUE DOMUS DI-VINE taurobolia facta (b). Crescente Romanorum in principes fuos adulatione, nata est consuetudo, ut domum augustam sive imperialem appellarent divinam, principes ipsos cum inter deos collocassent, templisque post funera & sacerdotiis honorassent (c). Aritiensis Lusitaniæ civitas pro Caligulæ salute tuenda anno Chr. 37 jusjurandum ære expressit (d), in hæc desinens verba: .. Si "sciens fallo fefelleroque, tum me, liberosque meos Jupiter opt. " max. ac divus Aug. cæterique omnes dii immortales expertem "patria, incolumitate, fortunisque omnibus, faxint. Augusto T. Lapponius & Domitia Cassia votum solverunt (e). Plinius orator (f) de Trajano: "Necdum imperator, (inquit) necdum " dei filius eras, " a Nerva scilicet, inter divos relato, nondum adoptatus.

Secundo versu deum, cui dicata est ædes, lapis noster MER-CURIUM nominat evidentissime. Ad latus inscriptionis sinistrum sigura Mercurii, capite & pedibus alati, exsculpta, obvia alibi, cum crumena scilicet, caduceo & ariete. In opposita lapidis parte alia sigura tunicata comparet, non dei, sed hominis mercatoris, ambabus manibus sacculos plenos gestantis, vel ut dona offer-

<sup>(</sup>z) Grut. in/cr. p. xc11.

<sup>(</sup>a) Maffeii Galliae antiqq. selett. epist. 111.

<sup>(</sup>b) Gruter. p. xxix, 14, xxx, 1, xxx1, 2.

<sup>(</sup>t) Cel. Schoepstinus de apotheosi imperator. Rom. cap. 2. & Jacobi de Rhoer otium Daventr. lib. 1, cap. xxx1. sq.

<sup>(</sup>d) Fabretti inscr. p. 674. & Maffeji istor. diplom. p. 36.

<sup>(</sup>e) Maffeji museum Veron. pag. xcv, n.3.

<sup>(</sup>f) Panegyr. Trajani S. x1v.

ferret dee, vel ut conditionem suam, fortunam desideriumve indicaret. Pertinet huc Ovidianum (g)

> Est aqua Mercurii portæ vicina Capenæ., Huc venit incinctus tunicas mercator,

Beyellius, uti ex Barthio discimus, Bacchum esse credidit, cujus tamen ne umbra quidem in lapide apparet. Montefalconius, vitiatam essigiem ex Boissardo nactus, quid ea significet, dubius hæsit.

Linea tertia AED. SIGN. ACR interpretanda mihi videtur; aedem, fignum ac reliqua; ad ædem scil. & signum pertinentia, Signa numero plurali alii inscriptionis hujus editores habent; sed duo vel plura unius dei signa in una eademque æde Romani non posuerunt. Manisestum insuper est in lapide punctum, decurtatæ vocis in sine indicium. Particula AC pro ET in marmoribus rarior. Deprehendi tamen in monumentis ejusdem ævi apud Gruterum (h). Siglam R. reliqua interpretamur, que signissicatu quoque alibi occurrit (i).

Sequitur linea quarta & quinta dignitas & nomen hominis, qui hæc omnia curavit. Fuit is Centurio quartae Legionis Bellonius Marcus Amerinus. Nota 7 centuriæ vel centurionis, qua vix alia tritior est in monumentis militaribus, Apianus & Boisfardus, qui lapidem exscripserunt, misere corruperunt, quod sexcenties alibi contigisse jam alii observarunt (k). Legio quarta, cujus hic mentio sit, imperante Nerone in oriente militavit (l). Inde

<sup>(</sup>g) Fastor. lib. v, ad fin.

<sup>(</sup>h) Pag. celxxxi, n. 1. & 4.

<sup>(</sup>i) Maffeji Gall. antiqq. sel. epist. xvII.

<sup>(1)</sup> Hagenbuch. de dipt. Brix. pag. 194. & 215.

<sup>(1)</sup> Tacit. annal. xv, 6. 26,

de in Germaniam sup. cujus metropolis Moguntia erat, transhta, mortuo Nerone prima & promptissa pro Vitellio stetit (m). Victa deinceps a Vespaliano, & cum reliquis Vitellianis legionibus per Illyricum dispersa est (\*). Nova hinc quarta legio conscripta, quæ a Flavio Vespasiano imp. Flaviae cognomen accepit; unde duz quartze legiones fuere, Scythica & Flavia; uti ex classico Dionis Cassii (0) de legionibus loco, & ex marmoribus (p) con-Ad Flaviam marmor nostrum referimus, quod eiusdem legionis mentio fit in lapide Spirensi apud Lehmannum (q). Legionis hujus centurio erat Bellonius, przenomine Marcus, cognomi-Prænomen vero, nomen & cognomen habere, ne Amerinus. civium Romanorum erat, ex quibus conscribebantur legiones. Stilo Latino puriore scribendum fuisset M. Bellonius Amerinus. regulis liberæ & florentis reip, discessum sub imperatoribus, sub quibus nominum ratio plane fluxa & incerta fuit (r). Lapis Wormat. supra (s) Sacer Julius pro Julius Sacer; Emeritius Sextus, pro Sextus Emeritius, omisso vel prænomine, vel cognomine, inscriptio Canstad. habet (t). Cognomentum nonnunquam gentilitio præmisfum (u), & gentilitium prænomini, contra ufum veterem, prout quis-

 $\mathbf{D}\mathbf{d}$ 

que

<sup>(</sup>m) Id. hist. 1.55.

<sup>(</sup>n) ibid. 111, 22, 35.

<sup>(0)</sup> Lib. Lv, pag. 564.

<sup>(</sup>p) Gruter. infcr. DXIII, 2. 3.

<sup>(</sup>q) Chron. Spir. lib. 1, cap. 8.

<sup>(</sup>r) Erudite omnino hæc nostris diebus evolvit V. C. Henr. Cannegieter in lib. sing. de mutata Romanor. nominum sub principibus ratione edit. an. 1758.

<sup>(</sup>s) Pag. 20.

<sup>(</sup>t) Alfat. illustr. tom. 1, pag. 443.

<sup>(</sup>u) Maffeji Galliae antiqq. /el. ep. xv.

que hoc vel illo appellari maluerat. Bellonius nomen militare a Bellona, Martis five uxore five forore; uti a Marte ipfo Martia, ab Apolline Apollonia, a Mercurio Mercuria, a Saturno Saturnia gentes paffim in lapidibus celebrantur. Apianus, Gruterus & Mantefalconius dedere Bellonus, neglecta vocali I, quæ confonanti N imposita. Bellonius tamen, non Bellonus, legendum esse, inconsulto lapide divinari potest, quoniam nomina gentilitia omnia in 145, paucissima in æus desinunt. Unicum autem hoc monumentum est, ex quo gens Bellonia nobis innotescit. Notissimum vel ex Ciceronis pro Sexto Roscio Amerino oratione Amerini cognomen. quod a patria prognatum videtur. Ameria enim antiquissimum Romanorum municipium fuit, hodie civitas Umbriæ, Amelia Apianus dedit SAMEc, Barthius & Montefalconius SA-MERc. pessime. Ex vitiosa hac lectione in indicem nominum Gruterianum magni Scaligeri Bellonus pro Bellonius, M. Samecius & Sameciussus pro M. Amerinus illati sunt.

M. Bellonius Amerinus, centurio quartæ legionis, non sponte sua vel privato nomine ædem & signum Mercurio posuit; sed IVSSVS F. C. jussus faciundum curavit. Jussus haud dubie a legione sua, ex Italis, Gallis atque Germanis constata, postquam Caracalla imp. jus civitatis Rom. ad universas imperii Romani provincias liberalissime extendisset. Unde monumentum nostrum, æque ac ara civitatis Mogunt. Ladenburgensis, inter publica, non privata, referri debet.

Ex ultimis denique literis, injuria temporum valde exesis, nihil pronius extricari posse videtur, quam I. Flavio Constantio Caes. Consule II. qui consulatus cum sexto Diocletiani imp. incidit in an. Chr. 296. Apianus & Gruterus ultimam lineam CA AVII. dedere. Constantius hic Chlorus, Constantini M. pater, quadriennio ante cæsar factus, diviso quatuor in partes imperio, Galliam, Hispaniam, Britanniam, & cum Gallia Germanias duas, juris Rom. provincias, tractumque omnem Rhenensem accepit, bellis adversus Francos & Alemannos ad Rhenum in-

clytus. Ab an. 293 tamen usque ad 301 vel pacis vel induciae rum intervallum fuisse, ex silentio scriptorum conjicimus, eoque intervallo Mercurii ædes ad Nicrum, imperii Rom. limitem, ob commerciorum forte cum ipsis Germanis felicitatem, extructa. Proximos enim Rheno Germanos usos commerciis, aurum & argentum Romanorum in pretio habuisse, auctor est Tacitus (x), qui & negociatores Romanos ad Rhenum commemorat. Negotiator gladiarius, veteranus legionis x x 11, Fortunæ templum Moguntiæ extruxit (y). Solius Constantii nomen & consulatum Bellonius expressit, quod solus Constantius his in partibus regnavit. Sunt exempla alia minime rara, quibus alteruter tantum consul memoratur in lapidibus, omisso collega.

Animadverte quæso, mores & genium seculi, quo universa domus augusta primum, dicta divina, dein Mercurius deus ejusque ædes, inde legio, post legionem centurio & nomen ejus primarium, viroque militari honorificentissimum, a deo quippe bellorum præside desumptum, postremo tempus, quo monumentum positum, enuntiantur. Brevitas quidem Romana & simplicitas ades, at simplicitas adulatione omnino corrupta.

Paucis supra Obrighemium lapidibus ad alteram Neccari ripam, dextram scilicet, in monte S. Michaelis prope Gundelshemium oppidulum, servatur adhuc elegans Jovis & Junonis ara; a Cajo Fabio Germano, Beneficiario Consulis, pro se suis posita, cujus epigramma Gruterus (2), ornamenta vero universitatis Trajectinæ ornamentum, Christoph. Saxius (a), descripserunt, uterque ex schedis Clusianis, satis accurate.

Dd 2

Sed

<sup>(</sup>x) De mor. Germ. cap. v.

<sup>(</sup>y) Foannis scriptor. Mogunt. tom. 111, pag. 342.

<sup>(</sup>z) Inscript. tom. 1, pag. V11. 4.

<sup>(</sup>a) Peric. animadvers. in aliquot classica marmorum syntagm. pag. 22.

Sed & prope Heilbronnam ad Neccarum plures antiquitatis Romanæ lapides effossi sunt, votivi omnes, aræ scilicet Mithræ, Fortunæ Respicientis, Jovis, Martis ac Genii loci, quæ postrema a Cajo Julio Quieto, alio benesiciario consulis, posita suit. Titulos sepulcrales, qui frequentissimi sunt Moguntiæ, Wormatiæ, Spiræ, in ripis his Neccarianis reperimus nullos. In sinistra Rheni ripa res tutior erat Romanorum, ut sepulcra ibi sua haberent secure. At in Germania, ultra Rhenum, nonnisi aras, ædes & signa deorum posuerunt, quibus dubios imperii sui sines sirmari haud dubie crediderunt adversus hostes.

Num. 2. Ara Fort. Erbacensis.

Ex vicino nobis comitatu Erbacensi, electoratus Palatini feudo, Georgii Ludovici, illustriss. comitis, Furstenaviæ sedentis, dono, illatum quoque est museo lapidari Palatino monumentum præstans, ex longo sedecim seculorum decursu illæsum. Forma lapidis aram indicat, literæ infculptæ aram positam For-Eleganti lapidis formæ inscriptionem servatam tunze docent. procul dubio debemus. Detexit illam in facello vici Bullau Jo. Marquardus, Eberhardi comitis Erbac. ephorus, quum propter luem Heidelberga, quam studiorum causa adierant, an. 1510 Furstenaviam rediffent (b). Communicata cum Apiano & Amantio, Ingolftadii in lucem mox edita est (c). Ex Apiano Janus Gruterus (d), Georgius Eccardus (e), Dan. Schneiderus (f) protulere. Schneiderum, rerum Erbacensium scriptorem alias diligentissimum, & in comitatu hoc ipso agentem, alienis oculis quam

<sup>(</sup>b) Testis ipse Eberhardus comes in vita sua apud Schneider histor. Erbac. pag. 169.

<sup>(</sup>c) An. 1534. in sacrosantiae vetust. inscript. pag. 460.

<sup>(</sup>d) Pag. LXXII, n. 7.

<sup>(</sup>e) De rebus Franciae orient. lib. 1, pag. 8.

<sup>(</sup>f) Hift. Erbac. pag. 271.

quam suis lapidem videre maluisse, miror. Non ad veritatem enim autographi, sed qualem dederat Apianus, cum Grutero & Eccardo illum expressit. Inscriptionem quatuor linearum, quinque lineis exhibuere, & literarum, quæ adfunt, compendia neglexerunt omnes. Imo Eccardus signum 7 centurionis plane omisit: quid sit aut velit, forte ignarus. In linea tertia vitium latere suspicatus est Marq. Gudius, qui pro SECCIANVS legendum effe conjecit vel SEXTIANVS vel SEPPIANVS (g), fed contra lapidem. Dein formulæ folennis V. S. L. M. defectus Apianum & Gruterum induxit, ut lapidem inferiore sui parte truncatum exhiberent. Dispellit hanc omnem sive errorum sive conjesturarum nubem lapis ante oculos nostros jam positus, novo argumento, in re epigraphica veterum, quantumvis ævo nostro exculta, plurima ex autographis emendanda & restituenda supereffe.

Docemur autem ex marmore hoc nostro, Romanis in silva Odonica, inter Moenum & Nicrum, stationes suas & excubias habuisse ex LEGIONE VIII. AVGVSTA, cujus centurio erat Lvcivs FAVONIVS SECCIANVS. Gentis Favoniae nomen obvium est in monumentis antiquis apud Gruterum. Cognomen Seccianus, quod alibi non occurrit, trastum videtur a matre, quæ ex gente Seccia erat. SECCIUS SECUNDINUS VET. LEG. II. ITAL. & SECCIA SECUNDINA, filia ejus, leguntur in epigraphe antiqua Celejæ, Styriæ inferioris oppidi (h). Factum enim sub imperatoribus, ut filius natu major cognomen a patre, minor a matre acciperet, nomine gentilitio matris in anus producto, quum stante republica Rom. fratres solo, uti supra jam monuimus, distincti fuissent prænomine (i).

Dd 3

Le-

<sup>(</sup>g) In not. ad novissimam operis Gruteriani editionem loc. cit.

<sup>(</sup>h) Apiani inscript. pag. ccclxxv. & Gruteri pag. Dlx. 6.

<sup>(</sup>i) Cannegieter de' mutata Romanor. nominum sub principibus ratione cap. 111, pag. 10.

Legionis VIII. Aug. ad Rhenum sup. Moenum & Neccarum seculo II & ineunte tertio militantis, monumenta alia plura supersunt in Alsatia (k), Moguntiæ (l) atque Heilbronnæ (m). Imp. Antonino IV & M. Aurelio II coss. id est, an. Chr. 145, Moguntiacense; Heilbronnense Torquato & Juliano coss. id est, an. Chr. 148, posita suere. Medio eidem seculo secundo aram nostram Fortunæ Bullaviensem adscribo, æque ac Heidelbergensem quadrilateram, Fortunæ statæ imagine conspicuam, de qua supra. In utroque hoc saxo, & in Heilbronnensi, litatur Fortunæ; iidem dustus & compendia literarum, eadem operis elegantia.

Sub Caracalla imp. legio vIII Antoniniana cognominata est. Miles leg. vIII Antoninianæ Aug. Antonino IIII & Balbino II coss. (æræ christianæ an. 213) Genio sancto prope Moguntiacum aram dicavit (n).

Imperantibus itaque Antoninis, Pio atque Philosopho, Romani non tantum inter Rhenum, Nicrum atque Danubium dominati sunt, sed & inter Rhenum, Nicrum ac Moenum; id quod non solum ara nostra Favonii, sed & alia varii generis monumenta, in tractu isto adhuc residua, testatum faciunt.

Superest inter alia Durnii, vulgo Wald - Düren, prope Amorbacum, ditionis Moguntinæ inter Moenum & Nicrum oppidum, aræ Martis & Victoriæ fragmentum, cum hac epigraphæ

PRO SALVTE AVGG.
MARTIET VICTO
RIAE ARAM PO
SVIT C. COMINI

De-

<sup>(</sup>k) Alfatia illustr. tom. 1, pag. 509. tab. x11.

<sup>(1)</sup> Huttichius collect. monum. Mog. pag. 31. Gruterus pag. CVIII. J.

<sup>(</sup>m) Schelhornii amoenit. liter. tom. x, pag. 1208.

<sup>(</sup>n) Apianus pag. cccclxxx1.

Descripsit & nuperrime mecum communicavit Steph. Alexander Würdtwein, collega noster non dignitate magis sua quam humanitate & dostrina in paucis venerandus. Aræ Martis & Vistoriae non obviæ sunt. Unicam Muratorius (o) habet ex Dacia. Nostra belli cum Germanis quoque in Germania seliciter gesti monumentum est indubiæ sidei.

# PAGI LOBODUNENSIS,

Qualis sub Carolingis maxime regibus suit,

Descriptio.

Auftor

#### Andreas Lamejus.

S. I.

Geographia, vetus & media, lumen historiæ, viros ubique Ratio operis. Motos pridem exercuit, nondum satis. In rebus superioris ævi Marum origines latent, quas recte nosse, tanto dignius honine est, quanto difficilius. Interciderunt cum incolis suis loca, minaque regionum & locorum plurima, & quæ vicissitudines has nobis aperirent, monumenta antiqua, aut injuria temporum deleta sunt, aut in ergastulis scriniorum magnam partem adhuc machis. Suum quisque principatus sibi geographum postulat, aboris patientem, qui quæ describenda sunt, ipse videat atque moloret. Nos nunc curabimus nostra.

Electoratus Palatinus ad Rhenum, geographice fumtus, x potissimum continetur regionibus, quas olim pagos Latine pellarunt, vernacule gowe. Pagi tres, iique majores, ad sinimam Rheni fuerunt, Spirensis, Wormatiensis, Navensis; totmque ad dextram, Lobodengovia, Craichgovia, Neckergo-

<sup>(0)</sup> The faur. inscript. tom. 1, pag. xLv, n. 3.

via. Tribus nomina dedere fluvii, Nava, Craicha & Neccarus; reliquis urbes quondam primariæ, Loboduna, Spira atque Wormatia.

Pagos hos Marq. Freherus, scriptorum rerum Palat. ætate & eruditione princeps haud dubius, in originibus, quas exeunte seculo XVI. scripsit, Palatinis, ex Laurishamensibus, quæ tum in Palatino scrinio servabantur, tabulis, nondum evulgatis, primus in lucem produxit; ea austoritate & side, ut ab eo discedere religioni sibi duxerint, quotquot in eodem deinceps argumento versati sunt (p); nisi quod nonnulla suppleverit Godosredus Besselius (q), præter Laurishamensia Fuldensibus aliisque adminiculis diplomaticis usus, quæ novissima hac ætate publici sasta sunt juris. At multum abest, quin omnia nunc æquata sint. Monstrasse potius restam viam, quam calcasse dicendi sunt viri ad majora nati, quam ut suum hac in re studium omne ponerent. Quæ cum ita sint, telam ab illis relistam pro viribus nostris retexere decrevimus, non ut pertexamus omnem, sed ut pertexendi saltem reddamus aliis saciliorem.

## S. II.

Pagicaput Brevi quatuor leucarum intervallo tres ad Neccarum, Rhe-Loboduna. no mifceri properantem, fitze funt urbes, primatum quæque fuo jure exercentes & ordine. Sex minimum per fecula Loboduna,

quæ

1

<sup>(</sup>p) Tolner. hift. Palat. cod. diplom. pag. 10. Paullini de pagis Germaniae pag. 115. sqq. Juncker geograph. medii aevi part. 11. cap. v, ubî de pagis Germaniæ. Struvius in nova edit. scriptor. rer. Germ. Freheritom. 1.

<sup>(</sup>q) Prodr. chron. Gottvic. part. st.

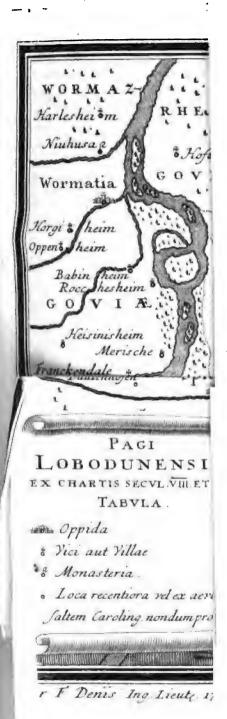

quæ media, post Heidesberga regnavit; nunc regnat Mannhemium, quæ quum imperii diuturnitate illas æquaverit, quin ad Lobodunam principatus redeat, me sane non habebit resragantem. Loboduna itaque locus hujus tractus primarius suit, castro munitus ac mœnibus, Heidelberga civitas cum nondum in rerum natura, Mannhemiumque dum villa aut vicus esset ignobilis.

Pagus Lobodunensis Lobodengowe, Lobdengowe olim dictus est Germanice; Lobedunburg, Lobdenburg, Lobodo, Loboduna, pagi caput. Seculo septimo Dagobertus, rex Francorum, primus an secundus nescio, anno regni sui sexto, omnes res juris sui in pago Lobedunburg, excepto stipe & comitatu, id est, civitatem Lobedenburg & palatium ibidem, ecclesiæ Wormat. donavit (r). De comitatu, quem rex servavit, insra agetur. Seculi sequentis anno sexagesimo quinto novæ Laurishamensi abbatiæ in Lobodone castro & in Lobodona civitate publica, id est, regia, factæ sunt bonorum traditiones (s). Henricus 11 imp. ecclesiæ Wormat. mense martio an. 1006 diploma dedit in Laudenburc (t). Ex Laudenburg denique prodiit Ladenburg, hodiernum nomen.

# S. IIL

Sequitur jam recensus singulorum, quæ pagus Lobodun. Loca pagi. complexus est, locorum satis plenus, in quo non nuda tantum, ut ante nos alii secerunt, nomina, sed qua occasione, quibus in membranis, quibusque annis illa primum compareant, exprimenda esse duximus, idque propriis ut plurimum verbis tabularum veterum, ut major sit sides. Certa a dubiis, vera a falsis solicite discernemus, quum ipsæ chartæ antiquæ sibi quandoque non constent, incuria vel ignorantia scribarum. In recensu vero

hoc

<sup>(</sup>r) Schannat. hift. Wormat. tom. 1, pag. 309.

<sup>(</sup>s) Helwichii antiquit. Laurish. cap. 1, S. v11, & cap. 11, S. 1v.

<sup>(</sup>t) Schannat. 1.c. tom. 11, pag. 37.

hoc fonticas ob causas ordinem sequemur codicis traditionum Laurishamensis, minima sui parte a Frehero atque Helwichio editi, cui tantum non omnia nos debere, grati prositemur. Iniq tium ejus sit a pago Rhinensi, in quo monasterium Laurisham. situm est ipsum. Excipit hunc Lobodunensis, ad meridiem confinis, ita ut traditiones exhibeantur primæ, quæ sactæ sunt in locis, inter Rhenigoviam & Neccarum sitis, adeoque in boreali Lobdengoviæ parte. Neccarus enim pagum hunc medium secat. In boreali hacLobdengovia primum recensentur vici & villæ stratæ montanæ a Neccaro usque ad Winhemium, nobilissima pagi pars; dein quæ in dextra Neccari ripa; indeque illa, quæ sunt ad Rhenum.

#### S. IV.

Ad firatam montanam. Ad viam itaque regiam, quæ jam inde a Carolingico ævo firata montana, firata montium & via publica dicitur, ex codice Laurishamenfi loca proponimus fequentia.

NIUUENHEIM. Anno IV Pippini regis a Gumperto vineam in pago Lobdunensi in villa Niuuenheim, inter viam publicam & sluv. Neckar, ab aliis alia ibidem Laurishamenses accepere (u). Ad vicum hunc sine dubio pertinuit villa Niuwenhosen, in qua vineam dedit Erembertus anno quinto Karoli regis. Rupertus & Hado super sluvium Neckar in Niuwenhosen, in consini Hantschuesheim, vineam quoque donarunt anno xiv ejusdem regis. Superest villa Munchhos prope Neuenhemium versus Hantschuchshemium.

HANTSCUHESHEIM. In pago Lubodoninse in villa Hantscuhesheim Hildibertus; in pago Lobodoninse in villa Hantscuesheim super sluvium Neckar Sigewinus vineas sub Pipino rege; Giselhelmus proprisum suum in Odenwalt silva, in Hantscuhesheimer marca, in pago Lubodoninse, super sluvium Neckar & Uluina anno IV Karoli regis; biennio post Regintrudis vineam juxta eccle-

fiam

<sup>(</sup>u) Helwichii antiq. Laurish. c. 11, §. 5.

siam constructam in honorem S. Nazarii in eadem villa Laurishamensi cœnobio tradiderunt.

Supra Niuuenheim & Hantschuhesheim, in fastigio montis, Heidelbergæ oppositi, fuit locus munitus & sacer regii juris

ABERINESBURG. Ludovicus rex in pago nuncupato Lobodengouue locum quendam, qui nominatur Aberinesburg, ficuti ipium conjux ejus Liutgardis habuerat, cum domibus, ædificiis, mancipiis, vineis &c. monasterio Lauresham. donavit. Astum Franconofurt palatio regio, anno incarnat. 282. (x). Latine mons Abrahae vocabatur. Femina quædam Rutsuuind ad aulam S. Archangeli Michaelis, quæ constructa est in pago Lobod. in monte, qui vocatur mons Abrahæ, jurnales v & dimidium in Ebbelenheimero marca obtulit. Astum publice in cacumine montis Abrahæ xv kal. Jan. reguante Arnolfo rege, anno iv regni ejus (y). Datum quoque Conradi regis diploma an. 912 in monte Abirinesburg (x), qui mons sanctus, vulgo Heiligberg dictus est, postquam Tiotrochus abbas Laurish. qui an. 875 obiit, monasterium ibi extruxerat (a).

HILLENBACH. Madalold in pago Lobodonensi in silva pertinente ad Hillenbach super sluvio Ulvana in loco, qui dicitur Ulvanowa, unam owam pro sex unciis argenti Gundelando abbati vendidit. Giselhelmus quoque vineam in Hillinbach & super sluvium Ulvana portionem suam owæ, quam Madalol vendiderat, eidem cœnobio tradidit an. xiv Caroli regis. Berolsus jurnalem dedit & pratum inter Hantscuhesheim & Hillinbach. Periit hic vicus inter Hantschuchsheim & Dossenheim.

Ee 2

Sed

<sup>(</sup>x) Freheri orig. Palat. in append. p. 33. Helwichii antiq. Laurish. cap. x, S. 1.

<sup>(</sup>y) Ibid. cap. x1, S. v1.

<sup>(</sup>z) Freherus 1. c. pag. 35. & Helwich cap. x111.

<sup>(</sup>a) 1bid. cap. v111.

Sed & Hantschucheshemio proximum fuit

TITTILESHEIM. Anno XXIX Karoli regis Erkanbertus rem fuam dedit in pago Lobod. inter Hantschuhesheim & Tittilesheim.

Dossenheim. Anno xv Pippini regis Bertrudis in pago Lobodonensi in loco Dossenheim nuncupato, & anno x Karoli regis Rampertus & Wolfsuind in eodem pago ac loco rem suam, triennio post vineam cum uno stirpo Herisridus, basilicam ibidem Trutbaldus & Theoterat conjuges; alia Bernhardus in Dossenh. in loco, qui dicitur Bernhardeshusun, sub Carolo rege tradiderunt. Cum villa Dossenheim in pago Lobodon, ponitur

STEIMBACH in traditione Eserihci & Heimrici sub Karolo rege. Videtur esse Steinach retro Dossenhemium in valle.

SCRIZZESHEIM, hod. Schriesheim. Hairiradus in pago Lobodonensi in villa cognominata Scrizzesheim vineam suam anno xiv Pipini regis; in eodem pago Lobodoninse in Scrizesheim & in Sahsenheim vineas suas Adalfridis pro anima viri sui Otperti & patris sui Theotdacari, nec non & silii Humberti anno xii Karoli regis obtulerunt.

Sahsenheim. Abbas Laurisham. cum Nithardo, viro ingenuo, concambium bonorum an. 849 inivit, pro huba una in pago Lobodonensi in villa Sahsenheim accipiens, quidquid Nithardus possedit in eodem pago in Thiedangeswilre. Liutharius quidam res proprietatis suæ iu pago Lobodonense in wilare Husa & in villa nuncupata Sahsenheim minore, & in altera Sahsenheim &c. eidem abbatiæ contulit an. 877.

LIUTHERESHUSON marcæ Virnunheim cum Hetenesheim ad orientem ponitur limes. Geriniu quædam, femina nobilis, rem fuam in pago Lobodoninse, in Sahssenheimero marca S. Nazario obtulit, ut eam una cum aliis bonis in eodem pago & in villa Liutershuson ad dies vitæ suæ in beneficium reciperet. Actum in Lauresham an. 989. Eandem villam inter Dossenheim &

Sahs-

Sahssenheim recenset diploma Henrici IV imp. anno 1103 (b).

WINENHEIM, hodie Weinheim, notissimum stratæ montanæ oppidulum, in Lobodonensis & Rhenensis pagorum confinio Raffoldus comes ad basilicam S. Nazarii res suas in pago Renense & in Lobodonense situs in villa Winenheim an. xxII Karoli regis tradidit. In multis aliis ejusdem temporis & monasterii traditionibus Vinnenheim in pago Lobodoninse ponitur. III imp. publicum mercatum hoc in loco institui an. 1000 & Henricus 1v monetam cudi permisit an. 1065.

BIRCKENOWA cum Winenheim recensetur in locis, quæ sita funt intra limites silvæ ad Hephenheim ante Carolum M. pertinentis (c). Locus cum Weinhemio ad diœcesim Wormat. hodieque spectat. Werinharius comes villam Winenheim & cellam prope eandem villam nuncupatam Birkenouua an. 846 a Laurishamenfibus in precariam accepit.

### «. V.

His ad stratam montanam peragratis, redimus ad Necca- Addextram rum, ripam ejus dextram lecturi usque ad Rhenum, duce ite- Neccari. rum codice traditionum Laurishamensi.

SUABOHEIM, Suabeheim & Suabenheim promiscue habent chartæ Laurishamenses. Eandem villam pagi Lobodunensis prodit traditio Fuldensis, facta in Loboduna civitate & signata a Warino comite a. 764. (d) Superest villa Schwabenhoff supra Lobodunam.

Lobedenburg, pagi caput, de quo supra.

Еез

Butt-

<sup>(</sup>b) Freh. orig. Palat. part. 1, append. pag. 52,

<sup>(</sup>c) Freher. 1. c. pag. 49.

<sup>(</sup>d) Schannat. tradit. Fuld. num. 21.

BUTTHESHEIM. Anno IV Pippini regis Marcharius ad bafilicam S. Petri in villa Hepphenheim portionem fuam in villa Winenheim tradidit. Actum in villa Butthesheim juxta Lobetdenburc xvI kal. Aug. Buodesheimero marca cum Hantscuhesheim & Rohrbach conjungitur in traditione Hiltradis an 900.

CILOLFESHEIM. Engilbertus & Wicbertus rem suam in pago Loboduninse in Cilossesiem, excepta una via & uno stirpo (e), habente in longitudine perticas xxx, in latitudine xx, Laurishamensibus dono tradiderunt an. xv Ludewici imp. Nomen Cilossesheim deinceps contractum in Zilvesheim. Berwelsus de Laudenburg agros suos in Zilvesheim & vineam in Lutzelsassenheim eisdem monachis resiquisse legitur (f). Periit hic vicus in marca Ladenburgensi, in qua adhuc sundum ejus Zeitzheimergrund appellant.

ULVINISHEIM, hod. Ilvesheim. Sub Pipino rege factæ sunt Laurishami traditiones bonorum in pago Lobodonensi, in loco Ulvinisheim cis sluvium Nekker, & super sluvium Nekra. Alia charta data est in Ulvenesbeim in cimiterio an. 951.

WALAHASTAT. Wanilo filius Guntzonis dedit in pago Lobodoninse, in villa, quæ dicitur Walahastat, mansum unum an. xv Pippini regis. Biennio post Richlindis bona sua in Walahastat superiore & inseriore inter ambas marcas, & Christiania quædam, quidquid habuit in duabus villis, quae dicuntur Walahastat, an. x111 Karoli regis S. Nazario contulerunt.

VITENHEIM in pago Lobodun. an. xv Pippini regis, Videnheim cum Mannenheim an. vi Karoli, & quadriennio post Vittenheim cum Hantschuhesheim occurrit. Scribitur nunc Feidenheim.

DORN-

<sup>(</sup>e) Alias stirpaticum, silva exstirpata, vernacule geriitte, rode.

<sup>(</sup>f) In necrolog. Laurish. ap. Schannat. vindem. lit. collect. 1, pag. 38.

DORNHEIM, villa deperdita. Sigeuuinus tertiam partem mansi in pago Lobodonensi, in loco, qui vocatur Dornheim, super sluvio Nekere, anno XIV Pippini regis, & anno XVIII Karoli alius Sigeuuinus monachus rem suam in eodem loco, mansum nempe cum ædificiis, tradiderunt. Sunt chartæ sub Pipino scriptæ, quæ terræ inter Dornheim & Mannenheim, nec non terræ inter Walahastat & Dornheim faciunt mentionem. An. 1287 Ludovicus Severus, Comes Palatinus, silii sui Ludovici sponsæ, Elisabethæ Lotharingicæ, donavit propter nuptias castrum Hausen & duas villas Dornheim & Mannenheim castro attinentes (g). Castrum Hausen deinceps Rheinhausen dictum est, cujus rudera & nomen adhuc supersunt in agro Mannheimensi ad viam, quæ Suezzingam ducit.

Mannenheim. Trutbertus mansum & terræ araturiæ jurnales tres cum petiola prati in Mannenheim S. Nazario donavit it idus Martii an. xiv Pipini regis, h. e. an. Chr. 765. Eodem anno Udo & Rassoldus fratres rem suam in pago Lobodonensi, in sine Mannenheim, vendiderunt. Trutbaldus in Manninheimer marca medietatem portionis suæ de insula in Reno sluvio, quae juxta illam villam sita, Laurishamensibus tradidit an. xiv Karoli regis. Sed & Arnolsus rex atque Liutherus comes in pago Lobodon. in villa Mannenheim jurnales tres de terra araturia S. Nazario obtulerunt.

### S. VI.

Mannenhemii Rhenum attigimus. Descendamus itaque, Addextram in dextra fluvii hujus ripa, nunc plane mutata, ad villas, quæ Rheni. illam tunc occuparunt, sequentes:

От-

<sup>(</sup>g) Oefelii scriptor. rerum Boicar. tom. 11, pag. 110.

OTTINCHEIM. In pago Lobodonensi in Otdincheimer marca pratum unum saper slaviam Renum in Hillo Theutdulfus & Ida conjuges anno IV Karoli regis. Bruno & Adelbertus in pago Lobod. in villa, quiæ dicitur Ottincheim, vel in ejus marca mansos II & in ipsis mansis vineam I, & pomaria in ambobus & jurnales XIII de terra araturia & prata ad carradas seni XII in duobus locis an. XI Ludowici Pii tradiderunt. Locus nunc dicitur Edigheim, quem Rhenus, mutato alveo, ex dextra sua ripa in sinistram, adeoque ex pago Lobod. in Wormatiensem transposuit.

OBFOWA. Benno & Gifa conjuges in pago Lobodengowe, in villa, que dicitur Obsowa, mansum inter res S. Martini & domini regis cum mancipiis decem an. xt Karoli imp. donarunt. De villis Otincheim & Hophouna, in pago Lobodengoune sitis an, 888, Arnolfi regis diploma habemus, de que infra in comitibus. Eodem tamen anno idem Arnolfus rex Reginberto cuidam in pago Wormazveldun, in comitatu Walahonis, în villa nuncupata Hoffouna, ecclesiam cum hubis sex &c. largitus est; unde Oppaviam ita in Rheno sitam suisse colligeres, ut utrique pago, Lobodunensi & Wormatiensi potuisset adscribi. Dubium hunc situm indicare quoque mihi videtur, charta Johannis de Siberch, qua monasterio Schonaug, allodium suum Opphane vendidit cum omnibus attinentiis infra (intra) Ronum & ultra Renum, an. 1232. (h) Marca Oppaviensis hodieque in utramque Rheni ripam extensa est; idemque locus in sacris capitulo rurali Weinheimensi seculo xv cum Edighemio manebat addictus (i).

Sunthove, hod. Sandhofen. Anno 888 Arnolfus rex Sigolfo cuidam fideli in comitatu Wormat. in Rocchesheimero marca aream & jurnales xxv, & infulam mam, quæ nominatur Sai-

<sup>(</sup>h) In Gudeni sylloge diplom. pag. 181.

<sup>(</sup>i) Vid. Schannat. hift. epift. Wormat. tom. 1, pag. 44.

Saigenwert, jacentem in ripa Rheni; & in comitatu Lobodon. in villa Sunthove hubas tres cum mansis &c. ad dies vitæ concessit, ut post obitum ejus ad monasterium Lauresham, cui Sigolfus erat præpositus, pervenirent.

SCARRA. Pipino rege Willisvinda Deo facrata in pago Lobodon. in loco nuncupato Scarra, super fluvium Renum, mansos, casas & basilicam, quæ constructa in honorem S. Germani; dein an. IV Karoli regis Theutheri & Herilint conjuges omnem conlaboratum suum in pago Lobod. in Scara cum sex mancipiis S. Nazario donarunt. Nominatur hodie Scharhof, villa ex vico superstes.

### S. VII.

Præterea Rhenum inter & stratam montanam in pago Lo-Loca interbodonensi collocantur alibi:

VIRNUNHEIM, hod. Virnheim, qui vicus sub Arnolfo imp. & filio ejus Ludovico rege ex beneficio regio Regibodonis primum, dein monasterii Laurisham. proprietas evasit, ut infra in comitibus hujus pagi docetur. Traditionem curtis Firnunheim dicae & in pago, qui dicitur Lobodengoune, sitæ, Ludovicus rex an. 906 Laurishamensibus consirmavit.

STRAZHEIM, in notitia marcæ Virnunheim sec. x apud Freherum (k) scribitur Virnhemio suisse confine. Idem nomen comparet post Wibelingen in Henrici IV imp. diplomate Laurish. Spiræ dato an. 1103 (1). Superest adhuc villa, vici hujus extincti retinens nomen.

HEDENESHEIM cum Vitenheim conjungitur in traditione Geroldi & uxoris ejus Idiburgæ feculo x. (m) In notitia marcæ F f Vir-

<sup>(</sup>k) Orig. Palat. part. 1, pag. 52.

<sup>(1)</sup> Ibid. append. pag. 40.

<sup>(</sup>m) Helwich antiqq. Laurish. cap. xIV, S.III.

Virnunheim, quam locus hic ad orientem terminabat (n), & in Henrici 1v diplomate allegato Hetenesheim scribitur, hod. Heidesheim.

HOHENSTATT. Anno x Karoli regis Rutbertus vendidit terram araturiam in *Ulvinisheim*, inter Mannenheim & inter Hohensteter marcam. Quadriennio post idem Rutbertus dedit in Hohstad & in Ulvinesheim duo prata. Carolum M. jus piscandi in Rheno an. 777 concessisse in loco Godenouna, infra (i. e. intra) finem Hohstat, chronicon Laurisham. (o) docet.

### S. VIII.

Ad finistram Neccari. Missi infra Neccarum locis, sluvium hunc trajicimus, ut quis in sinistra ejus ripa status geographicus suerit, videamus. Primus autem ex codice Laurishamensi hic nobis vicus innotescit

HERIMUNDESHEIM. Anno III Karoli regis in pago Lobodonensi in Herimundesheim, mansos, campos, terras araturias, pascua, silvas, aquas Radulsus; anno xx ejusdem regis Wolsniu in Herimundisheim in Mulino marca quatuor jurnales, alii alia dedere. In Liutharii traditione an. 877 hubæ tres inter Vitenheim, Ulvenesheim & Herimuntesheim commemorantur. Vicus hic Hermsheim cum Neckerovia, quam ex aliis instrumentis subjungimus, pridem coaluit.

NECCRAUVIA. Decimam fisci sui Neccrauviæ Carolus M. Altrepiæ monasterio dederat, quum fisci hujus servi penes Ludovicum Pium, Caroli filium, quererentur, se Rheni sluminis eluvione ab ecclesia Altrepiæ prohiberi. Ludovicus itaque curtile & mansum in eodem sisco dedit ad ecclesiam construendam,

quam

<sup>(</sup>n) Freheri orig. part. 1, pag. 52.

<sup>(</sup>e) Ejusd. scriptores rer. Germ. t. 1, pag. 100.

quam monachorum in Altrepia curæ subjecit; idque Ludovicus Germ. dato Francosurti abbatiæ Prumiensi, ad quam Altrepia pertinebat, diplomate an. 868 consirmavit (p). Sed & triennio post de villa Naucravia ripam Rheni sluminis & terminos conjacentes ad ripam Rheni, ad piscationem & vinnam (q) faciendam, eidem abbatiæ sirmavit (r). Carolus Crassus insuper ei curtem Nechkarauwa in comitatu Loubungowe & tertiam partem silvæ, ad Luidolvesheim spectantis, an. 882 Wormatiæ adscripsit (s).

CLOPHHEIM. Anno tertio regni Karoli Leidrad pratum in pago Lobod. in Clophheimero marca, in der Malenowa; Ado in Sicchenheim, quae est in Clophheimer marca, octo jurnales terræ araturiæ an. XXXII ejusdem regis dederunt. Periit hic vicus distantia mille circiter passum a Seckenhemio versus Neckeroviam, ubi rudera supersunt sacelli veteris, quod ad ecclesiam collegiatam S. Martini Wormat. pertinuit.

SIKKENHEIM, hod. Seckenheim. Anno XIV Pipini regis S. Nazario traditæ sunt Sigeberti cujusdam in pago Lobodoninse possessiones, in villa cognominata Sikkenheim. Actum Finnenheim publice. Waltpertus in Sicchenheimero marca unum pratum in Norderowa anno XX Karoli regis, & Ludovicus Pius anno imperii sui x ecclesiam in Siggenheim super fluvium Necchar in pago

<sup>(</sup>p) In Martenii ampliss. colless. tom. 1, col. 187. & Honthemii hist. Trevir. tom. 1, pag. 209.

<sup>(</sup>q) Vinnam & vennam septum ad intercipiendos pisces Cangius interpretatur. Vennam in marca Windinga cum silvula, quam Cone rivus alluit, ad instaurandam eandem vennam, Arnossus rex S. Maximini monasterio consirmavit. *Martenius* 1. c. col. 224.

<sup>(</sup>r) Ibid. col. 193. Honthemius pag. 214 fallitur, pro Naucravia legendum Baucraviam & Baccharacum intelligendum esse statuens.

<sup>(</sup>s) Martene 1. c. col. 215.

Lobotengouue (t) eidem monasterio donarunt. Nonnunguam Sigirihesheim, Sigirichesheim & Sigirickesheim locus hic scribitur.

In pago Lobodengouui, in villa, quæ dici-GRENESHEIM. tur Grenesheim, Heimmingus & Amaltrudis conjuges mansum dederunt anno tertio Karoli regis; Hildrich & Becca conjuges, auidauid habuerunt in Lobodoninse, in locis Hantscuhesheim & Granisheim nuncupatis, anno decimo ejusdem regis; Muatolfus vero bifangum (septum) inter Edingen & Grenesheim, cui adiungitur ex una parte Wibilingero marca, anno nono Ludowici imp. Actum in ipso illo bifango. Superest adhuc villa Grenshof.

Inter traditiones Laurish. in Edingen factas, extat charta Zilinæ, quæ dedit vineam unam ad illas casas quae dicuntur Husun, anno v Karoli regis. Eodem rege Carolo M. Eberuuinus & Rinoldus in Granesheim & in Huser marca hubas quasdam tradidere. Villa Husen in præcepto Caroli M. an. 798 cum Edinga comparet (u). Discriminis causa seculo xIII Hausen inxta Lautenburch scribebatur, nunc Necker - Hausen.

Eddingen. Machelmus & Herlindis conjuges III jurnales Actum in Loboduna civitate publica xv in Eddingero marca. kal. Dec. anno xIII Pippini regis. Anno fequenti Agilbertus in pago Lobodonensi unum mansum in villa, quae dicitur Eddingum Laurishamensibus; Carolus M. ecclesiam in villa Edinga constructam & x mansos in villa Ulvesheim episcopo Wormat. an. 798 contulere (x).

Wibilingen. Rutlindis anno xv Pippini regis rem suam in pago Lobodonensi in villa, quae appellatur Wibilinga; Erlibalt presbyter & Werinbalt filius Gunthelmi basilicam cum manso &

ædi-

<sup>(</sup>t) Helwich. antiq. Laurish. cap. v, S. 1x.

<sup>(</sup>u) Schannat. hift. Worm. tom. 11, pag. 2.

<sup>(</sup>x) Ibidem.

ædificio ibidem tradiderunt. In nonnullis ævi Carolingici chartis vocatur Bibilingen. Duodecim mansis vestitis cum casis & xx hobis & mancipiis Lx, in Lobodengowe & Spiregowe, coram ingenuis omnibus de Wibilingen, Bergeheim, Ebbelenheim, Blankenstat & Suezzingen, Egisherus quidam sub Carolo M. Laurishamenses locupletavit.

BERGEHEIM. An. XVIII Karoli regis Adalgardis in pago Lobodonensi in Bergeheim vineam & mancipia sex, alii alia tradiderunt. Vicum hunc a Ruperto electore an. 1392 in oppidum Heidelberg, quod longe recentius, translatum effe, docet Freherus (4).

GOWINBERCH hod. Geyberg. An. XII Karoli regis commutatione quadam bonorum inter Helmericum abbatem Laurisham. & illustrem virum nomine Herwigum facta, Herwigus in pago Lobidunense in Bergeheim marca, in loco, qui dicitur Gowinberch vineam. Helmericus vero rem Herwigi in pago Wormat, in Bermersheim marca accepit. Sed & biennio post alia commutatio inter eosdem facta est, ita ut abbas vineas S. Nazarii in Bergeheim marca, in monte, qui dicitur Govinberg, Heriwicus autem in Bermarsheim marca vineas in locis septem dederit.

# C. IX.

Adimus nunc cum codice nostro remotiora a Neccaro versus Loca supra Craichgoviam loca:

Neccarum.

Anno xv Pipini regis Laurishamenses in SUEZZINGEN. pago Lobodonenfi, in loco nuncupato Suezzingen, super fluvium Snarzaha, & anno XXXIIII Karoli regis in Lobodonensi in Suezzingen superiore mansum unum dono acceperunt. Vicus tum in superiorem & inferiorem divisus, nunc oppidi jure & æstivo Principis sui Electoris palatio gaudet.

Ff a

F.B-

<sup>(</sup>y) Orig. Palat. part. 1, cap. x.

EBBELENHEIM. Walramus clericus mansos, terras, campos, prata, pascua, silvas, vineta, domus, ædificia in pago Lobod. in locis nuncupatis Suaboheim, Eddingen, Sikkenheim, Waltdorf & Ebbelenheim cum viginti mancipiis S. Nazario dedit anno tertio Karoli regis. Quinquennio post Einoldus & Ruatsuind conjuges ad ecclesiam S. Nazarii in villa Ebbelenheim, in pago Lobod. cui venerabilis vir Erlebaldus presbyter præerat, mansum unum donavit. Actum in ipsa villa Ebbelenheim.

BLANCKENSTAT. Rethuuinus quidam duo mancipia in Blanckenstat, Willibertum & conjugem ejus Liuthildam, a Wolfsuuinda moriente pro monachis Laurisham. accepit anno octavo Karoli regis. Octennio post Geroldus & Imma conjuges tradiderunt, quidquid habuere in Lobodengowe, in Bercheim, Trutolfesheim & Blanchenstat.

RORBACH. Anno 851, Ludowici super orientales Francos regnantis duodecimo, Erluuinus & Suenehildis conjuges dederunt hobam legitimam in villa Rorbach, quae sità in pago Lobodoninse.

CHERICHEIM. hod. Kirchheim. Anno xv Pipini regis Rutpertus & uxor ejus Tietradis in pago Lobodun. in loco Offtresheim, qui est in Chericheimero marca, Wolfuuin servum & mansum, in quo is manebat, cum ejusdem sorte tradiderunt.

LEIMHEIM, hod. Leimen. Rem suam in Edingun & Leimheim Machelmus an. XXIII Karoli regis; mansum cum hoba sita in Leinheim & duo mancipia, Sigridum & Erkenhildam, Wicbodo & Heinricus dederunt anno x Ludewici imp. Biennio post in alia charta scribitur Leheim. Liutharius quidam, vir religiosus & spectabilis, in pago Lobodonense vineam unam ad Leimheim legavit an. 877.

Divuelenheim. Warnherius in pago Lobodonensi super suvium Suarzaha in Divuelenheim, quidquid habere videbatur, anno xv Pippini regis; & Franko mansum cum hoba in Divuelenheimero marca, in loco, qui dicitur Hiltdibrandeshusen, anno xx

Ludowici regis super orientales Francos, i.e. Germanici, Laurishamensibus adscripsere. Hod. Dietheim paulo supra Wissloch.

Boteresheim. Mansum in Boteresheim & XI jurnales terre arabilis & quidquid ad ipsum mansum aspicere videbatur, Einoldus & Lantbaldus anno Caroli regnantis quadragesimo tradiderunt. Alibi Butresheim, Buoteresheim cum Edingen occurit, vicus pridem deperditus.

Nuzlohon hod. Nusloch. Anno xv Pipini regis Theuthardus & Richgardis in pago Lobod. vineas in Rohrbach & Nuzlohon dederunt. Alibi Nuzloha & Nuzlohun scribitur. Wilare, quod situm est in Nuzlohero marca, traditio Egilberti sub Ludovico Pio prodit.

WEZZINLOCH, hod Wisslock. Juncmannus in pago Lobod. in Wezzinlock hobam indominicatam cum ædificio & pomiferis in ea consitis & molendinum S. Nazario legavit anno xxxIII Karoli regis. Rambertus & uxor ejus Meginbirga dedere, quidquid in villa vel marca Wezzenlock proprietatis habuerunt. Actum publice in villa Wezzenlock anno xxv Ludowici imp. Sed & Arnolfus rex v kal. Dec. an. 889 ad Wezzinlock fiscum suum Bruochmagat in Elisatia Laurishamensi abbatiæ largitus est dono.

BURIDAL hod. Beyrthal. Pro anima Itisse Deo sacratæ anno Lotharii imp. primo Rutbertus & Nendingus varia bona in pago Lobodunensi, in Sigkenheim, Waltdorf, Buridal & Suezzinga S. Nazario obtulerunt.

### **%** X.

Postremo supra Suarzaham amnem pago Lobodunensi annu- Supra Suarmerantur: zaham si.

OFFTRESHEIM in Chericheimero marca, de qua in Chericheim. In Thanhardi traditione an. xx Karoli Offterisheim, in alia Offteresheim vocatur, hod. Offtersheim.

WALTDORF, de quo supra in Ebbelenheim.

Waldolfeshusen. Ekkihardus & Boppo mansum & hobam, cum campis & pratis, in pago Lobod. in villa, quae dicitur Waltdolfeshusun, anno xxx Karoli regis tradiderunt. Sunt duo vici Bruchhausen & Sandhausen in hoc ad Suarzaham tractustii, quorum alteruter sub isto Waltdolfeshusii nomine latere videtur.

### **S.** X I.

Loca situ incerta.

Definit hic feries traditionum Laurisham, quæ in pago Lobodonensi factæ sunt. Hinc inde tamen in eodem pago diserte collocantur loca quædam alia, nobis plane incognita:

Dotrisheim. Crothbertus & Teutruda in pago Wormac, partem curticellæ in Haschinbrunne & in pago Lubidunense in Dotrisheim servum cum manso suo & sorte Laurishamensibus tradiderunt anno xv Pipini regis.

Hochusen. In traditione Emehildis an. xx Karoli regis cum Anscuesheim & Ninuenhofa ponitur in pago Lubdengowe.

THIEDUNGESWILRE, de quo supra in Sahsenheim.

TRUTOLFESHEIM. Geroldus & Imma conjuges in pago Wormat, quædam & in pago Lobedengowe in Bercheim & Trutolfesheim & Blanchenstat sua omnia dederunt anno xvi Karoli regis.

# S. XII.

Loca dubia.

Quæ hactenus enumeravimus, loca, vel disertis veterum tabularum verbis pago Lobodunensi adscribuntur, vel ad eundem pagum certo pertinuisse, ex situ suo facile cognoscuntur. Subjicimus iis nonnullorum catalogum, quæ in iisdem tabulis absque adjecta pagi mentione occurrunt, quæque ad Lobodunensem spectasse non certum, sed verisimile est. Discrimen hoc inter certum & verisimile neglexit Treherus, & qui eum secuti sunt omnes.

Нодо-

HODOMARON. Quidquid Rutpertus in Waltdorph & Hodomaron habuit, S. Nazarius dono accepit anno XIV Karoli regis.

HOHENMARTIN post Hantscheiseim legitur in traditione Rutperti anno xxvII Karoli regis. Freherus interpretatur Hohenart

RAOLFESHUSON post Edingen, Ebbelenheim, Waltdorph, Dossenheim & Hantscuhesheim nominatur in charta traditionis Herdrici anno xxvIII Karoli regis.

SITENHEIM cum Walahast occurrit in literis Engilberti & Wicberti anno x11 Ludewici imp.

WESTHEIM inter Suezzingen & Hantscuhesheim exprimitur in traditione Heilradi presbyteri, qua casa & scuria huius loci ad Laurishamenses pervenit. Hatto archiep. Mogunt. & abbas Laurisham, acceptas a Cunigunda, veneranda matrona, res proprietatis suæ in villis seu terminis Niwenheim, Strazheim atque Westheim una cum monasterio sanctimonialium Rothaha, eidem ad dies vitze in beneficium reddidit an. 003.

RUZONDUM, LIEBERESBACH, ZOZUNBACH atque RINT-BACH, & locum, ubi Sclavi habitant, quæ omnia in silva Odonia retro Winhemium ad Wisgozam sita, Liutharius quidam, vir spectabilis, przeter Winenheim & Birckenouua, nec non res proprietatis suæ in pago Lobodenense, in wilare Husa, Sahssenheim, Dossenheim &c. S. Nazario a se traditas, ad dies vitæ suæ in precariam recepit an. 877. Instrumentum testes signarunt Adalhardus, Erinfridus & Cristanus comites.

#### XIIL

Ex universis, quæ hactenus enumeravimus, locis in Frehe-Freherus riano pagi Lobodunensis laterculo septem omissa esse observavi, correctus. Tittilesheim, nempe, Liuthereshusen, Butthesheim, Hedenesheim, Neccrauviam, Buridal & Hochusen,

Contra Freherus decem nomina catalogo suo intulit, quæ exulant ex meo, vel quod ad pagum nostrum plane non pertinere noveram, vel quod chartæ meæ me nihil de illis docuerunt. Male huc retulit Freherus villam

APHAPALAHA in comitatu Cunradi ducis; quia Conradus hic certissime, ut suo loco docebitur, comes suit pagi Rhinensis, non Lobodunensis.

LUTENBACH ipse Freherus pago quoque Rhenensi rectius, opinor, quam Lobodonensi adscripsit; quoniam infra Weinhemium situm est, borealem pagi Lobodonensis, uti mox videbimus, limitem.

MILHUSEN Craichgoviæ, Steinaha Neckergoviæ vindicabimus. Hege, hod. Haag, in filva Odonia reconditum est. Godenowa non villa aut vicus, sed agri villæ Hohenstatt pars suit.

DITZENBACH, Mercklingen, Uffhusen, Windenheim cum Milhusen Freherus accersivit ex Rudolphi cujusdam charta sundationis monasterii Wisenstaig in Suevia an. 861 sastæ, quam post Crusium (2) ipse Freherus (a) edidit, ubi loca hæc in Francia in pago Lobetrugauue, uti Crusius habet, vel Lebetungauue, uti Eccardus (b), commemorantur. Sed & pagus mihi suspectus est, & omnis charta, cujus notæ chronologicæ vel corruptionem quandam vel ignorantiam produnt.

### S. XIV.

Limes pagi occident. Limites nunc pagi Lobodun. si describendi sunt, occidentalis procul dubio suit Rhenus, cujus ripam sinistram a Selsa usque ad Bingam Spirensis & Wormat. pagi, Lobodunensi oppositi, tenuerunt omnem. Edighemium & Oppavia itaque mutato Rheni alveo

<sup>(</sup>z) Annal. Suev. part. 11, lib. 11, cap. x1.

<sup>(</sup>a) Commentar. de Impoduno pag. 25.

<sup>(</sup>b) Rer. Franciae Orient. tom. 11, pag. 483.

alveo ex Lobodunensi migrarunt in Wormatiensem, uti in locis his supra ostendimus. Brisacum contra, eadem Rheni varietate, sinistra ex ripa in dextram, vel ex Alsatia in Brisgoviam, translatum fuisse, novimus (c). Sed & Neccarus ab illo, in quo nunc occupamur, ævo Carolingico oftia fua mutavit, fupra Mannhemium olim prope vicum Necherau, cui hinc nomen, Rheno illatus. Superfunt veteris hujus alvei Neccarini a Seckenhemio ad Neckeroviam usque vestigia.

Ad orientem montium, ex quibus Neccarus prope Heidel- Orientalis. bergam erumpit, catena atque fastigia, quorum sontes in Rhenum descendunt, Lobdengoviam terminarunt.

Limitem borealem ad Birckenovam, Winhemium, Virn- Borealis. hemium & Scaram pono, ita quidem, ut loca hæc pagus noster Lobodun. comprehendat; uti diœcesis Wormat. eadem hodieque complectitur. Pagus enim Lobodunensis omnis ad diœcesim Wormatiensem, Rhinensis ad Moguntinam pertinent. cum in confinio duorum pagorum sita sint, factum hinc, ut utrique pago, tum Lobodunensi tum Rhinensi, passim adscriberentur. In quater mille traditionibus Laurisham. unica est, quæ S. Nazarium in pago Lobotunensi juxta sluvium Wiscoz requiescere dicit. Reliquæ omnes pagum Renensem habent. Sed & Henricus IV imp. Lorissam ad pagum Lobotengowe & comitatum Popponis comitis refert in diplomate an. 1065, quo ditissimum hoc monasterium Adelberto, Hamburgensi vel Bremensi archiepiscopo, donavit (d). Sunt hi scribarum errores haud dubii. Henricus tum in Saxonia agebat, adolescens x v annorum. Auctor diplomatis Adelbertus ipse fuit, homo exterus & rerum geographicarum ad Rhenum multo minus, quam corrumpere & corrumpi, gnarus.

Gg 2

Cer-

<sup>(</sup>c) Schoepflini Alfatia illustr. tom. 1, pag. 191.

<sup>· (</sup>d) Journis Mogunt. scriptor. tom. 111, pag. 116.

Certiora longe tradit Henricus II imp. qui an. 1002 ecclefize Wormat. bannum regium concessit in foresta Forehahi a villa
Elmeresbach juxta Rhenum usque Heriveldon, hinc ad Bibiloz, ad
Otterestat, Bezcingen, ad plateam montanam, ad VVinenheim,
ad Scriezesheim in Lobotunaha, hinc deorsum ad sluvium Neccarum usque ad Rhenum, & per litus Rheni usque ad Elmeresbach. Omnia hæc loca, ait, ab Elmersbach usque ad Winenheim in Rinecgoune sita, in comitatu Gerungi comitis; reliqua in
Lobotungoune, in comitatu Megingozi comitis (e). Winhemium
itaque pagi Lobodun. ad boream terminus suit.

Australis.

Limitem denique australem Lobdengoviæ quod attinet, figendus ille supra Suarzaham amnem, qui Suezzingam & Offtershemium permeat. Unica Einoldi traditio an. xxx111 Karoli regis Nuzloher marcam in pago Creichgowe collocat. At potiores longe viginti testes sunt uno. Pagum Lobodun. in diœcesi Wormat. contineri universum jam supra monuimus. Continet Craichgoviam Spirensis. Nuzlocum autem, imo & alia supra Nuzlocum & Wisslocum loca, Dielhemium, Balzselda, antistitem Wormatiensem hodieque suspiciunt, quamvis seculari ecclesiæ Spirensis dominio subjecta.

#### CXV.

Comites pagi.

Antiquissima comitatus pagi Lobodunensis mentio sit in diplomate, quod superius adduxi, Dagobertino, quo rex Dagobertus res omnes juris sui in pago Lobedunburg, excepto sipe & comitatu, ecclesiæ Wormat. donavit. Donationem hanc Carolus M. an. 798, & Ludovicus Germ. an. 858 consirmantes, sipem regiam & comitatum disertis quoque verbis sibi servarunt (f). Manterunt

<sup>(</sup>e) Schannat. hist. Wormat. tom. 11, pag. 34.

<sup>(</sup>f) Ibidem pag. 1 & 7.

ferunt itaque penes regem tributa & jurisdictio, donec Henricus 11 imp. ecclesiarum patronus singularis, Wormatiensi eundem comitatum in Lobodengouue cum omnibus ad illum pertinentibus an. 1011 traderet (g); quæ tamen traditio aut impedita fuit, ut infra videbimus, aut pagum Lobodun. non omnem comprehendit. Comites hujus pagi jam ipsos si requiras, ex vetustis monumentis excitavimus sequentes:

Primus hic fub Pipino & Carolo regibus pagi Warinus. WARINUS. Lobodoneusis comes, quem certo novimus, filius suit Wegenlenzonis, qui villam Hephenheim in pago Rhinensi cum silva amphissima in beneficio regio habuit (h). Warinus comes tria donationum piarum, in pago Lobodonensi factarum, instrumenta, testis signavit, an. x11, x111 & xv Pipini regis, id est, an. Chr. supra septingentesimum & sexagesimum secundo, tertio & quarto. Prima donatio abbatiæ Fuldensi facta est in villa Snaboheim (i), secunda & tertia monasterio Laurishamensi, illa in villa Hautscue heim (k), hæc in Walahastat villa & in Hantscuhesheim. Prima charta data in Loboduna civitate, altera in Lobodone castro, tertia in Winnenheim publice. In postrema Warino subjungitur fignum Crancronis comitis, qui fuit Rhinensis. Nobilissimi comites, Cancor & Warinus, corpori S. Nazarii, Roma misso, usque ad faltum Vosegum obviam ivisse, idque humeris suis Laurishamum detulisse, narrantur in monasterii hujus actis (1), ex quibus infuper conftat, Warinum istum, ex præcepto Caroli regis an. xxv11 regni ejus, placitum in silva, ad Hephenheim pertinente, ut silvæ hujus limites describeret, habuisse, præsente

Gg 3

(g) lbidem pag. 38.

<sup>(</sup>h) Freher. orig. Palat. part. 1, pag. 48.

<sup>(</sup>i) Schannat. tradit. Fuld. num. xxI.

<sup>(</sup>k) Helwichii antiq. Laurisham. sect. 11, cap. 1, S. v11.

<sup>(1)</sup> Ibidem sect. 1, S. 1v.

Ruperto, Rhenigoviæ comite (m). Inter gentis augustæ Salicæ progenitores Warinum hunc comitem resert Crollius (n), dostissimus historiæ patriæ scriptor, cujus sententiæ de anno mortis Warini 796 & ego lubens accedo. Warinum quondam comitem ad siscum regium tertiam partem mansi & ecclesiam in Siggenheim, Lobodengoviæ villa, retroastis temporibus acquisivisse, Ludovicus Pius asserit in literis, quibus eandem rem S. Nazario do avit an. x imperii sui. Warini filius suit, qui sequitur, Wittegowo comes, & Gerhohus clericus. In traditione Zeizonis & Helmsuuindis, conjugis ejus, in pago Rinensi in Phungestat sasta an. xxxvi Karoli M. comparet ad sinem: signum Gerhoki clerici silii Warini comitis.

Wittegowo.

WITTEGOWO. In traditione rerum in Locheim, pagi Rhinensis villa, a Bernhero quodam sasta an. xxxi Karoli regis (799) legitur signum VVidegowi silii VVarini comitis. Ipse VVittegowo comes primum mansum in Hepphenheim cum vinea & 30 jurnal. an. xxxvii Karoli M. dein hobam unam in Ebbelenheim, pagi Lobodunensis vico, eidem abbatize Laurisham. tradidit an. iv Ludewici imp. id est, an. 817. In fine scribitur: astum in monasterio Lauresham xv kal. Novembr. signum VVittegowonis comitis, qui hanc donationem secit & sirmari rogavit. Ecclesiam in Siggenheim, quam Warinus pater sisco regio acquisiverat, VVidegowo comes per benesicium largitionis imperialis habuit, quum Ludovicus Pius an. 823 Laurishamensibus eam conferret.

Wernharius.

hamensi. Ludovicus Germ. ei res proprietatis suæ in pago Renense, in villis Bibisloz, Wadtinheim & Zulestein donavit an. 843, triennioque post Werinharius easdem res abbatiæ Laurisham. dedit, ea lege, ut cum villa VVinenheim & cella Birckenowa sibi in precariam redderentur. Venerandum comitem VVe-

ren-

<sup>(</sup>m) Freherus 1.c. pag. 49.

<sup>(</sup>n) Orig. Bipont. part. 1, cap. 111, §. 3 & 4.

venharium in charta sua præstariæ appellat Samuel episcopus & abbas. Ex his Rhenigoviæ comitem Wernharium facile quis constitueret. nisi Lobdengoviæ illum præfuisse, aliunde pateret. Nam Ludovicus Germ. de rebus proprietatis suæ in pago Lobodengowe, in comitatu VV ernharii, in villa, quæ dicitur VV alestat, areas duas &c. monasterio Laurisham, per concambium tradidit anno regni sui in orientali Francia xxvi, in occidentali i, id est, an. Chr. 869. Octennio post Ludovici hujus filius, Ludovicus, venerabili comità VVerinhario res proprietatis suz, h. e. mansos tres in villa VVinenheim, quos Tuto habuerat in beneficium, cum mancipiis, casis &c. ut pro remedio patris & conjugis suæ Liutgardæ S. Nazario offerantur, concessit. Non negarem, quod Crollius (o) statuit, Werinharium hunc Warini superioris nepotem, & in monasterio Laurisham, sepultum suisse. At eundem Wernharium a Ludovico Germ. an. 865 honoribus privatum, decennique post a filio eius Ludovico juniore, restitutum esse, quod idem Crollius, nomine Werinharii seductus, docet, convellere omnino videntur ea, quæ de Wernhario nostro comite retulimus.

LIUTHERIUS. Arnolfus rex Sigebaldo cuidam fideli in pa- Liutherius. go Lobodengouue in comitatu Liutherii infra terminum duarum villarum, Otincheim & Hophouna nominatarum, sex hubas &c. quas in beneficium habuerat, an. 888 in proprietatem concessit. Ejusdem comitis supra in Mannenhemio facta est mentio. fine dubio ad eum, antequam comes factus esset, quæ sub finem & x11 de Liuthario quodam retulimus.

LIUTFRIDUS. Anno 808 mense Oct. Arnolfus imp. cuidam Liutfridue. vafallo suo Reginbodoni in pago Lobotengoune, in comitatu Liutfridi, in villa Virninheim hubas decem, cum familiis, mancipiis &c. in proprietatem reliquit. Biennio post similis beneficii com-

(o) Ibidem pag. 108.

compos factus est Sigolsus, Lauresham. coenobita, in pago Lobotingoune in comitatu Liutfridi, in locis Sunthove & Scarra, dono Ludovici regis, Arnolsi imp. silii. Reginbodo, vir ingenuus, curtem indominicatam, ex benesicio regio in proprietatem conversam, sitam in pago Lobodenense, in comitatu Liutfridi comitis, nuncupatam Vienunheim, cum mancipiis & silvis abbatiæ Lauresham. per oconcambium tradidit mense Jan. an. 902. In sine signum Liutseidi comitis. Sed & Cunradus rex, Ludovici regis successor, x kal. Sept. an. 912 sex hobas serviles in marca & villa Hantscuhesheim in pago Lobotungoune, in comitatu Liutseidi comitis ad sanctum locum Aberinesburg pertinere voluit. Actum ad Triburiam palatio regio (p). Per Liutseidum hunc comitem suum Conradus rex marcam & silvam, ad Virnunheim pertinentes, limitibus justit distingui (q).

Cunradus.

CUNRADUS. Otto M. in concambio quodam bonorum an. 948 a Liuthero clerico prædia accepit in pago Lobotengouue, in comitatu Cunradi comitis, in villis Suuabenheim, Eppilenheim & Graninesheim. Geroldus quidam & uxor ejus Idiburga de bonis suis in Vitenheim & Hedenesheim ita convenerant, ut post suum & silii, si quem habuerint, obitum Vitenheim ecclesiæ S. Petri ad Wormatiam esset, Hedenesheim vero monachorum in Lauresham. Mortuo Grimoldo advocati utriusque ecclesiæ rem hanc sirmarunt per testes in publico mallo apud Lobeddenburg in Cunradi comitis, Rihgowonis episcopi Worm. & Ebergisi abbatis Laurish. præsentia. Idem horum successores fecere, Anno episcopus & Gerbodo abbas, circa an. 950. Astum in comitatu Cunradi comitis in pago Lobodengouue, præsentibus viginti scabinis (r). Anno 951

<sup>(</sup>p) Helvic.l.c. cap. XIII, & Freher. orig. Palat, in append. pag. 35.

<sup>(</sup>q) Freher. l.c. part, 1, pag. 52.

<sup>(</sup>r) Helwich, l.c. cap. xIV.

Otto M. telonii in castello Lobodunburg, in pago Lobodungoune, in comitatu Cuonradi tertiam partem eidem ecclesiæ Wormat. donavit (s). Anno 954 Adalhochus rem proprietatis suæ in pago Lobodonense in comitatu Cunradi, in loco nuncupato Scarra, a monasterio Lauresh. in benesicium recepit. Eidem cœnobio Otto imperator in villa Wezinloth, in comitatu Cunradi comitis, mercatum publicum ad servitium S. Michaelis in Abramesberg an. 965 sieri permisit (t). Anno sequenti Adalradis rem suam in pago Lobodonensi, in praesidatu Cunradi comitis, in villa vel marcha Niuwenheim ei tradidit. Crollius (u) Conradum hunc, Lobodun pagi comitem, & Conradum, Lotharingiæ ducem, qui an. 955 occubuit, unum suisse hominem statuit. Res hujus ævi genealogicæ quam sunt fallaces?

MEGINGAUDUS. Otto III, Germaniæ rex, jus insti-Megingaudus tuendi mercatus in villa Wezinloch, in comitatu Megingaudi sliii Cunonis comitis abbatiæ Laurisham. confirmavit. Actum Ingilenheim mense Januar. an. 987. Cuno & Cunradus cum idem sit nomen, Megingaudum superioris Cunradi comitis slium fuisse non dubitamus. Biennio post mense sept. femina quædam Geriniu duas partes basilicæ, hubas dominicales quatuor, serviles octo &c. in pago Lobodinense, in comitatu Megingaudi, in Sahssenheimero marca iisdem monachis præsente Ottone rege tradidit. Comitatum Megingozi comitis in Lobotungouue & villam Scriezesheim, in eo sitam, commemorat Henricus II imp. in diplomate ecclesiæ Wormat. an. 1002 (x).

Hb

BOP-

<sup>(</sup>s) Sthannat hift. Wormat. t. 11, pag. 19.

<sup>(</sup>t) Freher part. 1, append. p. 35. Helwich l. c. cap. xv1, & Tolner cod. dipl. Palat. p. 13.

<sup>(</sup>u) Orig. Bipont. part. 1, pag. 113.

<sup>(</sup>x) Schannat 1. c. pag. 34.

Boppo.

BOPPO. Anno 1012 Henricus II imp. Bopponem, pagi Lobedungouue comitem, cum scabinis judicem causæ inter episcopum Worm. & abbatiam Laurisham in hoc pago decidendæ constituit (y), postquam comitatum Lobodunensem, uti s. xv dictum, eidem concessiste episcopo; unde Cæsaris in hoc pago jurisdictionem per comites nondum desisse, manifestum est, imo eam Salica sub imperatorum stirpe continuatam esse, ex sequenti comite, Bopponis silio, addiscimus.

Heinricus.

HEINRICUS. Idem cæsar monasterii S. Mich. in monte S. Abrahæ, in pago Lobetengouue, in comitatu vero Heinrici comitis siti, varias possessimes & immunitatem an. 1023 mense Dec. consirmavit. Actum in Triburia regia villa (2). Triennio post Conradus 11 imp. episcopatus Wormat. bona & jura consirmans, duos comitatus nominat in Lobedungaw & Wingarteban, ab Henrico 11 ei traditos, nec non beneficium Bopponis comitis ad villam Aasmaresheim (a). At an. 1067, regni sui x1, Henricus 1v rex monasterio S. Nazarii jus mercatus publici in villa Wezenloch, in comitatu Heinrici silii Bubbonis comitis sita, sirmavit. Ultra quadraginta igitur annos Heinricus hic pago Lobodon. judex præsuit, post patrem.

PAGI

<sup>(</sup>y) Ibid. l.c. pag. 39 sq.

<sup>(</sup>z) Freheri orig. Palat. P.1, append. pag. 36. Helwich antiqq. Laurish. cap. xx11.

<sup>(</sup>a) Schannat l.c. pag. 50.





Par F. Denis Ing . Lieutenant 1766.

# PAGI WORMATIENSIS,

Qualis sub Carolingis maxime regibus suit, Descriptio.

Aucter

### ANDREAS LAMEIUS.

#### S. L

agis regni Franciæ orientalis illustrioribus accensendus est Wor-Dignitas pagi matiensis, Spirensem inter & Navensem late extensus; oppidis, ca- & nemen.

stellis, palatiis, vicis & villis quam maxime dives, qui propter præssantiam suam gau, gangia, gowia, id est, pagus, simpliciter absque alio epitheto, etiamnum dicitur. Singularis est Richolfi, comitis Rhingauviæ, nomenclatura, Algesheim in pago Gaugia reponens an. 1109 (b). Wernherus archiepiscopus Mogunt. bona capituli sui in superiori & inferiori Olmene, aliisque villis Gowie, ab oneribus quibuscunque, sibi præstandis, libera reddidit an.

1268 (c). Sunt quædam hujus pagi loca, e. g. Gau-Bischoffsheim, Gau-Bückelheim, quæ præmissa vocula Gau ab aliis ejusdem nominis vicis, alibi sitis, distingui solent. Portam Stephani Moguntiæ, Rhenanæ oppositam, Gaupsort appellant.

Celticum Borbetomagus, uti Ptolemæus, vel Borgetomagus, uti tabula Theodof. habet, primariæ Vangionum urbis nomen, Alemanni & Franci, rerum in Gallia sec. v potiti, pronuntiarunt VVormaz, & pagum ejus VVormazseld, VVormazgouue. Galli VVarmatiam, Itali Guarmatiam, Guormatiam dixere. Brevius VVormacense, VVormacinse & VVarmacense, omissa pagus voce, passim legitur.

LI h

Hh 2

Geo-

<sup>(</sup>b) Gudeni cod. diplom. Magunt. tom. 1, pag. 4ò.

<sup>(</sup>c) Ibid. pag. 726.

Geographicum locorum pagi hujus ordinem quum codex noster Laurisham. neglexerit, nos de eo restituendo ita soliciti erimus, ut sluvios, rivos & montes sequamur, a meridie ad boream & a Rheno ad Vogesum progressuri aut Navam.

#### **€. 11.**

Loca fupra Franckendalium Primum itaque ad meridiem, supra Franckendalium, Wormazgoviæ, ubi finitima est Spirigoviæ, accensentur

MUNDINHEIM. Grahildis & filia ejus Hemhildis in pago Worm. in Mundinheim duos jurnales abbatiæ Laurishamensi dono contulerunt an. xv Karoli regis. Muntinheim vide mox in Frisenheim.

HEMMINGESHEIM. Gundelando abbati Laurish. Rubertus quidam in Hemmingesheim marca in pago Wormat. pratum, & in Fridolfisheim marca jurnales quinque, & in Wizenheim vineam vendidit anno septimo Karoli regis. Alibi Hamingesheim dicitur, nunc Hemshof, villa ex vico superstes.

FRISENHEIM. In pago Wormat. in Frisenheim marca, & in Wizzinheim, & in Eberulfesheim, & in Muntinheim, & in Hamingesheim, & in Karlebach fua omnia dedit Hita Deo facrata anno fecundo Karoli M. imp.

AGRIDESHEIM. Waningus & uxor ejus Winisuindis anno xII Pipini; Reginherus & uxor ejus Thota anno primo Karoli regis mansos, jurnales & prata in pago Wormat. in Agridesheim marca Laurishamensibus obtulerunt. Alibi Agrisheim & sec. xIV Agersheim scribebatur, nunc Ogersheim, corruptius Obersheim.

EBENSTEIN, hod. Epstein. Ratbaldus in pago Wormacinse in villa Ebenstein sex jurnales tradidit anno vii Karoli regis. Alibi Ebistein, Ebinstein & Appinstein dicitur. Gislildis sub die iii kalendas Aprilis anno i Karoli M. tertiam partem jurnalis in pago Wormat. in Appinheim marca S. Nazario contulit.

S. III.

### C. III.

Inter rivum Durckheimensem, qui Franckendalium perluit, Inter rivum & Carlobacum, qui ex valle Leiningensi descendit in Rhenum Durckheim fupra Wormatiam:

& Carlobac

BABINHEIM, hod. Bobenheim. Anno primo Karoli regis Gifelbertus jurnales v in pago Wormat, in Babinheimer marca super fluvio Rodenbach & jurnales 11 in Merstater marca S. Nazario donavit.

Rocchesheim, hod. Roxheim. Arnolfus rex in comitatu Wormat. in Rocchesheimero marca res proprietatis suæ & insulam Sigenwart eidem S. Nazario contulit (d).

MERISCHE in pago Wormat. anno primo Karoli, & pratum in Merische super Renum fluvium anno tertio, proditur; Meriskero marca cum Lantmundisheim, & Marisga cum Franckendale. hod. Mörsch.

FRANCKENDALE. Rem suam in pago Wormacia, in Franckendale & in Merische, Hunargus an. IV Karoli regis; decennioque post Audo tradiderunt. Ecclesiam in pago Wormac. in villa Franconadal Birniho presbyter monasterio Weissenburg. dedit, ut in eodem pago in villa Marisga prædium acciperet (e).

AGMARSHEIM. Regnante Pipino Gerhardus in pago Wormat. in Agmarsheim marca vineam unam & an. xv Karoli regis Engiltrudis vineas duas Laurisham. cœnobio donarunt. centius 11 papa ecclesiam in loco Omerscheim, in honore sanctorum omn. confecratam, in qua religiofæ mulieres domino ferviebant, monasterio Franckenthalensi an. 1134 confirmavit (f). Oratorium in Ormsheim juxta Franckenthal ecclesiæ parochiali in Fla-

Hh 3

<sup>(</sup>d) Helwichii antiq. Laurish. in script. rer. Mogunt. tom. 111, pag. 33.

<sup>(</sup>e) Breviar. rer. fisc. Caroli M. ap. Eccard. Franc. orient. t. 11, pag. 907.

<sup>(</sup>f) Schannat. hift. Worm. tom. 11. pag. 67.

mersheim sec. xv subdita fuit (g). Agmarsheim in Omersheim & hoc in Ormsheim successiv temporis mutatum, nunc a septem, qui ibi habitant, rusticis sieben Bauern vulgo dicitur.

BENTRITESHEIM villa pagi Wormat. hod. Beintersheim, in litteris, quibus abbas Laurish. & Gunzo presbyter bona quædam inter se permutarunt, an. xv Ludowici Germ. regis legitur.

HEISINISHEIM in traditione Friculfi & Gomodrudis anno xvi Pipini regis, frequentius Hessenheim. Liuthardus & Meinhardus bona Gerhardi in villa Hessenheim, excepta basilica & mancipio; Heimbertus & conjux ejus Hatta in pago Wormat. in Hessenheim anno xi Karoli regis; Nantgerus in eadem villa, in Lantmundesheim & in Meriskero marca rem suam omnem anno 847, regni Ludovici vii, S. Nazario contulerunt.

FLAMMERSHEIM, hod. Flomersheim, villa pagi Wormat. tibi Grodegangus, episcopus Metensis, ecclesiam S. Gorgonii & curtem indominicatam cum casa & aliis ædificiis, mancipiisque Gorziensi apud Lotharingos monasterio donavit an. 765 (h).

LAMMUNDISHEIM, hod. Lamsheim. Gerolfus & Liutsuind conjuges jurnales vi anno i, Dagabrecht pro anima genitoris sui Wileberti jurnales iii an. xxii Karoli in pago Wormat. in Lammundisheim marca donarunt. Lantmundesheim cum Hessenheim & Meriskero marca in pago Wormat. poni an. 847, modo vidimus.

WIZZENHEIM. Regnante Carolo M. Laurishamenses plura dono acceperunt in villis Frisenheim, Wizzinheim, Eberulsisheim; nec non in Hemmingesheim, Fridolsisheim & in VVizenheim, quæ pago Wormat. accensentur omnes. Sunt duo hujus nominis vici, quorum alter in arena (auf den sand), alter ad montem (am berg) discriminis causa cognominatur; at media

æta-

<sup>(</sup>g) Ibid. tom. 1, pag. 20.

<sup>(</sup>h) Meurisse hist. des Eveques de Metz pag. 169, & Calmet hist. de Lorraine tom. 11, probat. col. 506.

zetate Weissenheim & Weissheim scribebatur. Uterque capitulo rurali Freinshemiano adscriptus est (i).

FREINSHEIM. Ratbald duos jurnales de terra in pago Wormat. in Freinsheim, & in Wichse tres jurnales donavit.

ERPHOLFESHEIM hod. Erpolsheim. Vineam in pago Wormat. in Erpholfesheim marca Hermenfridus an. xIV Karoli regis, & oftennio post Gerolfus pratum in eadem marca, tradiderunt.

UNKENSTEIN. Hartwic presbyter monasterio Weissenburg, dedit in pago Wormacinse medietatem ecclesiæ in villa Hessiheim, accipiens vicissim ecclesiam in Unkenstein (k).

CAGELENSTAT cum Freinesheim in pago Spir. collocat notitia quædam bonorum monasterii Laurish. austoris & anni incerti; rectius in pago Wormat. collocatur. Errores alios longe crassiores eadem notitia habet. Dicunt hodie Calstatt.

DAKENHEIM. Mansos tres, ecclesse S. Saturnini prope Dreisam a Nanthario duce seculo 1x in villa Dakenheim collatos, Conradus imp. an. 1144 confirmavit.

Carlobach. Fridehelmus vineam in pago Wormat. in Carlobach marca an. x11 Pippini, & Sigismundus vineolam tenentem duos scamellos ibidem an. 111 Caroli regis; Meginbirga autem mansum indominicatum cum ædificiis vestitum, ad quem pertinebant jurnales xxxv11, & duos mansos serviles an. 946, Laurishamensibus donarunt. Sunt duo vici Karlebach sive Karbach, major & minor, ille Palatini juris, hic Leiningensis. Minor in literis investituræ Murbac. Godesrido comiti Leining. et advocato Alsatiæ provinciali an. 1309 concessæ, Karlebach superius dicitur (1).

Biz-

<sup>(</sup>i) Vid. Schannat. hist. Wormat. tom. 1, pag. 58.

<sup>(</sup>k) Breviar. rer. fife. Caroli M. ap. Eccard. Franc. orient. tom. 11, p. 907.

<sup>(1)</sup> In scripto Leining. Schliessliche Einreden pag. 96.

Bizzrinesheim, hod. Biffersheim. Nantharius dux monasterio S. Saturnini seculo ix dedit, quidquid ipse et uxor ejus in villa Bizzrihesheim possederant, teste eodem Conradi imp. diplomate.

CIRICHEIM. Reginherus et Adela conjuges rem suam in pago Wormat. in Ciricheim et in Carlobach anno Karoli regis secundo, et quinquennio post Racherus in Kyrcheim marca ejusd. pagi mansum unum Laurishamensibus donarunt. Vicus hic Leiningensis, cognomine an der Eck, distinguendus a Kirchhemio Polandiæ, ditionis Nassovio-Weilburgicæ oppidulo.

VETTEMBERG, hod. Battenberg. Ludovicus Pius cum curte Grundstat ecclesias duas in Merteinsheim et Vettemberg Glanderiensi seu Longavillano apud Lotharingos monasterio an. 836 confirmavit (m). Ecclesiam in Bettemberg monasterium hoc majoris capituli Wormat. decano vendidit an. 1231 (n).

# g. IV.

Inter Carlob. & Ifinam.

Inter Carlobacum et Ismam rivos a Rheno usque ad Voge-

LIUTRESHEIM. Waninchus an. XXII Karoli regis in pago Wormat. in Liutresheim vineam et in Babenheimer marca quatuor jurnales terræ aratoriæ tradidit. Interiit vicus Littersheim paulo infra Bobenhemium.

WIGINESHEIM. Arnolfus imp. Wormatiensi ecclesiæ dedit, quidquid in villis Oppenheim, Horagaheim et in *Uniginesheim* habuit an. 897 (o). Nunc Weinsheim.

OPPEN-

<sup>(</sup>m) Calmet hift. de Lorraine tom. 11, probat. col. 128.

<sup>(</sup>n) Schannat. hist. Wormat. tem. 1, pag. 10.

<sup>(</sup>o) Schannat. hist. Wormat. tom. 11, pag. 11.

Oppenhemio ejusdem pagi oppido, cum Horagaheim, & Uuiginesheim, locis proximis, commemorari modo audivimus.

HUCHILHEIM in pago Wormacinse habet traditio Folradi an. xv Pippini regis. Hughilheim cum Uminesheim & Gumersheim triennio post comparet. Hod. Heuchelheim.

LIUMARSHEIM, hod. Laumersheim. Anno primo Karoli Albulfus tertiam partem mansi & aliorum bonorum dedit in pago Wormat. in Liumarsheim marca; an. XXIII ibidem facta est duorum mansorum permutatio inter Eolfum quendam & abbatiam Laurisham.

GERNISHEIM, vicus destructus, de quo supra (p). Helitghisus & Bilitrudis rem suam in pago Wormat. in Susenheim marca & in Gernisheim S. Nazario tradiderupt an. x1 Karoli regis.

AOLFESHEIM, hod. Albsheim ad Isinam, distinquendum ab Albshemio ad Primmam, de quo infra. Rothertus quidam in pago Worm. in Aolfesheim marca, quidquid possedit, pro duabus libris argenti vendidit an. xx Caroli regis.

AZZULUNHEIM, hod. Asselnheim. Vineis in pago Wormat. in Azzulunheim marca Hilwini, Reginfridi & Berwardi liberalitas S. Nazarium locupletavit sub Pippino & Karolo regibus.

GRUNDSTAT. Ludovicus Pius imp. curtem Grundstat cum ecclesia & dote ejus an. 836 (q), Ludovicus Germ. Metis agens villam Grinstad in Warmacense cum omni integritate anno regni sui in orientali Francia xxxvIII (r) Glanderiensi monasterio reddiderunt, quod jura sua universa in comites Leininga-Westerburg. an. 1735 transtulit (s).

Ii

Su-

<sup>(</sup>p) Pag. 37.

<sup>(</sup>q) Calmet hift. de Lorr. t. 11, prob. col. 128.

<sup>(</sup>r) Ibid. col. 143, & Mabillon. annal. Bened. tom. 111, pag. 619.

<sup>(</sup>s) Instrum. in scripto Leining. Schliessliche Einreden, pag. 77.

Susenheim, hod. Sausenheim. Laurentius germani sui Salencii opes universas in pago Wormat. in Susenheim marca an. xi, Baldherus duos mansos terræ aratoriæ ibidem an. xii Karoli regis tradiderunt.

LINUNGA, hod. Leiningen. Amicho in pago Worm. in Linunga marca sylvam suam cum terra sylvæ S. Nazario contulit, an. x11 Caroli regis. Obvium in illustr. gente Leiningensi nomen Amicho sive Emicho.

VADENHEIM, hod. VVattenheim. Badericus in pago Worm. mansum unum & dimidium in Frimersheim, vineam in Ominsheim & Vadenheimer marca septem jurnales cum vinea tradiderunt an. xxxv Karoli regis.

Isinburc, hod. Eisenberg. In pagi Wormat. villa Isinburc ecclesiam S. Gorgonii cum omni totius parochize decimatione, quarta parte silvæ Stamp &c. Grodegangus episcopus Met. abbatize Gorziensi dedit. Ex silva ista avena Paternivillam portabatur angariis (t). Laurishamenses mansum & xxiv jurnales in villa vel marca Isanburc cum aiiis in Buxlare & Quirnheim prædiis commutarunt an. xv Ludovici regis.

EBEROLFESHEIM, hod. Ebersheim. Anno XIII Pipini regis Sigismundus quidam omnia fua in pago Worm. in Eberolfeskeimer marca triennioque post Herpherus mansum & jurnales octo ibidem Laurishamensibus donarunt. In traditione Herminswindis an. XXII Karoli M. scribitur Eberulseskeim.

MERTEINSHEIM, hod. Mertesheim, vide supra in sine & III Vettemberg.

### 9. V.

Inter Isinam & Primmam sluviolos, præter Wormatiam ur-& Primmam. bem, de qua superius, vici & villæ comparent sequentes:

Hor-

<sup>(</sup>t) Calmet hist. de Lorraine tom. 11, probat. col. 506.

Horgiheim, hod. Horchheim. Nitherus mansum in Horgiheim super sluvium Isina, ubi molendium extruxerat, cum petia prati abbatize Laurishamensi dedit an. xIV regis Pippini. Ludovicus Pius Adalberto cuidam in pago Wormac. in Haragaheim mansum dominicatum & alios quinque mansos, quos in benesicium tenuerat, jure proprio possidendos concessit anno imperii sui xxI (u).

HEPPENHEIM. Witherius & Lantfridus mansum cum casa & scuria in pago Worm. in Heppenheim an. xv Pippini regis Laurishamensi, Biligardis in pago Wormazseldum in villa Heppenheim terram araturiam, prata & vineas an. xxvII Caroli regis Fuldensi monasterio (x) tradiderunt. Intelligitur hic Heppenhemium in prato, vulgo auf der Wiese, distinguendum ab alio Heppenhemio, de quo infra.

OFFENSTEIN. Hadalbaldus rem suam in pago Wormat. in Offensein marca, id est, jurnales vi de terra & de prato ad carradas tres, & quidquid in ipsa marca laboratum habebat, & in antea laborare seu lucrare potuerit, an. x Karoli donavit. Bona in eodem loco sita Angilramnus, episcopus Met. ratione monasterii S. Martini in Buxbrunno, & Gundelandus abbas Laurish. permutarunt.

LANDRISHEIM inter & Offenstain in pago Wormat. Odolfridus molendinum & x jurnales tradidit an. 111 Karoli regis: manfum & x v jurnales in Lendrichesheim ejusd. pagi Willisuindis an. xxxIII Karoli. F.cclesiam Lidrichesheim ex actis seculi xIII Schannatus prodit, ubinam suerit, ignarus. Prope Ossilein viculus periit, vulgo Lindesheim.

MULINHEIM in pago Wormat. an. xv Pippini & fecundo Karoli regis; 'nec non an. xII Ludovici imp. hod. Mühlheim.

Ii 2 Buc-

<sup>(</sup>n) Joannis spicileg. tabular. vet. pag. 441.

<sup>(</sup>x) Schannat, trad. Fuld. n. 109.

Bucchenheim. Munihildis vidua in pago Worm. in Offenstein mansum & in Bucchenheim marca vineam an. v Karoli, eodemque anno Amanoldus curtim in Spirensi pago in Mudach, & in Wormat. in Buckenheimer marca vineam aliam dederunt. In Herigisi & Wenidonis traditione Bodalgises marca in Buckenheimer marca legitur. Alibi Buggenheim scribitur, hod. Bockenheim, duplex vicus, major & minor.

MUNULFESHEIM, hod. Monsheim, villa pagi Wormat. an. XV Pippini regis in traditione Waltmani. Gozelmus vineam in pago Wormat. in Munnesheim marca in loco nuncupato Masanza; Erlolfus mansum, XXX jurnales, quatuor peciolas de vinea & mancipia quinque in eadem marca sub Carolo rege. Freherus Munnesheim a Munulphesheim locum diversum esse credidit.

WACCHANHEIM, Wacchenheim Waccanheim, Wackeheim, ubi inter alia mancipia fex, curtem & mansum cum casis atque ædificiis an. xiv Karoli regis Laurishamenses dono acceperunt. Anno sequenti Bernher & Adalhart in pago Wormat. in Dagolsesheim marca & in Flaridesheim, & in Aresheim & in Wackenheim dimidietatem omnium, quæ habuerunt, iisdem monachis tradiderunt.

ARASHEIM. Teutgerus in pago Wormacinse in Arasheim & Niwarheim jurnales vii an. 11 Karoli; quadriennio post Wanino rem suam in pago Worm. in Harasheim marca, Bebo vineam in Araesheim eodem rege S. Nazario consecrarunt. Fuldenses vineas & terras in Harahesheimo in pago Wormac. dono acceperunt an. xlv ejusdem regis (y). Sub Ludovico Pio imp. Adalbertus & Bernrich mansum unum & sedecim jurnales in Harauuesheim marca Laurishamensibus obtulerunt. Ecclesiam Harauuesheim cum decimatione & molendino Albertus Hornbac. abbas novæ præposituræ suæ Cella concesserat, teste Moguntino archiepiscopo

an.

<sup>(</sup>y) Schannat trad. Fuld. n. 246.

an. 1135 (2). Dicitur nunc Harsheim & Harxkeim, vicus ad Primmam.

BUBINHEIM cum Dinenheim commemoratur in traditione Laurish. an. xv Pipini regis. Hillinus archiep. Trevir. Bubenheim, quod est in pago Unormaciense, cum ecclesia, decimis & hominibus abbatiæ Arnsteinensi confirmavit (a).

Autersheim, Villam & marcam pagi Wormat. complures traditionum Laurish. chartæ produnt.

IMMINISHEIM, hod. Imsheim, in eodem pago collocat traditio Willesuuindis anno quarto, & Rocberti an. xi Karoli regis.

Rossunga & Rossunger marca in pluribus Laurishami inftrumentis comparet Carolo rege, semel Rossinlunger marca cum Dagolfesheim an. v ejusdem regis. Hod. Russingen.

Bosinesheim, hod. Ruben-Budesheim, in pago Worm. cam Carlobach, in traditione Hucberti an. xiv Karoli regis, & novennio post Buosinesheim cum Guntheim, Dagolsesheim, Mumenheim &c. in tradit. Erlussi. Ecclesiam Busenesheim cum decimatione & teloneo in Cella Ernestum abbatem Hornbac. præposituræ Cellensi donasse, Adalbertus Mogunt. archiep. testatur an. 1135 (b).

QUIRNHEIM. Isinarius ecclesiam hujus loci, in honorem SS. Mariæ & Martini constructam, cum curte, vineis, terris & pratis Laurishamensibus obtulit anno 111 Karoli regis.

BUXLARE cum Babenheim, Eberulfesheim & Gozinhesheim an. XXII Karoli M. in pago Wormat. collocatur. An. XV Ludowici regis Heregisus commutatione quadam bonorum Lauris-

3 hamen-

<sup>(</sup>z) Crollii orig. Bipont. part. 1, pag. 125.

<sup>(</sup>a) Hontheim. hist. Trevir. tom. 1, num. 395.

<sup>(</sup>b) Croll. 1. c. ubi Biffesheim hodie locum hunc appellari notatur; error.

hamensi monasterio dedit in pago Wormat. & in villa Buxlare mansum unum, & inter Buxlare marcam & Quirnheimero de terra arabili jurnales xxvi. Traditio Fuldensis, in Wangiona civitate sub Pipino rege facta, habet Buchrolare in pago Wormacinfe (c), ubi legendum haud dubie Buchsolare. Est villa juris Leining. vulgo Buschweiler.

RODENBACH. Bernhardus XII jurnales & mansum in pago Worm, inter Rodenbach & inter Quirnheim marcam an. IX Karoli regis. In traditione Hordolfi an. II Ludowici imp. Rodunbach.

LIUTMARSHEIM, hod. Lautersheim. Wibertus in pago Worm. in Liutmarsheim marca vineam, & pratum in Rodenbach an. II Karoli, alii alia in Lutmarsheim eodem Carolo regnante tradiderunt. Freherus nomen hoc cum Liumarsheim, de quo supra (d), miscuit.

GYLNHEIM marcha in pago Wormacense diploma Hornbacense Ludovici imp. Ingelnhemii datum habet an. 819 (e). Idem cæsar donationem Wiligartæ, Hornbacensi monasterio sactam, an. 828 in Gylnheim confirmavit; unde locum hunc villam regiam suisse colligimus. Scribitur jam Geliheim, oppidulum cladis Adolsi cæs. memoria inclytum

ELMUTESHEIM, hod. Elbisheim, villa, ubi Nantharius dux circa an. 872 monasterio S. Saturnini mansos dedit duos.

DREISA hod. Dresen. Mansos x v I I I cum ædificiis & utriusque sexus mancipiis in villa Dreisa monasterio S. Saturnini Nantharius dux seculo I x tradidit. In villa vel marca Treisa pagi Worm. Erinfridus comes monasterio S. Cyriaci in Nuhusa curiam dominicalem dedit an. 891 (f).

g. vi.

<sup>(</sup>c) Schannat corp. tradit. Fuld. num, 26.

<sup>(</sup>d) S. IV, pag. 249.

<sup>(</sup>e) Croll. orig. Bip. part. 1, pag. 95.

<sup>(</sup>f) Schannat. hist. Worm. t. 11, p. 10.

# S. VI.

Inter Primmam & Seebacum, quæ per Osthovam fertur in Inter Primm. Rhenum. & Seebach.

Nuhusa & Niuhusa, monasterium S. Cyriaci prope Wormatiam, in chartis seculi noni celebratur (g).

HARLESHEIM in charta Laurisham. an. 111 Karoli regis. Seculo xv Herlesheim scribebatur, nunc Hernsheim (h).

DURINCHEIM. Werinherus mansum & casam & duos jurnales de terra aratoria, & quidquid ad ipsum mansum pertinebat, in *Durincheim super suvio Reni* an. XLV Karoli regis S. Nazario consecravit.

IBERNSHEIM, Ibernesheim, Ibersheim, Ebernsheim in pago Wormat. ultra viginti instrumenta traditionum Laurisham. sub Pippino & Karolo regibus produnt. Viculus in villam hodie redactus est, infra Wormatiam ad Rhenum.

HAMME villa & Hammer marca pagi Wormat. in ejusdem abbatiæ chartis sub Karolo M. sæpius commemoratur.

EICHINUM cum Hamme, Dinenheim &c. in pago Wormat. an. xv Karoli regis & anno sequenti Eichinen cum Mettenheim & Ostowa in eodem pago commemoratur. In aliis ejusdem ævi traditionibus Aichinum & Heichinen scribitur. Echena Buggo, Wormat. episcopus, scripsit an. 1139 (i). Hod. Eich.

Hosthoven in pago Wormacensi cum Paternivilla, Flamersheim, Isinburc charta Grodegangi, episcopi Met. pro abbatia Gorziensi an. 765 commemorat (k). In traditione Laurisham. an. xvi Karoli regis Ostowa cum Eichinen & Mettenheim comparet. Oppositus ei ad occidentem vicus Westhosen.

ABUN-

<sup>(</sup>g) Schannat hift. Worm. t. 11, pag. 10 & 13, ad an. 891 & 897.

<sup>(</sup>h) Ibid.t.1, pag. 29.

<sup>(</sup>i) Ibidem pag. 20.

<sup>(</sup>k) Calmet hist. de Lorr. t. 11, prob. col. 106.

ABUNHEIM, hod. Abenheim, rustice Obenem. Bona sua in Abunheim, in pago Wormazgouue, in comitatu Chunradi, Henricus I rex Germ. permutavit cum bonis abbatize ruld. in pago Engilin, in comitatu Meginwardi przesidis, & in pago Nabelgouue, in comitatu ejusdem Meginvardi. Traditio nomine regis sacta est manu Kuonradi comitis in Wormazselde an. 932 (1).

MERSTAT & Meristat villa & marca sub Pipino & Carolo regibus; Mergistat ac Mergestat cum Guntheim sub Ludovico Germ.

PATERSHEIM, Latine Paterni & Patroni villa, hod. Pfeters-Pipinus rex & Chrodegangus, episcopus Metensis, Gorziensi apud Lotharingos monasterio in pago Wormaciense in Paternivilla vel in Patersheim basilicam, in honorem S. Mariæ constructam, cum curte indominicata, casa, aliisque ædificiis, servis & ancillis donarunt (m). Pfetershemii ecclesiam b. Mariæ Virgini dicatam esse, testis est Schannatus (n). Fruotuuinus quidam abbatize Fuldensi vineas duas tradidit in pago Uuormacinse, in villa, cujus vocabulum est Patronivilla, an. 111 Karoli regis (o). Traditiones Laurishamenses distinctius locum hunc vocant Phetersheim, ubi monasterium hoc multas vineas dono accepit Pipino & Carolo regibus. Regino Carolum Simplicem, Galliæ regem, Alfatiam & partes illas Rhenenses usque Moguntiam ut recuperaret, Patennicheim villam juxta Wormatiam hostiliter pervenisse, ad an. 923 narrat. Puto legendum hic esse Paternisheim vel simile quid.

KREI-

<sup>(1)</sup> Schannat tradit. Fuld. num. 570 fq.

<sup>(</sup>m) Meurisse hist. des eveques de Metz, pag. 167 seq. & Calmet hist. de Lorraine tom. 11, probat. col. 100 & 105 edit. novæ.

<sup>(2)</sup> Hist. episc. Worm. t. 1, pag. 46.

<sup>(</sup>o) Corp. tradit. Fuld. n. 31.

KREIKESHEIM, hod. Kriegsheim, in pago Wormat. an. v Pippini regis, & Kreicesheim an. IV Karoli in litteris, quibus vineas quasdam hujus loci dono accepit abbatia Laurish. Villam Crigesheim in comitatu præfecturæ civitatis suæ sitam esse dicit Burchardus Wormat. episcopus an. 1137 (p).

FLARIDESHEIM, hod. Flörsheim. Bernher & Adalhart in pago Wormat. in Dagolfesheim marca & in Flaridesheim, & in Aresheim & in Wackenheim dimidiam possessionum suarum partem an. xv Karoli regis dederunt. In Flarlesheim superiore quatuor jurnales traditi sunt an. viii ejusdem regis. Conradus ii imp. mancipia juris sui in prædio villæ Flersheim, quæ a parentibus suis acceperat, S. Petro Worm. & S. Cyriaco in proprium concessit, an. 1026 (q). Sed & Fletersheim in Laurishamensibus chartis obvium sub Carolo M.

DAGOLFESHEIM, Dagolfi villa, hod. Dalsheim. Erembertus presb. an. XII Ludowici imp. dedit, quidquid habuit in pago Wormatiensi, inter Bermersheim, Guntheim & Dagolsesheim. An. XXX Ludowici Germ. regis mansum & XXXVI jurnales in Dagolsesheimer marca Laurishamenses permutarunt cum aliis bonis in Underheim. Triennio post iidem monac hi in Guntheim, Bermodesheim & Dagolsesheim plura dono acceperunt. Chrodegangi, episcopi Metensis, charta, Gorziensi apud Lotharingos abbatiæ data an. 765, Dagosbesher habet vitiose pro Dagolvesheim (r).

GUNTHEIM. Erlulfus & conjux ejus VVarburc præter bona fua in Buckenheim, Merstat, Bermodesheim & Dagolfesheim in pago Wormat. sitis, basilicam in honorem S. Mart. constructam

**k** .

<sup>(</sup>p) Schannat. hist. Worm. t. 11, pag. 68.

<sup>(</sup>q) Ibidem pag. 49.

<sup>(</sup>r) Calmet histoire de Lorraine tom. 11, probat. col. 105.

in Guntheim cum ædificiis, agris, campis, pratis, vineis, & mancipiis xiv abbatiæ Laurish. dominio fubdiderunt, an. xxiii Karoli regis.

BERMOTESHEIM. Folcrada quædam in Bermersheim marca tertiam partem mansi ac vineam, & inter Bermotesheim & Guntheim jurnales decem an. XII Ludovici imp. Laurishamensibus donavit. Bermersheim & Bermotesheim confundit Besselius; at distinguenda esse duo hæc nomina, Folcradæ charta innuit. Bermershemium est inter Alcejam & Armshemium; Bermotesheim, quod nunc Bermersheim quoque vocatur, prope Gunthemium. Alibi Bermodesheim & Bermutisheim scribitur. Wigherus chorepiscopus & Meginrata terram arabilem inter Guntheimir marcam & Bermodesheim & Dagolsesheim an. XXXIV Ludowici regis dederunt. Est tamen traditio Eremberti de tribus jurnalibus inter Bermersheim & Guntheim & Dagolsesheim, an. XII Ludowici imp. Adeo incerti & inconstantes suere in scriptura sua veteres.

GUNTIRSHEIM marca cum Haresheim & Niwerheim in traditione Rotgardis anno primo Karoli regis; alibi Guntmaresheim & Guntmarsheim sub eodem rege. At an. XII Ludowici regis Guntramesheim scribitur una cum Guntheim & Bermodesheim.

MELDRISHEIM marca an. 111 Karoli, triennioque post Meltridesheim cum Gautzwinesheim pago Wormat. adscribitur, hod. Melsheim.

NIWERHEIM, hod. Niffernheim, cum Haresheim marca in pago Wormacinse an. 1 Karoli regis ponitur, Latine Niuuora, in Gailæ & Bucconis litteris traditionum an. 11 & xxvII ejusdem regis. Freherus Niuuora a Niuuarcheim male distinxit.

### S. VII.

Inter Primm. & Saluliam.

Inter Primmam atque Salufiam fupra Seebacum:

Enseltheim. Anfildis, illustris prosapiæ femina, cum marito suo Antolso in pago Wormat. in villa, quæ vocatur En-

∫elt-

fatheim, quæcunque habuere prædia & mancipia, dono, seseque cum filiabus suis, Volchendruda, Judda & Hildegart, ad ossicium camerariorum ministeriales abbatiæ Laurish. obtulerunt. Actum sub die 11 id. Ap. an. xx111 Karoli M. Brevi post Adelhelmus & Altmannus quinque hubas in Ensitheim marca dederunt. Conradi 111 imp. diploma pro monasterio in Dreisa an. 1144 villam Ensitheim habet.

STETIN cum Albulfivilla statim proditurum est. Ecclesia in villa Steti in charta Ludovici Jun. an. 880 ante Sprendilingensem recensetur.

ALBULFIVILLA. In pago Wormat. in loco, qui dicitur Albulfivilla, basilicam & XIII mansos cum mancipiis inter Gomuritesheim & Stetin Ludovicus Pius anno XXII imperii sui abbatiæ Prumiensi donavit. Astum Albulfivilla palatio regio (s), de quo supra (t). Hoc Latinum Albahemii ad Primmam nomen. Vernacule Albolfesheim dicebatur, uti ex Ludovici Germ. diplomate, ecclesiæ Neuhusanæ prope Wormatiam an. 869 dato (u), addiscimus.

GOMURITESHEIM, quod in Albulfivilla modo commemoravimus, nunc dicitur Gawersheim.

HULVINISHEIM, hod. Ilvesheim, cum Baldolfissfelde in pago Wormat. ponitur an. v Karoli regis. Ulvenesheim cum Alceja inferius occurret.

Kk 2

FRI-

<sup>(</sup>s) Donationis hujus instrumentum vid. in Martenii & Durandi ampliss. collect. tom. 1, pag. 93, & in Honthemii hist. Trevir. t. 1, pag. 178; qui tamen verba postrema de palatio regio addere neglexit.

<sup>(</sup>t) Pag. 46.

<sup>(</sup>u) In Schannat. hift. Wormat. tom. 11, pag. 9.

FRECMARESHEIM. Anno VII Karoli Friclerich & Germo, quidquid in pago Wormat. in *Ibersheim* & in *Frecmaresheimer marca* habuerat Reginbodo, & quinquennio ante Rotrudis omnia quoque sua in *Frigmersheim* ejusd. pagi S. Nazario contulerunt. Hodie *Freimersheim* cognom. hinter der wart, id est, retro speculam, Alcejanam nempe, juris Palatini vicus.

ASCHININBRUN, hod. Esselbronn. Crotbertus in Aschininbruner marca an. xv Pipini regis, ac biennio post Ainingo in Escilibruner marca rem suam in Laurishamenses contulerunt. Alibi Aschibrun & Haschinbrune locus hic scribitur.

### S. VIII.

Inter Seebach & Saluliam. Inter Seebacum atque Salusiam usque ad Oppenhemium: DUDILESHEIM, hod. Diedelsheim. Erlwinus in pago Wormat. in Frimersheim aream cum omni ædificio superposito, & quidquid in eadem marca vel in Dudilesheim habuit, S. Nazarii esse voluit an. VI Ludowici regis.

EBBELESHEIM & Ebbelisheim, pagi Wormat. vicum, omisfa pagi mentione, tres chartæ Laurish. fub Carolo rege commemorant.

DUTENHEIM, hod. Daudenheim. Rinoldus & Wisogoz in pago Wormat. in Dutenheim marca mansum & triginta jurnales an. XIII Karoli regis.

HEPPHENHEIM. Gomonolfus presbyter duos mansos in Hepphenheim cum ecclesia & ædisicio superposito & vineas tres, aliaque bona tum ibidem tum in Freimeresheim sita an. xxii Karoli regis; Witegowo comes unum mansum in Hepphenheim cum vinea & xxx jurnalibus S. Nazario obtulerunt. Heppenheim, quod supra (x) dedimus, & Hepphenheim diversa loca esse, constans scribendi diversitas, quantumvis levis, admonet, quum tradi-

<sup>(</sup>x) S. v, pag. 251.

traditiones Laur. septendecim Heppenheim, viginti Hepphenheim una serie habeant. Cum Hepphenhemio jungitur Frimershemium; unde sub nomine isto vicum Heppenheim im Loch, qui Frimershemio proximus est, latere colligimus. Dictus quoque est idem vicus Heppenheim superius, ut ab altero ad Isinam, quem nunc aus der VViesen cognominant, distingueretur. Herimannus saltem jurnalem in pago VVorm. in Frimersheim, duosque alios in Heppenheim superiore Laurishamensibus dedit an. xxxv Karoli regis.

FRIMERSHEIM, villa pagi VVorm. in traditionibus S. Nazarii sexagies hoc constanter nomine comparet, sub Pippino & Karolo regibus. Jungitur ei Heppenheim superius an. xxxv Karoli, & Dudilesheim an. vI Ludowici regis. Anonymus vitæ Ludovici Pii scriptor principem hunc cum patre suo an. 799 Aquisgrano Fremershemium venisse ad Rhenum, ibique placitum generale habuisse refert (y); unde palatium regium Fremershemii suisse colligeres. Villa saltem regia suerit. Chronica S. Dionysii, ubi eadem de re agit, Fremershemium Castellum (Chastel) appellat. Nunc Freimersheim unter Alzey, i. e. infra Alcejam dicitur, vicus comitatui Falckensteinensi adscriptus. Frecmarshemium, de quo supra (x), a Frimershemio Besselius non distinxit; Freherus Frecmarsheim a Frigmersheim male distinxit.

BLATMARSHEIM, hod. Blödesheim. An. XIV & XXI Karoli Theodo & Othildis conjuges in pago Wormat. in Blatmarsheim vel Blatmarisheim varia bona duplici donatione abbatiæ Laurish. tradiderunt.

INGENNESHEIM, hod. Ensheim. Abbatiæ Fuldensi Nantherus legavit rem suam in villa Sulzanheim & Ingennesheim in pago Uuormazseld, an. xvii Karoli regis.

Kk 3

Mun-

<sup>(</sup>y) Cap. x.

<sup>(</sup>z) S. v11. pag. præced.

MUNCINHEIM. Blidhildis, Gauzrot & Salecho in pago VVormat. in *Muncinheim marca* pro tribus & viginti jurnalibus, abbatiæ Laurish. venditis, octo folidos probos atque pensales se accepisse testantur an xiv Pippini regis.

DITTILESHEIM, hod. Dittelsheim. Adalbertus quidam in pago VVormacinse in villa, quæ dicitur Hesinloch, curtem dominicatam, & inter ipsam marcham & Dittilesheimaru marcu atque Thuringheimaru marcu, quidquid proprietatis habuit, Hornbacensi S. Pirminii monasterio donavit an. xIV Hludowici imp. Instrumentum insra exhibemus. In Laurishamensibus chartis Ditelsheim, in Fuldensi Tittelesheim (a) locus hic scribitur.

Esinloch inter Mettenheim & Gimminsheim commemoratur in traditione VVillingi & Bumanni fratrum an. 111 Karoli regis. Anno sequenti Halidricus & conjux ejus Crorada in pago VVormat. in Munzinheim marca, quidquid habuerunt, & in alia marca Hasenloch mansum unum dederunt. In aliis traditionum chartis Hesinloch, hod. Hesslock.

FRITTENHEIM an. xv Pippini & an. v Karoli regum in pago VVormat. cum Turincheim & VVitzun collocatur. Alibi Fruttenheim, hod. Frettenheim.

Bertolfesheimer marca & 111 jurnales, & in uno jurnali molendinum & duo prata & unam vineam Laurishamenses dono impetrarunt an. xv Pippini regis. Quatuor aliæ traditiones ejusdem pagi & loci sub Carolo M. mentionem faciunt. Terræ araturiæ jugera xv inter Uninolsesheim, Berahtolsesheim & Teinenheim an. xxx Karoli Fuldenses accepere (b). Vocatur nunc Bechtolsheim, uti Bertoldus & Bechtoldus promiscue dixerunt veteres.

Cu-

<sup>(</sup>a) Schannat corp. tradit. Fuld. num. 54.

<sup>(</sup>b) Ibidem num. 130.

CUNINGESHEIM, hodie Köngernheim. Hunoldus & Gozdrat in pago VVormat. in Hagenheim & in Cuningesheimer marca jurnales duos S. Nazario obtulerunt.

HILDEBODESHEIM, hod. Hilsheim. Erchenbertus in pago VVormat. In Hildebodesheimer marca agrum unum an. 1v Karoli regis dedit.

THURINCHEIM, hod. Dorn-Durckheim. Sirigo in pago VVorm. inter Thurincheim & VVinterisheim quinque jurnales an. xv Pipini; Malboldus & Berchswint conjuges rem suam inter Durincheim & Alasheim an. xv Karoli regis monachis S. Nazarii tradiderunt.

DULGISHEIM, Dulgesheim & Dulgensheim in chartis Laurish. promiscue scribitur, hod. Dolgesheim. Dulgahesheim traditio habet Rangwici an. XII, et Fuldensis Tulgesheim an. XXXIIII Caroli regis (c). Godehildis vineam in pago VVormat. in Rudolfesheimer marca et in Dulsisheim septem prata habuit an. VIII ejusd. Karoli.

VVINTRISHEIM. An. xvI Pippini Theudo viniolam tenentem duos scamellos in pago VVorm. in VVintrisheim marca, VVolsger vineam quoque in VVinteresheim an. xIV Karoli regis, et sexennio post Nantherus atque Nithardus peciolam de vinea in VVintirisheim, præter duas in Durincheim, S. Nazario dicarunt. Alibi VVentrisheim scribitur, hod. VVintersheim.

UMINISHEIM, hod. Eimsheim, an. XI, Uminesheim an. XVI Pippini regis in pago VVormat commemoratur. Decennio post VVolsratus ibidem dedit molendinum. Hinc inde Ominesheim, Omnisheim, Umanesheim at Umesheim legitur. Traditio Fuldensis an. XI Hludowichi imp. in pago VVormacinse villam Omunheim prodit (d). Umbshemium ad capit. rurale Guntersblumense sec. XV relatum suit. Freherus Vininesheim habet pro Uminesheim.

VVI-

<sup>(</sup>c) Ibidem num. 159.

<sup>(</sup>d) Schannat 1. c. num. 360.

VVINOLFESHEIM, hod. VVeinolsheim. VValtmundus, filius Ebermundi, cum Hugimundo, filio suo, quidquid in VVormacinse, in Oppenheim, Uminesheim, VVinolsesheim et VVintersheim, tam de alode parentum, quam de quolibet attracto habuerunt, an. xxII Karoli. In traditione Fuld. triennio ante VVinesheim cum Teinenheim, Talaheim etc. occurrit (e).

ULFRETISHEIM, hod Ilversheim, in pago VVormat. cum Dinnenheim et Giminisheim an. xI, Ulfridesheim cum Dulgahesheim et VVintresheim an. xII Karoli, nec non cum Oppenheim anno xXIX ejusd. regis in Laurishamensibus chartis proditur. Anno xXXII Fuldenses in pago Uuormacinse in villa, quæ dicitur Ulfritesheim, aream cum casa et jugera XLIII impetrarunt (f). In traditione Lantsuindæ an. XIV Pippini regis Uluuernsheim, in diplomate Henrici v imp. pro ecclesia VVormat. Ulvortesheim locus hic scribitur. Freherus (g) Uluuerusheim vitiose habet, et ab Ulfridesheim male distinguit.

DALAHEIM. Basilicam in pago VVormat. in Dalaheim, in honore S. Martini constructam, et mansum, in quo ipsa basilica sita est, et xxv jurnales et duos servos, et inter Dienheim et Oppenheim iv vineas ad ipsam ecclesiam pertinentes, Bubo quidam an. xxxvi Karoli regis S. Nazario obtulit. Sexennio ante monasterio Fuld. areæ duæ cum ædisicio in pago Uuormacinse, in villa quæ dicitur Talaheim, traditæ sunt. Inter testes Hatto comes (h).

VVALAHEIM. An. XI Karoli regis Nortberath vineam fuam in pago VVormat. in VValaheim marca dedit. Dicunt nunc Hangenwalheim.

ALAIS-

<sup>(</sup>e) Ibid. num. 770.

<sup>(</sup>f) Tradit. Fuld. num. 139.

<sup>(</sup>g) Orig. Palat. part. 11, pag. 60.

<sup>(</sup>h) Schannat tradit. Fuld. num. 128.

Alaisheimer marca Aigilus an. xvi Pipini; Carolus Crassus, agens Wormatiæ, in eodem comitatu curtem indominicatam ad villam Alesheim an. 884 dederunt (i). Chronicon Laurish. Carolum hunc prædium suum in villa Alasheim in pago nuncupato Wormazseld, in comit atu Walonis, S. Nazario tradidisse resert (k). Sed & Otto 111 imp. Salsensi in Alsatia cœnobio prædium in Alesheim, in pago Wormac. contulit an. 992.

METTENHEIM. Willingus & Bumannus fratres in pago Wormat. in *Mettenheimer marca*, mansos, domus, ædificia, campos, vineas, silvas, aquas & basilicam, in ipsa villa in honore S. Martini & S. Briccii constructam, an. 111 Karoli regis; Rubertus, silius Ruberti comitis, duos mansos cum hubis ibidem an. xxIII Ludowici imp. tradiderunt.

GIMMINHEIM, hod. Gimsheim. Anno xv Pippini regis Sirigo pratum in pago Wormat. in Gimminheim; an. 11 Garoli regis Bernold & Rachildis conjuges curtim in pago Wormat. in Gimminisheimer marca, & biennio post Lungwindis rem suam in eod. pago in Geminisheim marca & in VVintresheim & in Toringonheim, S. Nazario adscripserunt. Freherus Gemminisheim & Gimminheim diversa loca esse putavit.

RUDOLFESHEIM cum Hamme, Dinenheim, Bermersheim &c. in pago VVormacinse ponitur an. xv Karoli. Pippino & Karolo regibus plurimas ibidem vineas abbatia Laurish. dono accepit. Hruodolfesheim in traditione Fuldensi (1), Rodulsisheim in Prumiensi (m) scribitur, hod. Rudelsheim.

1.1

DEI-

<sup>(</sup>i) Freher. orig. Pal. part. 1, pag. 46, Helwich. antiq. Laur. cap. 1x, Miraei opp. diplom. t. 1, p. 650.

<sup>(</sup>k) Freher. script. rer. Germ. t. 1, p. 113.

<sup>(1)</sup> Schannat trad. Fuld. n. 77.

<sup>(</sup>m) Martenii & Durandi ampliss. collect. tom. 1, p. 94.

Deinenheim. Leidrat comis vineam in pago Uormacinse in villa nuncupante Deinenheim monachis Fuldensibus an. 111 Pippini regis, teste Votone comite (n); Laurishamensibus Ado jurnalem in pago VVormat. in Oppenheimer marca in Dinenheim an. XIII Karoli regis contulere. In loco Irdinaburc, in Dinenheimer marca, vineam dedit Agatha an. xxxv1 ejusd. regis; qui villam ipsam regiam Dinenheim, sitam in pago Uormazseld, super suum Renum, circa an. 790 ecclesiæ Fuld. concessit (o). Alibi Tienenheim (p) & Teinenheim properipam sum. Hreni (q).

## S. IX.

Inter Rhen. & Salufiam.

Inter Rhenum & Salusiam ab Oppenhemio usque ad Moguntiam:

Obbenheim villam sitam in pago VV ormatiense super sluvium Rhenum Carolus M. cum terra jacente in campo villæ Thechidesheim, & pertinente ad ecclesiam Obbenheimensem an. vi regnisui; Heimericus comes & Hermannus vineam in pago VV ormat. in Oppenheimer marca cum octo mancipiis an. 781 Laurishamensi tradiderunt cænobio. Fuldense arialem & domum in villa, quæ vocatur Oppenheim, in pago Uuormazseldæ, dono accepit an. 1 Hludouuici imp. (r) Anno xx1 ejusd. imp. tres vineæ inter Oppenheim & Dinenheim S. Nazario oblatæ sunt.

THECHIDESHEIM Oppenhemio proximum hod. Dexheim. Arnolfus rex in pago VVormazfelda, in comitatu Megingaudi, ecclefiam conftructam in villa Dechidestein cum ædificiis, familiis ac mancipiis utriusque sexus abbatiæ Fuld. an. 889 contulit (s).

NE-

<sup>(</sup>n) Schannat tradit. Fuld. n. 7.

<sup>(</sup>o) Ibidem num. 90.

<sup>(</sup>p) Ibid. num. 132 & 180.

<sup>(</sup>q) Ibid. num. 113, 130, 221, 246 &c.

<sup>(</sup>r) Ibid. num. 271.

<sup>(</sup>s) Ibid. n. 531. & ap. Eccard. orig. domus Saxon. pag. 259.

NERISTEIN. Basilicam S. Mariæ in villa Neristein, in pago VVormat. Carolomannus, Pipini regis frater, VVirceburgensi ecclesiæ tradidit (t), & Ludovicus imp. Francosurti confirmavit anno imperii sui nono (u). Capellam ad Nerenstein Ludovicus junior ad capellæ S. Salvatoris Francosurt. possessim Ludovicus junior ad Nerenstein Ludovicus junior ad

NACHHEIM, hod. Nachheim. Teudaldus & conjux ejus Runtrudis quatuor vineas in pago VVormat. in Nacheimer marca dederunt an. 14 Karoli regis.

LORENZENVILLARE, hod. Lorzweiler. VValtherus quidam in pago VVormat. inter Lorenzenvillare, Hepfanheim & VVinolfesheim mansos duos abbatiæ VVeissenburg. beneficio hab uit (b).

BATTENHEIM, hod. Bodenheim. Fuldenses in pago VVormac. in villa Battenheim vineam an. 111 Pippini regis dono accepere ( $\epsilon$ ). Laurishamensibus Helmericus in pago VVormat. in

L1 2 Ba-

<sup>(</sup>t) Fries hift. episcopor. Wirceburg. p. 394, & Eccard rer. Franciae orient. t. 1, p. 391. Uterque scriptor donationem hanc Carolomanno, Caroli M. fratri, tribuit; error.

<sup>(</sup>u) Eccard 1. c. tom. 11, pag. 882.

<sup>(</sup>x) Hontheim kift. Trevir. tom. 1, pag. 218.

<sup>(</sup>y) Mabillon de re diplom. lib. v1, num. 145.

<sup>(</sup>z) Ejusd. afta santt. ord. Bened. sec. v, p. 493.

<sup>(</sup>a) Ap. Schannat hift. episc. Worm. tom. 11, pag. 39.

<sup>(</sup>b) Breviar. rer. fiscal. Caroli M. ap. Eccard. Franc. orient. tom. 11, p. 907

<sup>(</sup>c) Schannat tradit, Fuld. num. 6 & 10.

Bathenheim marca mansum cum curia, & Adaltrudis vineas in Batenheim & Moguntia civitate donarunt.

NUBENHEIM. Autgisus homo ingenuus res suas in pago VVormat. in Batenheim & in Moguntia civitate sub Karolo rege S. Nazario obtulit, ut in beneficium vicissim acciperet in Brizzenheim mansum & mancipia novem, & vineas tres inter Batenheim, Nubenheim & Duncinesheim. Alibi Nuvenheim scribitur, hod. Laubenheim, eadem ratione, qua veterum Nanstul nunc Landstul dicitur.

DUNZINESHEIM, vicus in hac regione deperditus, ubi Gerolfus & Brunicho abbatiam Laurisham. manfis & vineis locu-

pletarunt Karolo rege.

BISCOFESHEIM, hod. Gau - Bischofsheim, ubi Theutsuuindis mansos, prata, vineas, domus, silvas, molendina & mancipia xII possedit. Capellæ S. Salvatoris Francosurt. ecclesiam in Biscovesheim cum omni decimatione & mancipiis Ludovicus junior an. 880 confirmavit (d).

ABURINESHEIM, hod. Ebernsheim. Richbodo abbas Laurisham. datis in pago Worm. in villa Aburinesheim xvi jurnalibus & vinea, in pago Renensi in villa Birstat alia bona accepit anno xxi Karoli regis. Novennio post Baldswindis opes suas in pago Wormac. in villa nuncupata Habarinesheim abbatiæ Fuldensi donavit (e).

ULMENA, hod. Ulm, de quo infra in Burchardo comite an. 994. Superior & inferior Olmema supra ex sec. XIII comparuit (f).

ZAREZANHEIM, hod. Zornheim. Prodit hano villam pagi Wormac. Fuldensis traditio an. tertio Karoli regis (g). Confer mox Salsen.

Mo-

<sup>(</sup>d) Hontheim hift. Trevir. tom. 1, pag. 218.

<sup>(</sup>e) Schannat Fuld. trad. num. 131. adde num. 154.

<sup>(</sup>f) Pag. 243.

<sup>(</sup>g) Schannat. trad. Fuld. num. 28.

Momenheim. Franco jurnalem terræ araturiæ & vineam in pago Wormat, in Momenheim an. XIII Pipini, ac biennio post Alo & Hilvic duos jurnales in Mumenheim marca dederunt. Fuldenses chartæ Momonheim habent (h).

SALSEN, hod. Selsen. Sigibaldus rem suam in pago Wormat, in Salsen marca, & in Tzarenheim & in Rodenbachir marca tradidit anno xIV Karoli regis.

HAGENHEIM, hod. Hanheim, in pago Wormat. Super fluvium Salusiam Williswinda & filius ejus Cancor comes novo suo monasterio Laurisham, tradiderunt an. XII Pippini regis (i).

#### **%**. X.

A Moguntia usque ad Salusiæ Rhenique confluentes: MOGUNTIA. Antiquam hanc civitatem in veteri pago Wor- aliaque. matiensi sitam suisse, Laurishamenses, Fuldenses, aliæque seculi octavi & sequentis chartæ uno veluti testantur ore. Ainoldum unum mansum in pago Wormat, in Moguntia civitate. quadriennio post Waltherum duo prata in pago Worm, in Megunzer marca, eodemque Richbaldum in pago Worm. in Moguntia civitate juxta portam S. Quintini mansum S. Nazario tradidisse. traditiones Laur. loquuntur. Abbatiæ Fuld. Carolus in pago Wormacense quidquid Otkarius in beneficium habuit, hoc est in Mogontia civitate mansos xxv, xv1 lidos &c. cum vineis circa an. 770 donavit (k). Anno 804 Gundramnus dedit in civitate Mogontia areolam & in ipfius urbis marca duodecim jugera cum prato, & in villa Teinenheim quatuor vineas, omnia in pago Wormacinse.

Ll<sub>3</sub> Actum Moguntia

<sup>(</sup>h) Ibid. num. 28 & 236.

<sup>(</sup>i) Helwich. antiqq. Laurisham. sect. 11, cap. 1, S. v1, & Miraeus opp diplom. tom. 1, pag. 642.

<sup>(</sup>k) Schannat tradit. Fuld. n. 57.

Actum in conventu regali Mogontiæ (1). In civitate Mogontia, quae sita est in pago Vurmacense, quinque areas Unigrichus donavit an. 822 (m). In palatio regio Moguntiæ Pipinus rex abbatiæ S. Maximini privilegium dedit an. 765 (n).

BRITTENHEIM, hod. Bretzenheim. Dudo xxx jurnales in pago Worm. in Brittenheimer marca & in Binger marca mansum unum cum casa, vineis & silvis, totidem jurnales in ead. Brittenheimer marca Nantherus an. xvi Pipini regis dederunt. Villa Prittonorum foris murum civitatis Mogontiae, mons Prittonorum in marca Mogontize, & villa Brittanorum in chartis Fuldensibus legitur (o). Anno 111 Karoli regis abbas Laurish. res Thurimberti in villa Birstatt accipiens, in pago Wormat. in villa Brizenheim jurnales xxxii & argenti uncias tres vicissim dedit. Ejusdem abbatize bona in Brizzenheim Autgisus, vir ingenuus, in benesicium habuit an. viii Karoli. Freherus (p) Bretzenhemium trans Navam male huc retulit.

GUNSENHEIM. Teutrath in pago Worm. in Gunsenheim marca quinque jurnales & pratum an. vii Karoli, & sequenti Nantherus ac Wiland in pago Wormat juxta Mogonciam civitatem in Gunsinheim marca xiv jurnales & mancipia septem largiti sunt. In tradit. Fuld. an. xx Karoli Gunsanheim scribitur (q).

BUTENHEIM inter loca circa Maguntiam sita, in quibus ecclesia S. Nazarii hubas possedit, cum Lubenheim & Gunsenheim recensetur. Freherus nomen hoc cum Botinesheim miscuit.

W۸-

<sup>(1)</sup> Ibid. num. 183.

<sup>(</sup>m) Ibid. num. 326, add. num. 333.

<sup>(</sup>n) Calmet hist. de Lorr: tom. 11, probat. col. 105.

<sup>(</sup>o) Schannat corp. tradit. Fuld. n. 2 & 40. Addc n. 50.

<sup>(</sup>p) Orig. Palat. part. 11, pag. 60.

<sup>(</sup>q) Schannat. 1.c. num. 87.

VVACHARENHEIM, hod. Wackernheim. Vineam in pago Uuormacinse in villa Vuacharenheim ad latus Pippini regis (r), casam Odagri, qua ipse manebat, cuin curte dominicata ibidem an. 1v Karoli (s), an. xxx11 partem ecclesiæ in villa hac abbatia Fuld. (t) obtinuit. Duas traditiones posteriores testis signavit Hatto comis, & cum illo postremam Landbertus, nuntius regis, & VVossradus comes.

ENGILONHEIM. Ecclesiam S. Remigii in villa Engilonheim in pago VVormat. Ludovicus Pius inter episcopatus VVirceburg. possessiones, a Carolomanno, avi sui fratre, acceptas, recenset an. 1x imperii sui (u). An. xx11 ejusdem imp. Agano, palatii regii Hingilinheim exactor, pro rebus siscalibus in villa pagi VVormat. Vechenheim abbatiæ Prum. relictis, in eodem pago in villa Ingilinheim curtilem aliaque bona accepit (x). Inter villas suas indominicatas Ingilenheim cum locis illuc pertinentibus, Triburia, Crucenacha, Liutra etc. Carolus Crassus refert an. 881 (y). Octennio post Arnolsus rex Ingulunheim nominavit et Ingulinheim, quum non solum ecclesiam loci, sed et decimam de siscis dominicis episcopo VVirzburg. consirmavit (z).

ELISANHEIM et Elsinhaim in charta Fuld. an. xx11 Karoli regis (a), hod. Elsheim.

S. XI.

<sup>(</sup>r) Ibidem n. 9.

<sup>(</sup>s) Ibid. num. 36.

<sup>(</sup>t) Ibid. num. 143.

<sup>(4)</sup> Eccard. rer. Franc. tom. 11, pag. 882.

<sup>(</sup>x) Martenii & Durandi ampliss. collect. tom. 1, pag. 92.

<sup>(</sup>y) Hontheim hist. Trevir. tom. 1, pag. 219.

<sup>(</sup>z) Ap. Eccard 1. c. p. 893 & 896.

<sup>(</sup>a) Schannat tradit. Fuld. num. 91.

### S. X I.

Inter Saluf. & Navam.

Inter Salusiam, Rhenum et Navam, usque ad VVise cum Nava conjunctionem:

VVIGENHEIM, hod. Weinheim ad Rhenum, vulgo Frey-Weinheim. Erembertus et Salcho fratres in pago VVorm. in VVigenheimer marca, in monte, qui dicitur Wizenberc, dimidiam vineam an. III Karoli regis, aliamque vineam quadriennio post Unrochus in Wigeheim tradiderunt.

ALAGASTESHEIM, hod. Algesheim, villa pagi VVormat. in tribus monasterii Laurish. traditionum chartis cerebratur sub Pipino et Karolo regibus.

Affloheim, hod. Appelheim, villa ejusd. pagi anno nono et decimo Karoli ibidem.

BERCHEIM marca pagi VVormat. in Rudolfi cujusdam traditionis charta an. xv Pipini regis. Barbara voce Admontibus in tradit. Fuld. fub Carolo M. idem locus indicari videtur, qui nunc destructus.

TRUTMARESHEIM, hod. Dromersheim. Eggioltus quidam in pago Uuormac. in villa Truhtmaresheim hereditatem suam, domus, ædiscia, ecclesiam etc. anno tertio Pipini regis; Hartmunt mansos, casas, vineas in eodem loco anno IV Karoli Fuldensi monasterio tradiderunt, teste in utraque charta Hattone comite (b). Laurishamensis ecclesia mansum, in quo tres homines manere possunt, cum triginta jurnalibus terræ et vinea in Truchmaresheim dono accepit an. xvi Pipini regis.

GAUTZOLDESHEIM, hod. Gaulsheim ad Rhenum. Curtim et vineam in pago VVormat. in Gautzoldesheim marca Anibertus ei dedit anno quarto Karoli regis.

CHAMUND, hod. Kempten. Mansum in pago VVorm. in Binga ad Chamunder marca dedit Immina sub Karolo rege.

BIN-

<sup>(</sup>b) Ibid. num. 4 & 38.

Binga et Binger marca in pago VVormatiense. Ita scribunt osto traditiones Laurisham, sub Pippino et Carolo regibus; at Fuldenses sæpius Pinga habent et Pingu. In Pingu marca aream cum casa et ædisiciis, in quibus Ota habitabat, inter Pippini regis et Hagilgaucii comitis possessiones, anno vi regni Pippini, monasterium hoc dono accepit (c). Sexennio post eidem Leidratus comis in pago Unormacinse, in castro Pinginse, quod est constructum super studium Naba, domus, vineas, terras & mancipia sua vendidit, tam intus murus castello Pingense, quam foris murum seu in ipsa marca (d). Vualtrat vidua in castello Pinge, in pago Uormacinse, & in castello Botbarta &c. rem suam cum consensu & licentia Votoni comitis an. viii Hludouuici imp. tradidit (e). Pingiorum marca in pago Uuorm. in iisdem traditionibus an. xxv Karoli regis (f). Eodem tamen tempore quatuor traditiones Laurisham. Binger marcam in pago Nahgowe collocant.

GRAULFESHEIM, hod. Graulsheim & Grolzheim, eadem ratione tum in Wormat. tum in Navensi pago collocatur. Godolfus an. v & Heriwig an. XIV Karoli regis, ille tres, hic quinque jurnales in pago Wormat. in Graulsesheim marca; Wilandus rem omnem suam in pago Nahgowe in Graolsesheimer marca an. XI ejusdem regis S. Nazario contulerunt.

GENZINGAS marca cum Binga memoratur in Ludovi Germ. diplomate Prumienfi, an. xxxvII regni fui Triburize dato (g).

Mm

S. XIL

<sup>(</sup>c) Tradit. Fuld. num. 16.

<sup>(</sup>d) Ibid. num. 23.

<sup>(</sup>e) Ibid. num. 320.

<sup>(</sup>f) Ibid. num. 102.

<sup>(</sup>g) Martene umpliss. tollett. tom. 1, col. 191, & Hontheim hist. Trevir. tom. 1, pag. 211.

#### S. XII.

Inter Salus. & Wisam.

Inter Salusiam & Wisam, quæ prope Genzingam cum Nava miscetur:

JUWILENHEIM, hod. Jugenheim. Fridebrecht & Eburacar decem jurnales in pago Wormat. in Juwilenheim marca an. XXVII Karoli regis. Freheri Wilenheim truncatum est hujus loci nomen.

SAUUILENHEIM villa pagi Wormazfelde in Cunibercti comitis traditione Fuldensi an. xi Karoli regis (h), & cum Uuacharenheim an. xxxii (i). In Laurishamensibus frequentius Souuelnheim & Sauuelnheim, hod. Saulheim, duplex vicus, superior & infetior.

OTENHEIM, villa pagi Wormat. hod. *Udenheim*, ubi vineas duas an. v Karoli regis, & mansum cum huba an. vIII Ludowici imp. Laurishamenses acceperunt. In Adæ abbatissæ de Rotaha traditione an. xvIII Karoli scribitur *Odenheim*.

WELINGESHEIM, hod. Welgesheim, traditiones Laurish. in pago Wormat. ponunt an. 11 & xIV Karoli regis.

Sprendilingen, hod. Springlingen. An. xv Pippini regis Mila servum & vineam; Ragnerus mansum cum casa desuper & duas vineas in pago Worm. in Sprendilinger marca donarunt. Villam Sprendelingam cum vineis in comitatu Wormac. Carolus Calvus Nivellensi sanctimonialium & canonicorum in Brabantia comobio donavit anno 877 (k). Ecclesiam ad Sprendi'ingam cum manso Ludovicus junior capellæ S. Salvatoris, a patre Francosurti ædisicatæ, an. 880 consirmavit (s).

GozoL-

<sup>(</sup>h) Schannati tradit. Fuld. n. 5%.

<sup>(</sup>i) Ibid, num. 143-

<sup>(</sup>k) Miraei opp. diplom. tom. 1, pag. 502.

<sup>(1)</sup> Houtheim bift. Trevir. tom, 1, pag. 218.

Gozolvesheim an. XXIII & XXXIV Caroli M. in chartis Laurish. pago Wormatiensi, Navensi Cozosfesheim cum Albucho & Wildistein in Ottonis 1 imp. diplomate, abbatise S. Maximini an. 962 Romae dato (m), vindicatur. Hod. Wolffsheim.

WIHINHEIM cum Truthmaresheim & Sulziheim in page Wormacinse ponitur an. Iv ejusdem Pipini regis (n). Intelligitur hic Weinheim prope Sulzhemium, vulgo Gau-Weinheim.

SULZHEIM. Odilmotus & filius ejus Ucbertus rem suam in pago Wormat. in Sulzheim marca an. xv Pipini; partem ecclesize ibidem Hiltwara Deo sacrata an. xxvIII Karoli; in eadem villa Gawiman arcam ad latus imperatoris & vize publicze an. xxxvI ejusdem regis, illi Laurishamensi, hi Fuldensi monasteriis obtulerunt. Alibi Sulzanheim in pago Uuormazseld scribitur.

WALARESHEIM villam in Wormacense haud procul a palatio Ingilenheim, annales Fuld. ad an. 878 produnt. Hod. Munch-Walheim.

Undenheim. Regnante Pippino Rutherus duos jurnales in pago Wormat. in *Undenheimer marca* tradidit. Sunt aliæ tredecim chartæ Laurisham. locum hunc fub Carolo M. commemorantes.

CAISBOTESHEIM, Cheisbotesheim, Keisbotesheim & Gesbotsheim villa & marca pagi Wormat. sub Pipino & Carolo M. sæpius, nunc Gauspizheim, contracte Gaubsheim.

SPIZESHEIM, hod. Spiesheim. Atha & filia ejus Abba manfum & v jurnales in pago Worm. in Spizesheim an. 11 Karoli; Hirminwardus mansos x & duos jurnales in Spizesheim an. XXII ejusdem regis dederunt. Alibi Spizesheim cum Heimradesheim, Mm 2 &

(m) Calmet hift. de Lorr. t, 11, prob. col. 212.

<sup>(</sup>n) Schangat tradit. Fuld. n. 35.

& in duabus chartis Spizersheim, in Fuldensi sec. x Spiozesheim cum Moguntia & Dienenheim legitur.

HEICHINLOCH, hod. Eichloch. Lintfridus in pago Wormat. in villa, quæ dicitur Heichinloch, unum mansum & xxx jur-

nales an. x1 Ludowici imp.

GOMMIRSHEIM prope Odernhemium. Wodelger & Willegart conjuges in pago Worm. in Heimradesheim rem suam, & in Gommirsheim marca mansum & XXXIII jurnales de terra aratoria cum prato & vinea dederunt an. 111 Karoli regis.

Cuningeroheim, vulgo Bös - Köngernheim, ubi Cecilia

tres jurnales sub Carolo M. Laurishamensibus dedit.

BERMERSHEIM. Waninbertus & Gundrat conjuges, nec non Wichertus rem suam universam in pago VV ormat. in Bermers-heim marca an. v & v11 Karoli regis. Confer supra (0) Bermotesheim.

Albucha, hod. Albich, infra Alcejam. An. xvi Pipini Erradus vineam & triginta jurnales in pago VVorm. in Albucha, triennio post Adelhardus vineam in Albucher marca, & an. v Karoli regis Ernestus mansum cum vineis, campis, aquis tradiderunt.

Scarhuson vide in Alceja seq. cui villa hæc proxima est.

Alceja. Arnolfus imp. decimationem falicæ suæ terræ in Alceja, Scashuson, Ulvenesheim & Rogkenhuson, ecclesiæ VVormatiensi contulit an. 897 (p). Pagi quidem nulla sit mentio, sed Alcejam cum reliquis locis in pago VVormat. sitam esse, eo certius est, quod Alcejæ præsertim regio adhuc Gau, id est pagus, eminenti quodam sensu appellatur, quod de VVormatiensi intelligendum esse, in principio hujus descriptionis monuimus.

HEIM-

<sup>(</sup>o) S. VI, pag. 258.

<sup>(</sup>p) Schannat hift. Worm. tom. 11, pag. 10.

HEIMRADESHEIM. Liutsuuind in pago VVorm. in Heimradesheim marca jurnales xxxix & mansum unum & vineam an. IV Karoli regis, & an. xxiii Biliram rem suam omnem in Flanheim, Brunheim & Hemradesheim dedere, hodie Heimersheim.

LAONISHEIM infra in Aribimesheim. In traditione VVilleradis an. XXIV Karoli regis Lonesheim, cum Brunheim & Heimradesheim, finitimis locis, commemoratur.

BRUNHEIM, hod. Bornheim. Bernherius cum matre sua VValtrude duos mansus cum casa in pago VVormat. in Flanheim marca & in Brunheim marca an. xIV, Heruuinus mansum unum & tres vineas in Brunheim marca an. xXX Karoli regis. In summariis traditionum Fuld. legitur Bruningesheim.

FLANNENHEIM, hod. Flonheim. Anno XIII Pippini regis Radulfus in pago Gormatiens, in Flannenheim marca basilicam & quidquid ad illam spectabat; septennio post Traherius & Gerbertus in Flanheim marca mansum & dimidium Laurishamensi monasterio contulerunt.

BOTINESHEIM, hod. Erbes - Büdesheim. Basilicam S. Michaelis in pago VVormat. in Botinesheimer marca, & in Brunheimer marca duas vineas cum silva Andulsus an. xvi Pippini, nec non Giselhardus & Thiodoldus an. 1v Ludowici imp. basilicam in Botinesheim cum multis bonis; Geroldus unum mansum in pago VVorm. in Butinesheim cum casa desuper & area Laurisham. abbatize contulerunt.

OFFENHEIM. Gimmundus in pago VVormat. in Offenheim marca, in monte, qui dicitur *Maronoberge*, vineam abbatiæ Laurish. obtulit an. 111 Karoli regis.

VECHENHEIM. Agano, exactor palatii Hingilinheim, de rebus fiscalibus curtilem & terræ arabilis jurnales exxiv in pago VVormac. in villa Vechenheim abbatiæ Prumiensi permutavit an. xxII Hludowici imp. (q) Hod. Bechenheim.

Mm 3

VVIH-

<sup>(</sup>q) Martenii & Durandi ampliss. collett. tom. 1, pag. 92.

VVIHSA. Anno III Karoli Archioltus jurnales tres in pago VVormat. in marca, quæ dicitur VVIHSA; an. VII ejusdem regis Theudolfus duos jurnales in Wifere marca dedere. Mansos v Gomoldus in pago VVormac in villa Uuisa a monasterio VVeissenb. in beneficium tenuit (r). Inter possessionum Ruperti terminos Wiza sumen cum Selza & Apsila commemoratur, a qua vicus Wieses, superior atque inferior, nomen accepit.

### S. XIIL

Int<del>er</del> Wifam & Appul, Inter VVisam & Appulam rivos, alveo fere parallelo in Navam defluentes:

GUILEUBISHEIM. Nortbertus omnia sua in pago VVormat. in Tribunisheim marca, & in Guileubisheim an. 111 Karoli regis dedit. Hod. Bibelsheim.

TRIBUNISHEIM cum Guileubisheim, hod. Ibesheim.

VVELTHISTEIN, hod. Wölstein. Adelhardus comes, provifor monasterii S. Nazarii, eidem in pago Wormat. quidquid in Hagenheimer marca ad S. Maximinum pertinebat, concessit, bona in Gozolfesheim, Welthistein & Folchesheim vicissim adeptus, an. xv Ludovici regis.

ARIBIMESHEIM, hod. Armsheim, Richolfus & Gutta conjuges in pago Worm. in Bingen, Aribimesheim, Wendilsheim & Laonisheim bona sua omnia, nec non ædificium suum Alisentia cum mancipiis quinque Laurishamensibus dedere an. vii Karoli regis.

Wendilsheim. An. xv Pippini tres jurnales terræ aratoriæ & pratum in pago Wormat. in Wendilsheim Liutfridus; an. xxxvII Ludowici regis mansum in eadem marca cum omni ædificio superposito & terræ aratoriæ jurnales exxvIII, terræque incultæ centum Truantus & sorores ejus Ratsuuind atque Irmindruth.

. An.

<sup>(</sup>r) Eccard. Franc. orient. tom. 11, pag. 907.

An. vIII Karoli *Unindelsheim* cum Bermersheim & Gesbotsheim occurrit. Freherus ad Wendilsheim addit *in Binger-marca*, quod falfum.

Wanesheim, hod. Wonsheim. Hunbertus quidem varia monasterii Weissenburgensis beneficio bona in pago Wormacinse, in villa Uuanesheim, possedit (s).

#### S. XIV.

Inter Appulam, Navam et Alisentiam, quæ supra Cruce-Inter Navam, nacum in Navam infertur:

Appulam & Alisentiam.

SUABOHEIM. Teuthar quidquid in pago VVormat. in Suaboheimer marca habuit, pecuniam, vestimenta et mancipia Laurishamensibus legavit an. VIII Karoli regis; Erkanossus duos mansos in Suaboheim vendidit an. xxv Ludowici imp. In notitia seudorum Rhingravicorum seculi xII Swabenheim et Sur-Swabenheim nominantur. Illud nunc Pfassen-Swabenheim dicitur; hoc ad Salusiam est situm.

BLITERSHEIM marca in pago VVormat. in traditione Hadamundi an. xiii Karoli regis.

FOLCHESHEIM, hod. Volxheim, vide supra in VVelthistein. Sub Karolo M. annos xiv regnante Gerhardus xv jurnales et unam hubestath in pago VVorm. in Folkhesheim S. Nazario legaverat.

CRUCENACUS. Inter episcopatus Wirceburg. possessiones, a Carolomanno, Pippini regis fratre, acceptas, Ludovicus Pius Francosurti an. 822 confirmavit ecclesiam S. Martini in villa Crucenacus, in pago Wormatiensi sitam. An. xxii ejusdem imperatoris regii palatii Ingelheimensis exactor in eadem pagi Wormatiensis villa Cruciniacum varia bona permutatione accepit (t). Triennio post Ludovicus hic in Cruciniaco palatio confirma-

<sup>(</sup>s) Breviar. rer. fifcal. Caroli M. ap. Escard. 1. c.

<sup>(</sup>t) Ampliff. collect. Martenii tom, 1, pag. 92.

firmavit commutationem bonorum inter abbatiam Fuld. & Bopponem comitem (n). Crucenacha inter villas suas indominicatas Carolus Crassus cum Ingilenheim &c. commemorat an. 881 (x). Arnolsus rex villam Cracinaham quoque recenset in diplomate Wirceburg. an. 889 (y). Pars oppidi cis Navam recentior est.

APFLOA. Abbatia Fuld. in provincia Wormazfeldono in villa, quæ dicitur Apfloa, et in Flanheimer marca an. 857 areas tres dono accepit (z). In vita S. Ruperti (a) post Navam, Selzam et Wizam, inter possessionum ejus terminos resertur Apfla, hod. Appel, unde vico huic nomen, qui in chartis S. Maximini Trevir. Appula, a monasteriolo autem, quod ibi suit, Münster-Appel, nuncupari nunc solet.

ALISENTIA, hod. Alsens, vide in Aribimesheim. Alibi villa Alusenza in pago Worm. (b) et in charta fundationis S. Lamberti an. 977 prædium Ottonis ducis Alesenzum commemoratur.

TILENTKIRICHE, hod. Dillkirchen. Nantharius dux institutæ a se novæ S. Saturnini ecclesiæ circa an. 872 Tilentkiriche cum omnibus appendiciis suis tradidit, teste Conradi 111 imp. diplomate an. 1144, quod instra producimus.

S. Albini villa ibidem, hod. Santt - Alben.

GIBINEZBACH villam cum mancipiis utriusque sexus idem Nantharius dux eidem ecclesize in pago Wormat. donavit. Nunc Kinsbach, villa juris Falckenstein, prope vicum S. Albini.

Rog-

<sup>(</sup>u) Eccard. orig. domus Saxon. pag. 258.

<sup>(</sup>x) Hontheim hift. Trevir. t. 1, pag. 219.

<sup>(</sup>y) Eccard. rer. Franc. t. 11, pag. 893.

<sup>(</sup>z) Tradit. Fuld. n. 484.

<sup>(</sup>a) Serrarii script. rer. Mogunt: t. 1, pag. 191.

<sup>(</sup>b) In breviar. rer. fisc. Caroli M. apud Eccard Franc. orient. t. 11, p. 907.

ROGKENHUSON & villas, ad Rogkenhuson pertinentes, cum Alceja & Scashuson Arnolfus imp. terræ suæ salicæ accensuit an. 897 (c).

VUNNIVILLARE, hod. Winweiler. Erinfridus, pagi Blefensis comes, ad S. Cyriacumin Nuhusaan. 891 tradidit in pago Wormat. villam & marcam totam, quæ dicitur Vunnivillare, curiam dominicalem cum ædificiis vestitam & basilicam unam (d).

ALSENZBRUNE, hod. Alsenborn, inter possessiones monasterii S. Saturnini ad Dreisam, a Nanthario duce sec. 1x acceptas:

#### %. X V.

Ad Lutram fluvium pago & diœcesi Wormat, feculo nono ad- Ad Lutram. scripta suere:

LIUTRA, quam inter villas suas indominicatas, in quibus nonam conlaboratus partem ecclesiæ S. Bartholomæi Francosurt. concessit, post Ingilenheim & Cruznacha Carolus Crassus recenset an. 881 sq. (e).

NENTRISWILKE. Nantharius quoque dux novo S. Saturnini monasterio, a se extructo, villam Nentriswilre & nemus eiusd. villæ tradidit.

Trans Lutram & Glanum eidem pago & diœcesi annume- Trans Luratur:

Nn

Qui-

<sup>(</sup>c) Schannat hift. Worm. t. 11, p. 10.

<sup>(</sup>d) Ibidem.

<sup>(</sup>e) Hontheim hist. Trevir. tom. 1, pag. 219, & Gudenus cod. diplom. Mogunt. tom. 1, pag. 3.

QUIDERSBACH. Otto imp. monasterio Hornbacensi sex mansos regales in villa Quidersbach, in comitatu Ottonis ducis, in pago Wormesseldt vocato jacentes donavit (f).

### S. XVI.

Loca fitu incerta. Sequentur nunc loca, pago Wormat. diserte quidem adscripta, at situ ignota nobis, quod vel perierunt injuria temporum, vel nomen suum mutarunt arbitrio hominum, vel quod ipsi chartarum scribæ in pagi errarunt nomine.

AONENISHEIM. Amalharius anno primo Karoli regis vineam in pago Wormat. in Aonenisheim marca monasterio Laurish. tradidit.

ASCMUNDESHEIM in pago Wormat. duze traditiones Laurish. sub Pipino rege collocant. Villam Haskmundesheim cum Dionenheim & Rodulfisheim commemorat Hludowici imp. diploma Prumiense an. 835. Est in pago Rhenensi superiore infra Treburiam ad Rhenum vicus Asheim, qui forte sedem mutavit.

BALDOLFISFELDE. Crotherus & Erleuuinus cum conjuge fua Berchtrada filvam in pago Wormat. in Baldolfisfelde marca dederunt anno 111 & v Karoli regis. In Erleuuini traditione fimul comparet Hulvinisheim marca.

BALDRISHEIM marca in traditione Isenharti an. XII Karoli regis.

BERENBRUNNE. VVolfgerus & Radbaltus agros in pago VVorm. in Berenbrunnen a. XXII Karoli regis.

BIRGELEN super fluvium Renum in pago VVormaciensi traditio Salachonis cod. anno.

Cogrisheim jungitur cum Agridesheim anno primo Karoli regis.

Fur-

<sup>(</sup>f) Croll. orig. Bipont. t. 1, pag. 63.

FULBACH. Moricho & Folcsuint conjuges in pago VVorm. in Aschibruner & in Fulbacchure marca duos mansos & xx jurnales an. xxv Karoli regis. De Aschibruno supra S. v.

Geboldeshusun. Fuldensis abbatia in pago VVormac. in villa Longarstessieim & in Husileibesheim, & in Geboldeshusen & in Graolfesheim terras, silvas, vineas, prata & mancipia plura Ediramni cujusdam liberalitate accepit an. xxxIII Karoli regis (g). Husileibesheim est in pago Navensi, Graolfesheim in VVormatiensi; de Longarstash. & Geboldeshusun dubitamus.

GAUZWINESHEIM cum Meltridesheim in pago VVormat. ponit traditio Bilifridi an. vi Karoli regis. Forte Gomsheim inter VVifam & Appulam.

GOZENISHEIM & Gozinesheim sub Carolo M. rege una cum Quirnheim, Buxlare, Babenheim & Eberulsesheim.

LEIBERESHEIM. An. XVI Pipini VVanbertus mansum in pago VVormat. in loco Leiberesheim nuncupato, & in Gaginheim x jurnales agri & prati; an. III Karoli Richlindis, quidquid in Leiberesheim super fluvium Cherminbitzia habebat, tradiderunt. Forte Laubersheim & Gaenheim trans Navam, adeoque in pago Navensi.

LUBRINGOUUA locus infra (intra) Renum cum Moguntia, Nuvenheim & Gunzinheim in Fuldenfi Caroli M. diplomate.

LUDOLFESFELDE in charta venditionis Sicgerni an. XII Ludowici imp.

MAWENHEIM cum Fletersheim, Aresheim, Autersheim & Niuerheim an. vi Karoli regis, Mouneheim cum Flaridesheim & Albolfesheim in Ludowici Germ. diplomate Neohusano an. 869. Est vel Momenheim, de qua supra (h), vel Mauchenheim supra Alcejam.

Nn 2

RIOM.

<sup>(</sup>g) Schannat trad. Fuld. a. 150.

<sup>(</sup>h) Pag. 269 init.

RIOM. Vineam in pago VVormat. in villa, quæ Riom dicitur, an. III Karoli regis Adelbrecht donavit.

Scauenheim in pago VVormacensi cum Cosla & Gleni in saltu Vosago Ludovicum Transrhenensem, i. e. Germaniæ regem, ecclesiæ S. Remigii apud Remenses restitui jussisse, Flodoardus (i) tradit. In margine editor scripsit Stadenheim, quod æque ignotum. Forte Studenheim.

SEHEIM. Sigilech & Malboto jurnales XXXIII in pago VVormat. in Scheimer marca donarunt an. VI Karoli. Inscriptio hujus traditionis habet Sciheimer marca.

TIDINESHEIM an. XXIII Karoli regis. Inter Tinesheimer marcam & Aslaher marcam Amalbrecht & Nandbrecht vi jurnales dederant anno x ejusd. regis.

TORNUNGA in tradit. Hildebrecht, Fartman & VVartman an. xvIII Caroli regis. In summariis tradit. Fuld. legitur Tornheim. (k) Pertinet forte ad Dorn-Durckheim, de quo supra.

VVALAHASTAT. Anno v Pippini regis Ratboldus & conjux ejus Teutsuind quidquid habuerunt in pago VVormat. in VValahastat S. Nazario donaverunt. Cessat dissicultas, si pro pago diœcesin VVormat. admittas, in qua situm est VValstadium, pagi Lobodun. villa.

VVESISTAT. An. XII Karoli Liutsuind in pago VVormat. in Wessslater marca mansum & jurnales xxx, octennioque post reliqua omnia sua in Wasslat tradidit. Bisestat Freherus & Bessselius præterea habent, quod in pago Rhenensi.

VVICHSE cum Freinsheim, an. 111 Karoli regis. Alibi vero locus hic Spirensi pago adscribitur.

-1**VV** 

<sup>(1)</sup> Hift. Rem. lib. 111, cap. x.

<sup>(</sup>k) Schannat corp. trad. Fuld. p. 299.

VVITZUN in Frittenheim (1) commemoratum, videtur esse Hangen - Weisheim.

## S. XVI.

Hæc pagi VVormatiensis loca dubia situ. Succedunt nunc Loca dubia. alia, quæ ad eundem pagum pertinuisse credimus tantum, non novimus. Freherus ea cum certis miscuit, & ex Frehero Besselius.

ANOLOFELDE. An. XVI Pippini regis in pago VVorm. in Frimersheim mansos, campos & vineas, & in Anolofelde portionem silvæ Laurishamenses acceperunt.

CHNOLINGEN, ubi Ratbaldus jurnalem & dimidium, Hildifrid jurnales sex, Rudolfus mansum & hubam tradiderunt.

DAGASTISHEIM. Liutherus an. 1 Karoli imp. jurnales quatuor in Dagastisheim marca. Besselius conjecit esse Dexheim.

ECCANSTEN & FRECANSTAT tradit. Laurishamenfium fummaria habent.

LINCANHEIM quater commemoratur ibidem.

REGINGISESFELDE post Frimershemium, pagi VVormat. vicum, legitur. Portionem silvæ ibi accepit abbatia Laurish. anno xx Karoli regis. Besselius addit, forte Kriegsfeld.

TETHANHEIM in fumm. tradit. Laurish. fupra allegatis.

VVANANDORPH. Hiltibald & VVieltrud conjuges mansum unum & mancipium in Wanandorpher marca in loco nuncupato Hildebaldeshus cum omni collaboratu suo & supellectili auri, argenti & vestimentorum Karolo rege.

## C. XVII.

Qui seriem nostram locorum pagi VVormat. cum Freheriana contulerit, illam septuaginta minimum nominibus ditiorem animadvertet, quamvis in ea desint Aritbach, Devenheim, Fridolfesheim, Hasmachgowe, Mutaha, Oternheim, Scarra, Sunnincheim, Nn 3

<sup>(1)</sup> S. VII, pag. 262.

Tradinesheim, quæ vel ad alios pagos, ut Arilbach ad VVedereibam, Fridolfesheim & Mutaha ad Spirensem, Scarra ad Lobodunensem spectasse novimus, vel in chartis nostris pagi VVormat. non legimus. Supplevit quidem Freherum Besselius, at errores quoque ejus, quod ægre dico, erroribus auxit.

Pagus VVormat. id fingulare & difficultatis habet, quod gemina plura ejusdem nominis loca, epithetis quidem maximam partem distincta, sed juniore demum ætate inventis, compre hendat. Pertinent huc duo Albsheim, ad Ifinam & ad Primmam: duo Bermersheim, alterum prope Dalsheim, alterum retro Alcejam: duo Bischheim, vel Bischofsheim, Gau- & Manch-Bischheim; tria Bockenheim, majus, minus & ad lapidem, vulgo Stein-Bockenheim: duo Bubenheim, alterum ad Selsam, alterum ad Primmam: duo Budesheim, a pisis & raphanis cognominata: duo Durckheim, ad Rhenum & ad spinas: duo Entzheim, înfra Dalshemium unum, alterum infra Alcejam: duo Freimersheim, Palatinum & Falckensteinense: duo Friesenheim, e regione Mannhemii ad Rhenum & infra Odernhemium ad Selfam; duo Harxheim, ad Ifinam & ad Steigam: duo Heppenheim, in pratis & in arena: duo Köngernheim, ad Selsam utrumque, alterum infra Odernhemium, alterum supra: duo Kirchheim, Leiningense & Nassovicum: duo Oppenheim, quorum minus vulgo Wisoppenheim: duo Schwabenheim. ad Selsam & ad Appulam, vulgo Saner - & Pfaffen - Schwabenheim: duo Walheim, Hangen-& Munch - VValheim: duo VVeinheim, alterum fupra Alceiam, alterum infra Ingelhemium ad Rhenum: tria VVeissenheim, ad montem, in arena & Hangen-VVeischeim, & similia alia.

# S. XVIIL

Limites pagi.

Veros pagi VVormatiensis limites, occidentalem præsertim, Meridionalis. vix Oedipus definiverit. Meridionalem Godofredus Besselius (m) ad rivum Franckendal. constituit, Agridesheim & quatuor alia fupra

<sup>(</sup>m) Orig. Bipont. part. 1, cap. 1.

fupra rivum hunc loca ad VVormazgoviam pertinuisse non nescius. Variant chartze veteres in pagi nomine, Spirensis nempe & Wormatiensis; quare consulendi omnino sunt diœcesis Wormat. quibus a Spirensi sejungitur, sines. Fines autem hi sunt Spira torrens ad Franckenstenium usque, diœcesis Wormat. vicum; dein rivus Durckheimensis usque ad Durckhemium, quod maxima sui parte ad Spirensem, minima ad Wormat. pertinet, intermedio slumine. Hinc linea Rhenum versus ducenda est, Mundenhemio & Ogershemio in pago Wormat. Mutacha vero, Ruchhemio & Fridelshemio in Spirensi manentibus.

Ad orientem Rhenus pagum hunc, uti Spirensem, termi-Orient, navit constanter, alveo quantumvis inconstanti, ita ut vicos quosdam Lobodunensi pago, de quo supra, ablatos Wormatiensi adjecerit. Utramque Rheni ripam, quod nonnulli-asserunt, pagum cum diœcesi confundentes, VVormazgovia nunquam occupavit.

Sed & borealis ejus limes fuit Rhenus, Mœni aquis adau-Borealis. tus, ubi occidentem versus inflectitur; donec ecclesiæ Moguntinæ instauratione, medio seculo octavo sacta, status hic geographicus turbaretur. Ab hac enim temporis epocha aulatim sactum est, ut pleraque pagi VVormatiensis insra Oppenhemium & versus Navam loca, diœcesi Moguntinæ subdita, in Moguntinis præsertim instrumentis, pago Navensi adscriberentur, qui maximam partem ad eandem diœcesim pertinet. Ita mansos septem in villa Nersein, in pago Nashgoune & in comitatu Emichonis comitis, Otto 111 imp. Salsensi Alsatiæ monasterio an. 993 donavit; qui tamen anno sequenti, ut insra in comitibus patebit, eandem villam in pago quoque VVormacinse & in comitatu Burchardi posuit, acsi de pagi hujus limite ipse fuisset incertus.

Limi-

Occident

Limitem occidentalem Besselius ad montem Iovis (Donners-Sed Alisentia, Vunivillare, et alia loca, quæ pago berg) fixit. VVormatiensi vindicavimus, retro montem hunc sita sunt, ita ut vix Lutram terminum eius figere ausm. ultra quem sane Ouidersbacum, ejusdem pagi et dioecesis vicus, occurrit. De montanis his Vogesianis quum locuti sunt veteres, raro pagum nominarunt. Vogesum nominasse contenti. Infra montem lovis Nava a Crucenaco usque in Rhenum VVormazgoviæ limes fuit ante sec. x, quo Moguntini, uti paulo ante monuimus, ipsique horum exemplo cæfares, Nahagoviæ adscribere cæperunt, quidquid ex pago illo ad diœcesin Mogunt, relatum suit; quod de Gozolvesheim, Albucho et VVildistein supra ostendimus (n). Adelbertus, Mogunt. archiep, in charta Hornbac, an. 1135 ita scribit: Est igitur in nostra dioecesi in pago Nachowe prepositura, que vocatur Cella (o). Cella vero hæc ad Primmam sita est, adeoque in pago veteri Wormatiensi. Antea sane universa cis Navam loca imo et trans Navam quædam, Naraheim, Hufileibesheim, Longistisheim, seu, uti nunc vocantur, Norheim, Hüffelsheim et Langlonsheim, in VVormazgovia ponuntur. Bingam et Graulfesheim in utroque, VVormat, et Navensi, sub Carolo M. reponi pago supra docuimus. Persuadere mihi non possum, quod Crollio (p) placet, VVormatiensem pagum magnam Navensis partem vere comprehendisse, ita ut certo quodam limite a se invicem discreti non esfent. Potuit fieri, ut duo pagi unum haberent comitem, comitum jurisdictio quod a nutu principis pependit; idque causa sine dubio fuit, ut pagi et comitatus ipsi inter se nonnunquam confunderentur, comite cum non essent distincti.

g. XIX.

<sup>(</sup>n) Pag. 275 init.

<sup>(</sup>o) Orig. Bipont. part. 1, pag. 125.

<sup>(</sup>p) Ibid. pag. 21 & 62.

# S. XIX.

Incerti fumus de veris pagi Wormat. comitibus ante secu- Comites pagi. lum 1x, non quod deficiat eorum memoria, sed quod non distinda satis sit aut definita.

Fuldenses qui traditiones evolverit, LEIDRATUM comitem aream in *Mogentia*, vineam in *Deinenheim*, bonaque alia in caftro *Pingense* & in villa *Thrutmaresheim*, omnia in *Wormacinse*, abbatize huic sub Pipino rege, ab an. 755 usque ad 765, aut vendidisse aut donasse leget (q).

VVARNHERII comitis mentio fit in traditione Hiltigerni, qua mansum in civitate Wormacia cum casa & scuria ad latus VVarnherii comitis, & in marca Wormat. jurnales octo, ubi decurrit Isenade, S. Nazario obtulit an. 771.

CUNIBERCTUM comitem an. 778 in Sauuilenkeim, HEIMERIcum an. 781 in Obbenheim, HATTONEM an. 800 in Wacchenheim, Adelhardum an. 855 in Welthistein supra commemoravimus (r).

In Fuldensi charta an. 804 de VII vineis in Wormacinse acceptis HRUODPRAHT comis vineas illis finitimas habuisse bis legitur (s). Est is sine dubio Hruotbertus comes, per quem terras, silvas & prata ab actore sisci dominici in Franconosurd monasterio Hornbac. injuste ablata esse, comperit Ludovicus Pius imp. an. 822 (t). Adalbertus quidam quinquennio post monasterio huic vineam in Mettenheim tradidit, a cujus tertio & quarto latere erat sundus Hruotberti sive Hruotbrakti comitis. In eodem loco Ruberti comitis filius Rubertus an. 836 Laurishamensi abbatiæ quædam donavit (u).

00

Αr

<sup>(</sup>q) Schannat trad. Fuld. n. 3, 7 & 23.

<sup>(</sup>r) \$\$. x11, 1x, v & x11L

<sup>(</sup>s) Schannat l. c. num. 190.

<sup>(</sup>t) Ap. Croll. orig. Bip. part. 1, pag. 93.

<sup>(</sup>a) Supra S. viii, pag. 265.

At prædia in pago Wormat. possedisse, non sufficit, ut eos pagi hujus comites constituamus. Nam & Warinus & Witegowo, Lobdengoviæ, uti alibi ostensum est (x), comites, ille mansum in pago Worm. in Frimersheim an. x1x Karoli regis, hic mansum cum vinea in Hepphenheim, ejusdem pagi villa, an. xxxv11 Karoli (y), monasterio Laurish. donaverunt.

Sed & Mengoz comes & nepos ejus Vodo mansum in pago Wormat. in *Mettenheim* Laurishamensibus obtulerunt an. xxxvi Ludovici regis. At Mengozum hunc sive Megingaudum Nahgoviæ comitem pagensem suisse, aliunde novimus (2).

WALO. Ludovicus rex fideli cuidam suo Humboldo, quidquid benesicii habuit in Alahesheim in pago VVormazseld, in comitatu VValonis, jure proprio possidendum concessit an. 882. Reginberto cuidam sexennio post Arnolfus rex in pago VVormazveldun, in comitatu VValahonis comitis, in villa Hossoura ecclesiam cum hubis sex donavit (a). Carolus Crassus villam Alesheim an. 884 (b), & Arnolfus Rocchesheimero marcham an. 888 in comitatu VVormatiensi simpliciter reponunt, absque nomine comitis.

MEGINGAUDUS. Comitatum Megingaudi in pago VVormazfelda ejusdem Arnolfi regis diploma Fuldense prodit an. 889(c).

WERINHARIUS. Res quasdam in pagis Wormatiensi & Nachogowe, in comitatu VVerinharii comitis, in villa sive marca Ingelesheim &c. Theotelachus, Wormat. episcopus, Erinfrido comiti in præstariam concessit. Actum publice IV idus Febr. co-

ram

<sup>(</sup>x) Pag. 237 fq.

<sup>(</sup>y) Vid. supra S. v111, pag. 260.

<sup>(</sup>z) Vide literas Heririci, viri illustris, Prumiensi monasterio datas, apud Martene ampliss. collect. tom. 1, col. 189 sq.

<sup>(</sup>a) Vide supra pag, 224 med.

<sup>(</sup>b) Supra S. v111, pag. 265. init.

<sup>(</sup>c) Vide supra in Thechidesheim pag. 266.

ram Werinhario comite an. 891 (d). Werinharius itaque duobus pagis, Wormat. & Navensi, tum præfuit comes.

WALAHO. Arnolfus imp. res quasdam juris sui in comitatu VValahonis, in pago VVormazselda sitas, id est, in villis Oppenheim, Horagaheim & VViginesheim, ecclesiæ Wormat. tradidit Wormatiæ an. 897 (e). An hic idem sit cum superiore Walahone vel Walahone comes, an diversus, ignoro.

CUNRADUS. Ludovicus rex, cognom. Infans, hobam unam cum curtilibus, ædificiis &c. in pago VVormatiense, in comitatu Cunradi, in villa, quæ dicitur Dinenheim, Sigolfo monacho largitus est Triburiæ an. 907. Triennio ante commutatio bonorum Laurisham. facta erat Ingelhemii coram Ludounico rege & comitibus quinque, in quibus Cunradus. Est is forte Conradus, qui Ludovico Infanti an. 911 in regno successit.

WARNERIUS. Flodoardus, historiæ Remensis medio seculo x scriptor, suis olim diebus, Warnerium, pagi Wormacensis comitem, res S. Remigii in Vosago sitas invassse, regemque Conradum abbatiæ Remigianæ deinceps restituisse narrat (f). Warnerius itaque sive Wernherus sub Conrado rege VVormazgoviæ præfuit. An. 910 post Ditolsum & Einhartum, VVormat. & Spir. episcopos, VVerinherus comes & Liutsridus comes, ille sine dubio VVormatiensis, hic Lobodum. chartam Hattonis, archiep. Mogunt. in palatio Triburiensi testes signarunt coram Ludewico rege (g). Secundum Crollium (h) VVernherus hic VValahonis, qui

<sup>(</sup>d) Schannati hist. Wormat. tom. 11, pag. 10, ex Casp. Lerch de ord. equestr. in Burgermeisteri biblioth. equ. tom. 1, pag. 43.

<sup>(</sup>e) Vide pag. 248 fin.

<sup>(</sup>f) Hift. Rem. lib. 11, cap. 2, pag. 115 fq.

<sup>(</sup>g) Schannat tradit. Fuld. num. 549.

<sup>(</sup>h) Orig. Bipont. part. 1, pag. 112.

qui præcedit, ex fratre nepos fuit, simulque Spirigoviæ comes, pater Conradi VVormacensis, qui sequitur. Sed & acta VVerinharii, quæ ante VValahonem retulimus, & quæ de VVarnerio mone diximus, idem doctissimus scriptor in unum conjecit. Verum enimvero cum intermedii sint duo comites alii, VValaho & Cunradus, distinguenda omnino nobis videntur priora a posterioribus, ita ut illa VVerinhario patri, qui an. 900 cameræ nuncius in Francia obiit, hæc VVerinhero silio tribuantur.

CUNRADUS filius VVerinheri diserte scribitur in Reginonis continuat. ad an. 943, quo Ottoni, Lotharingiæ duci, successit, postquam patri in comitatu successisset VVormatiensi & Navensi. Comitatum Chunradi in VVormazgowe seu in VVormazfelde ex chartis Fuldensibus an. 932 supra in Abunheim (i) indicavimus. Niuunchiriha, (Neunkirchen) in pago Nahgouue, in foresto Uuasago, in comitatu Cuonradi diplomata Ottonis 1 ponunt an. 942 (k) & 945 (l). Hadamar, abbas Fuld. Emichoni cuidam, Cuonradi comitis vasallo, in Horegeheim, pagi VVormat. loco, quinque huobas cum curtilibus, ad eas pertinentibus, mancipia quinque & terræ salicæ jugera LVI an. 940 in Ingelenheim tradidit, præsente Cuonrato comite (m). Alius Cuonrati comitis vasallus, Ebo, advocatus S. Mariæ, abbatiæ Fuld. triginta mancipia donavit (n).

Fuit ergo Conradus hic prædiis ad Rhenum dives, ex comite Lotharingiæ dux, & regis Germ. Ottonis i gener. Donationem Kuonradi ducis, res proprietatis suæ, sitas in pago Spirense, in villa & marca Didenesheim, ecclesiæ VVormat. in eleemosynam Liutgardæ uxoris, regis siliæ, tradentis, idem Otto rex

an.

<sup>(</sup>i) S.vi, pag. 256 init.

<sup>(</sup>k) Ap. Schannat hist. Wormat. tom. 11, pag. 18.

<sup>(1)</sup> Martene ampliss. collect. tom. 1, col. 285.

<sup>(</sup>m) Schannat. corp. trad. Fuld. n. 573.

<sup>(</sup>n) Ibid. num. 577.

974

an. 052 confirmavit (0). Res ecclesiæ suæ in Vosago & in pago VVormat. Artaldus Remensis Conrado duci, hic Regimbaldo cuidam lege procul dubio feudali commiserat, quum Conradus, miraculo quodam admonitus, easdem ecclesiæ isti restituit (p).

OTTO, Conradi superioris filius. Comitatum Ottonis, filis Cuonradi ducis, in pago Nahgouue, Ottonis M. diploma VVormat. an. 956 prodit (a). Comitatus vero hujus Ottonis in pago VVormat, paulo obscurior est. Communicavit nobiscum ex schedis avi hii, Georgii Christiani Ioannis, dignissimus nepos, Georg. Christ. Crollius, fragmentum diplomatis, quo & ipse jam usus est (r). quodque Ottonem imp. interventu æquivoci ac fidelis sui Ottonis. Carrentinorum videlicet ducis, ad ecclesiam S. Pirminii in Hornbach proprietatis suæ mansos regales sex, in villa Quidersbach. in comitatu ipsius praesati Ottonis & in pago VV ormesseldt jacentes, tradidisse nos docet. Desideratur donationis annus. eam cum Crollio Ottoni i tribuere, quo vivo Carinthize ducatus nondum innotuit. Nam prima Carinthiæ ducis memoria occurnt an. 077, adeoque sub Ottone 11 imp. ut ill. Scheepslinus (s) Antea Otto noster aut simpliciter dux, aut dux observavit. Francorum, aut Otto VV ormatiensis, Vurmacensis appellabatur (t). Sed & comitatum Spirigoviæ idem Otto administravit an. 982 (u). ita ut tribus pagis simul præfuisse videatur, quos Otto 11 imp. a se invicem probe distinguit, abbatiæ S. Maximini quum anno 0о з

(o) Schannat hist. Wormat. tom. 11, num. 22.

<sup>(</sup>p) Flodoardus hist. Rem. lib. 11, cap. 2.

<sup>(</sup>q) Schannat hift. Wormat. tom. 11, ad h. an.

<sup>(</sup>r) Orig. Bipont. part. 1, pag. 63.

<sup>(</sup>s) Hist. Zaringo - Bad. tom. 1, pag. 46.

<sup>(</sup>t) Ejusd. Alfat. illustr. tom. 11, pag. 603.

<sup>(</sup>u) Ibidem pag. 606.

974 reddidit, quidquid in pago & in comitatu Nahegowe, in pago & in comitatu Wormacensi, & in pago & in comitatu Spirensi habuit (x).

BURCHARDUS. Curtem Nerstein, in pago Wormacinse & in comitatu Burchardi comitis sitam, ut & curtem Ulmena, in eodem pago & comitatu, ecclesiæ Moguntinæ, cui Uta, Ludovici Infantis mater, eas tradiderat, Otto III imp. restitui jussit an. 994 (y). Eandem villam Nerstein eundem cæsarem anno præcedenti in pago Nachgouue & in comitatu Emichonis comitis collocasse, supra annotavimus (z), manifestum turbatæ infra Oppenhemium geographiæ indicium, cum Niersteinium antiquo jure ad VVormat. pagum, novo, propter diœcesin Moguntinam, ad Navensem referretur.

ZEIZOLFUS. Henricus 11 rex Germ. abbatize Laurisham. jus dedit habendi mercatum in loco suo Oppenheim disto, & in pago Wormesveld, in comitata vero Zeizolfi comitis sito an. 1008. Astum Treviris pridie nonas Novembris.

Definit hic nostra comitum pagi VVormat. series. Occurrunt deinceps civitatum, VVormatiæ & Moguntiæ, comites, diversi a pagensibus, de quibus nos agimus. Arnoldus comes civitatis Mogunt. literas Adelberti archiep. an. 1135 inter liberos testis signavit (a). Wernherus civitatis VVormat. comes comparet an. 1106 (b), & in comitatu praesesturae civitatis suæ villam Crigesheim Burchardus episcopus VVormat. ponit an. 1137 (c). Fuerunt tamen & deinceps comites pagenses, sed nobis parum cogniti.

<sup>(</sup>x) Martene ampliss. collect. tom. 1, col. 325.

<sup>(</sup>y) Guden. cod. diplom. tom, 1, num. 134, pag. 367.

<sup>(</sup>z) Pag. 287.

<sup>(</sup>a) Croll. orig. Bipont. pag. 126.

<sup>(</sup>b) Schannat hift. Wormat. tom. 11, pag. 61.

<sup>(</sup>c) Ibid. pag. 68.

niti. Prædium in episcopatu Wormat. in comitatu comitis Emichornis de Liningen, videlicet x v mansos, in villis Gimminsheim, Dinninheim, Ulfersheim sitos, Burchardi episc. argent. charta habet an. 1160 (d). Judicii provincialis & Landgraviatus, seudi Elestoratus Palatini, Leiningæ comitibus collati, memoria & usus ad seculum x v usque superfuit; qua de re alio loco & tempore.

Addimus nunc instrumenta duo, nondum edita, quæ ad pagum nostrum VVormat. proxime spectant. Laurishamensia, quibus plurimum debemus, singulari volumine prodibunt aliquando in lucem.

Charta donationis Adalberti, monasterio Hornbacensi fastae ap. 827.

In nomine patris & filii & spiritus sancti. Licet parva & exi- Exapographo gua funt, quæ pro immensis peccatis & debitis offerimus, tamen pius dominus noster Jesus Christus non quantitatem muneris sed devocionem animi perspicit offerentis ideoque ego in Dei nomine Adalbertus fana mente fanoque confilio pro peccatis meis ut in futuro veniam aliquam promerire merear dono atque trado ad monasterium quod vocatur Hornbach sive Gamundias & est in honorem sanctæ Mariæ & sancti Petri atque sancti Perminii ubi vir venerabilis Wyrundus abbas præesse videtur hoc est quod dono in pago Wormacinse in villa quæ dicitur Hesinloch curtem unum dominicatum cum aliis areis duabus servilibus insimul jacentibus ab una latere habet dominus imperator ab alia latere est campus tertia latere sancti Nazarii quarta latere habet Ruodrat quinta latere est via, similiter dono in eadem villa aream unam de ipsa area est ab una latere fancti Nazarii ab alia latere intrat in aqua tertia latere est via publica & dono inter ipsa marcha & Dittilesheimaru marcu atque Thuringheimaru marcu quidquid ibidem proprietatis vifus

<sup>(</sup>d) Ibidem pag. 80.

visus sum habere in areis edificiis terris araturiis vineis campis filvis pratis pascuis aquis aquarumve decursibus cum omni integritate, similiterque dono in Mettenheumaru marcu vineam unam de ipfa vinea est ab una latere Ifanhardi, ab alia latere habet dom. imp. tertia latere est Hruotbert comes quarta latere habet iterum Hruotbraht & dono mancipia quinque hiis nominibus VV acfrid & uxor eius Theotrud Horsgolff & conjunx ejus VVilligart cum uno infante nomine Zilarat cum omni elaboratu eorum. In ea vero racione dono ut dum ego advixero ipsam suprascriptam rem habeam in beneficium excepto illum curtem dominicatum. habeam ego in præstariam de ipsis rebus supradicti monasterii sicut inter nos complacuit atque convenit. Id est in Hesinlochuru marcu de terra arabile jurnales xxx & annis singulis de vino carradas 11 & ad censum donare faciam annis singulis ad festivitatem fancti Remedii denarios 11 post vero de hac luce discessum meum tam hoc quod ego tradidi quam ego a vobis accepi cum omni re meliorata ad ipsum monasterium revertatur sine ullo præjudicio. Si quis vero quod fieri non credo fi ego ipse ut absit aut aliquis de heredibus meis vel proheredibus meis vel quislibet alia opposita persona qui contra hanc cartulam donacionis venire aut eam infrangere voluerit in primis iram Dei omnipotentis incurrat & omnium fanctorum & quod repetit evendicare non valeat sed præsens donacio hæc omni tempore firma & stabilis permaneat cum stipulatione subnixa. Facta cartula donacionis hæc sub die 1111 kal. Decembris anno quarto decimo regnante domino nostro Hludowico gloriofissimo imperatore. Actum in villa Hesinloch co-Signum Adalberti qui hanc ram istis testibus inferius scriptis. cartulam donacionis fieri atque firmare rogavit. Signum Erkenberti. Signum Bernin. Signum Hruodrihi. Signum Frehhulfi. Signum Emharii. Signum Folcberti. Sign. Hruodingi. Sign. Bernharii. Sign. VVaningi. Sign. Hermarii. Sign. Folcmanni. Hruodradi, Sign. Gerwini. Sign. Buobilini. 'Ego Starcharius indignus presbiter rogatus scripsi & notavi diem & tempus quo supra. ConConradi II imp. diploma de instauratione ecclesiae Monasteriensis, a Nanthario duce olim fundatae, datum an. 1144.

In nomine fanctæ & individuæ trinitatis Cuonradus divina fa- Exautegravente clemencia Romanorum rex secundus. Religiosorum petitionibus aurem pietatis accommodare & quæ ad Dei cultum pertinent summo benivolenciæ studio promovere regiæ liberalitatis est. cujus honor judicium diligit. unde in æterna vita condignam bonze mercedis retributionem & in temporalis regni administratione gloriam nobis accrescere confidimus. Eapropter omnium tam futurorum quam præsentium noverit industria, quod vir ilhistris Fridericus noster germanus dux Sueviae & Assaciae nostram cellitudinem adiens, petiit quatenus æcclesiam quandam a Nanthario quondam duce & uxore ipsius Chunigunt in honorem Dei & domini nostri Jesu Christi & sancti Saturnini martiris ædificatam. congruisque fanctimonialium & Deo devotarum feminarum disciplinis ordinatam. sed jam longis retro temporibus ab omni cultu divino & Deo servientium frequentia destitutam tandemque ad sua dominationis provintialisque comitis Theoderici potestatem devolutam, in pristinum suæ dignitatis & religionis robur, per nofram regiam auctoritatem revocaremus. Itaque ex ejus petitione & consensu eandem æcclesiam santi Saturnini in page Wormaaenst tunc. in episcopatu Moguntino sitam nunc (e) commissimus regendam & ordinandam Luodewico comiti de Arnestein, & fratribus apud Arnestein qui sub canonica beati Augustini regula & ordine Premonstratensi congregati sunt. ea ratione ut deinceps in omni cura & ordine przefato loco absque ullius personze contradictione provideant. Possessiones vero & prædia quas præfatus Nantharius & uxor ejus prædicto venerabili loco tradiderunt, ad usum & suften-

<sup>(</sup>e) Egregia verba roborandæ nostræsententiæ de pago Wormatiensi ab archiepiscopatu Mogunt. paulatim coarctato, qua de re supra p. 287 sq.

stentationem Deo ibidem servientium per præsentis paginæ austoritatem prænominatæ æcclesiæ & ipsius provisoribus omni cum integritate restituimus. ac perpetua stabilitate confirmamus. videlicet in villa & in marca quæ dicitur Dreisa. mansos. xvIII. cum omnibus ædificiis & utriusque sexus mancipiis. heim mansos. 11. In villa Dakenheim mansos. 111. In villa Rizzrihesheim, quicquit possederunt. In villa Elmuotesheim mansos, 11. In villa Enslitheim mansos. 111. In villa Munnesheim mansum. 1. In villa santti Albini solvens solidos. x. In villa Muterstat manfum, I. In villa Munzenheim mansum, I. Similiter in villa Seleza curtem dominicalem cum omnibus ædificiis & mancipiis. & mansos. xx. Villam quoque Gibinezbach cum mancipiis utriusque sexus. & monasterium quod in civitate Mogontia est. cum-omnibus fuis appendiciis quæ fubscripta funt. Mansi. xx11. & vineæ ad carratas vini. xxx. similiter villam Nentriswilre. & nemus eiusdem villæ. Et Tilentkiriche cum omnibus appendiciis suis. Alsenzbrunne, mansos. 11. Ea etiam bona quæ Beatrix & Mahtildis Marcionissae Tusciae pro animabus suis& maritorum suorum. Gotefridi & Bonifacii, admonente comite Friderico nepote nostro atque præposito præsatæ ecclesiæ Anshelmo, ad idem monasterium contulerunt. Nos quoque petitione & consensu sepedicti ducis. ad eundem locum restituimus & confirmamus, omnia videlicet quæ præfatæ nobilissimæ feminæ possederunt. in loco qui dicitur Steten. scilicet xv. mansos, persolventes quotannis v. folidos minus quam IIII libras. & tres mansos dominicales, insuper æcclesiam & omnem decimam, familiam scilicet utriusque sexus reditus & vectigalia. & granum quod persovitur de silva, cum omni justicia, & compositione sua, & ea omnia quæ habuerunt in loco Waleswilre: tam în filva & pratis & plaustro, quod persolvitur de montanis, quam in omnibus pertinentiis, Hæc omnia, quæ a prænominatis personis ad sepe dictum venerabile monasterium collata tradita sunt. sub ea rationis sirmitate renovando confirmamus, quatennus eædem possessiones ab omni tam præfati germani nostri ducis Friderici, provintialisque comitis TheoTheoderici de inferiori parte Alsacie, quam aliarum potestatum comitum videlicet & vicecomitum atque advocatorum ditione et potestate sint liberæ, et a cuncta exactione seu vexatione immunes. eis tantum debitæ pensionis summam exhibentes. et de omni legum compositione subjacentes qui pro tempore ipsi monasterio ordine canonico præfuerint. Concedimus autem tam præfcriptas possessiones quam eas quæ in suturum ibidem fratres Deo servientes justis modis acquisierint proprium suæ libertatis jus obtinere: nullo eos prohibente uti et frui quæsitis et acquirendis viis et inviis. pascuis. silvis. aquis. aquarumque decursibus. piscationibus. venationibus. molendinis. et omni fructu. qui ex eisdem possessionibus in omne tam futurum quam præsens tempus capi poterit. Si quis vero quod absit hanc nostram confirmationem infringere temptaverit. centum libras auri purissimi componat. quarum partem dimidiam cameræ nostræ. reliquam vero præfatæ ecclesiæ Monasteriensi persolvat. Ut autem hæc pagina sirma et inconvulsa omni deinceps tempore permaneat, quam juxta tenorem privilegii Luodewici regis scdi. qui temporibus Nantharii ducis, in orientali Francia XXXII annis regnaverat, confcribi mandavimus. figilli nostri impressione eam insigniri justimus. manuque propria ut infra videtur corroborantes, qui præsentes aderant testes subter notari fecimus. Quorum nomina hæc sunt. Fridericus Magdburg, archieps. Bucco Wormatiensis eps. Sigesridus Spirens. eps. Imbrico VVirzb. eps. Egilbertus Babenbergensis eps. Heinricus Marerensis eps. Vtto Cicensis eps. Otto Frisingens. eps. VVicgerus Brandeburg. eps. Heinricus Ratispon. eps. Abbas Stabulinensis. Cuonradus præpositus sereniss, regis. Adelbertus Marchio de Saxonia. Marchio Cuonrad de VVitin. Marchio Dioboldus de Báwaria. Godefridus provintialis comes de Thuringia. Rapoto comes de Abinberc. Boppo comes de Loufe. Adolfus comes de Berge. et filius ejus Eberhardus. Otto comes de Rineke. Otto palatinus comes de VVitlingesbach. Et alii tam clerici quam laici qui interfuerunt.

Pp 2

Sigmum domini Cuonradi Romanorum regis fecundi. Ego Arnoldus cancellarius vice Heinrici Moguntini archiepisc. et archicancellarii recognovi. Anno dominicæ incarn. M.C. XLIII. indict. vi. regnante Cuonrado Romanorum rege ii. anno vero regni eius VII. data apud Babenberg in Cristo feliciter.

# DISSERTATIO

De Caesareo Ingelheimensi Palatio. Auder to. DAN. SCHOEPFLINUS.

In Rhenanis Galliæ veteris partibus, in mediæ ætatis Wormatiensium pago, Ingelhemia duo nostra ætas cognoscit, superius atque inferius; quorum illud mediocre oppidum, hoc inlignis ell Vico adsitum olim fuit cæsareum palatium, ab aliquot seculis in ruderibus jacens. Oppidum antiquius palatio est. Palatium antiquius est vico, qui pedetentim suit adstructus palatio, quod ab oppido nomen suum accepit. A Ruperti imp. tempori bus Ingelhemia hæc inter electoratus Palatini referentur dominia. unde academiæ Palatinæ nascenti de Ingelhemio, imperii Frascici et cæsarum Germanicorum palatio, nobile disserendi argumentum exfurgit; cujus præcipua capita ex iplis historiarum fortibus sumus exposituri.

Germania vetus urbes ignoravit & oppida. mania in Galliam, oppidis & urbibus consitam, victores transgressi, impatientes moeniorum, regibus suis extra muros civitatum exstruxerunt palatia, ut liberius viverent; silvis quoque vicini; venationis amantes.



mus nova quæstoria. gmenta columnarum palatii. Weis Sc.

• 

Clodoveus M. Gallia domita, apud Lutetiam Parisiorum, insulis Sequanze tum inclusam, habitavit; extra muros in colle, ubi San-Genovevianam palatio adstruxit basilicam, in qua sepultus. Filius ejus Childebertus, Parisiorum rex, in palatio thermarum extra urbem, ubi Julianus imperator olim habitaverat, commoratus est (f). Idem de Aurelianensi, Turonensi, Suesfionensi, Metensi, Argentoratensi, aliisque multis regum Merovingorum palatiis dixeris. Hæc extra civitates steterunt, quætum modicæ omnes; subsequentibus seculis in magnas pedetentim urbes conversæ.

Præter palatia regiæ quoque curtes per provincias passima exstructæ suerunt; cujus generis sex & sorte plures apud Alsatos reperimus (g). Per sinistram Rheni ripam si descendas Argentorato, Nemetense, Wormatiense, Moguntiacense, Antonacense & Aquisgranense, Merovingica reperies palatia.

Caroli M. pater & avus ex Haspanio Brabantize pago progressi, ad utramque Mosze ripam Heristallii & Jopilze, haud procul Leodio, exstruxerunt palatia, quorum rudera hodieque conspicimus.

Carolus regni sui sedem a Mosa promovit ad Rhenum; in Palatia a Cacujus vicinia duo nova a fundamentis exstruxit palatia, ut Egin-rolo M. conhardus nos docet (h); alterum in pago Vangionum (Wormsgau) tribus leucis Moguntia (i); alterum ad Vahalim, quæ pars Rheni est, prope Neomagum agri Batavici, Geldriæ caput. Ex duobus his palatiis, Carolus, Francorum monarcha, superiori & inferiori Rheno invigilavit.

Pp 3

Cu-

<sup>(</sup>f) San-Germanus in dissert. de palatsis regiis, apud Mabillon de re diplom. pag. 305.

<sup>(</sup>g) Alsatiae illustr. tom. 1, pag. 689 sqq.

<sup>(</sup>h) Vita Caroli M. Cap. 17.

<sup>(</sup>i) Eginhardus in annal. Ingelhemium vocat suburbium Moguntinum.

Custodia Rheni opus erat bellatori, qui libertati Saxonum insidiatus est. Hi enim ad Rhenum usque se extenderant; successores Francorum, in Galliam transeuntium; in Ostphalos Westphalosque divisi.

#### Ingelheimense.

Ingelheimense, de quo disserimus, palatium præ omnibus Francici imperii palatiis Carolus M. amavit, ornavit atque juvenis inhabitavit.

Situs ejus omnium Rheni regionum haud dubie amænissimus est; vitæ deliciis plenus & abundans. Rhingovia, suis vitibus (k), quas Carolus plantasse videtur, superpiens, amphitheatri instar palatio spectandam se offert, ubi Cereris, Bacchi & Pomonæ certamen.

Nomen ejus in chartis & in scriptoribus exprimitur varie. Eginhardus, Caroli M. cancellarius, palatium Ingelheim vocat, Ludovicus Pius in diplomatibus (1) Engilonheim & Hingilinheim; Frodoardus Engulenheim, alii Ingilenheim, Ingolunheim, Ingilenga appellant. Ab Ingelio quodam, origine Germano, homine ingenuo & libero, qui domicilium ibi fixerat & sedem fortunarum, loco forte inditum est nomen.

## Tempus exftructionis.

Ingelhemiani palatii exstructionis tempus præter propter divinamus. Pipinus Brevis an. 768 obiit. Monarchia inter filios Carolum & Carolomannum divisa. In divisione provinciarum historici variant; præcipue circa Austrasiam, quam Carolomanno multi transscribunt. Rhenensem tamen ejus partem Carolus posfedit. Synodum enim Wormatiæ, natalem Domini Moguntiæ

an.

<sup>(</sup>k) Probus imp. versus an. 282 Gallis permisit, ut vites haberent & vinum conficerent, teste Vopisco. Rhingovia in Germanico solo posita, si privilegio hoc usa, Carolus M. vites perfecit.

<sup>(1)</sup> In charta Wirceburgensis ecclesiæ an. 822, & in alia an. 835.

an. 770 celebravit (m), Carolomanno vivente, qui nonnisi anno sequente in Salmonciaco villa (n) decessit; a quo tempore Carolus solus Francicum omne imperium rexit.

Triennio post Carolus, secundum Saxonibus indicturus bellum, imperii sui proceres in palatio hoc convocavit, indeque exercitum suum contra Saxones duxit (a). Unde Ingelheimense palatium inter annos 768 & 774 constructum esse, non sine ratione colligimus.

Magnitudine illud & mole, ambulacris, porticibus, ostiis, Descriptio columnis marmoreis, anaglypho opere, picturis, aulæis & suppellectile omnia Merovingorum & Carolingorum palatia superavit. Splendorem ejus Eginhardus nonnisi generatim commendat. At Ermoldus Nigellus, Anianensis monasterii regulæ Benedictinæ abbas, qui palatium ipse vidit, aliquas ejus partes, speciatim picturas, uberius describit in vita Ludovici Pii, quam versibus latinis quatuor libris composuit Argentorati; in quam urbem eum relegaverat Cæsar, siliorum rebellantium partibus quod sorte adhæsit (p). De palatii structura ita canit:

Est locus ille situs rapidi prope flumina Rheni,
Ornatus variis cultibus & dapibus.
Quo domus alta patet centum persixa columnis,
Quo reditus varii, testaque multimoda,
Mille aditus, reditus, millenaque claustra domorum,
Asta magistrorum artificumque manu.

De

<sup>(</sup>m) Annales Loiseliani ad an. 770 apud Chesnium t. 11, pag. 28, & Eginhardi annales ibidem p. 238.

<sup>(</sup>n) Hodie Samousy. Vicus prope Laudunum, in Insula Franciæ.

<sup>(0)</sup> Annales Francor. apud Duchesne tom. 11, pag. 29.

<sup>(</sup>p) Nigellum ex autographo bibliothecæ cæsareæ Vindobonensis primus edidit Muratorius in scriptor. rer. Italicar. tom. 11, part. 2, & ex eo Menckenius scriptorum rer. Germ. tom. 1, pag. 881.

### De Basilicae structura:

Templa Dei fummo confiant operata metallo, Aerati postes, aurea ostiola. Inclita gesta Dei, series memoranda virorum, Pictura insigni quo relegenda patent.

Longo dein ordine imagines pictas ab ipsis originibus mundi ad resurrectionem usque Christi poëta exponit. Basilicæ sinistra veteris testamenti historiam, dextra novi repræsentavit. Picturæ palatii autem, præter mythologica varia, res gestas Cyri, Romuli, Alexandri, Hannibalis, Romanorum cæsarum, Constantini, Theodosii, ut & regum Franciæ, ipsaque Caroli & patris ejus avique sacta exhibuerunt. Post Nigellum anonymus poëta Saxo (q), qui sub Arnolpho imperatore vitam Caroli M elegiaco carmine libris quinque descripsit, de Ingelhemiano palatio hæc canit:

Ingelenhem dictus locus est, ubi condidit aulam, Aetas cui vidit nostra parem minime.

Ad quæ marmoreas præstabat Roma columnas, Quasdam præcipuas pulcra Ravenna dedit.

De tam longinqua potuit regione potestas Illius ornatum, Francia, ferre tibi.

Columnæ Romanæ & Ravennat. Cognoscimus hinc, Carolum Magnum ad ornandum Ingelheimense palatium Roma & Ravenna transtulisse non opera modo musiva, marmora & alia ornamenta, sed & marmoreas varii ordinis columnas. Scripsit eum in finem ad Hadrianum pontiscem, Ravennatensis exarchatus possessorem, quem Pipinus an 756 Aistulpho, Longobardorum regi, ereptum Stephano Ill pontisici dederat, & Carolus Hadriano I confirmaverat. Literæ Caroli ad Hadrianum perierunt. At Hadriani ad Carolum litera

<sup>(</sup>q) In Leibnit. scriptor. rer. Brunsvic. tom, 1, pag. 166.

literæ supersunt (r); in quibus ille ita scribit: "Regalis poten"tiæ vestræ per Arvinum ducem suscepimus apices, in quibus re"ferebatur, quod palatii Ravennatis civitatis musiva atque mar"mora, ceteraque exempla tam in strato, quamque in parietibus
"sita, vobis tribueremus. Nos quippe libenti animo & puro
"corde, cum nimio amore vestræ excellentiæ tribuimus effe"stum, & tam marmora quamque mosivum ceteraque exempla
"de eodem palatio vobis concedimus auserenda.

Literas has Cennius (s) ad an. 784 refert, & Aquisgranensi basilicæ ornandæ Carolum columnas & marmora ab Hadriano petiisse arbitratur. Enimvero de Aquisgranensi basilica aperte testatur Eginhardus (t), quod Roma & Ravenna Carolus columnas & marmora devehendas curaverit. Quum autem Ingelhemianum quoque palatium columnis & marmoribus, Roma Ravennaque petitis, ornatum susse disserte testetur anonymus Saxo, conciliandi sunt testes, atque statuendum, ad utriusque ædiscii structuram diversis temporibus Carolum ab Hadriano accepisse ornamenta.

Ex centum illis Ingelheimenfibus columnis, quas vidit Ni-Superfites. gellus, Hispani, in bello tricennali Germanico Palatinatus pos-sessores, duas restaurarunt. Stant illæ ad viam, in aditu ecclesiæ, cum subjuncta inscriptione (u).

Ų

Phi-

<sup>(</sup>r) Bouqueti scriptores rer. Francicar. tom. v, pag. 582.

<sup>(</sup>s) Codex Carolinus a Cajetano Cennio Romæ editus 1760, pag. 439.

<sup>(</sup>t) Vita Caroli M. Cap. 26.

 <sup>(</sup>u) Inscriptio his verbis concepta: Vor 800 Jahren ift dieser Saal des Kaysers Carlen, nach ihme Ludwig des milden, Kaysers Carlen Sohn,
 im Jahr 1044 aber Kayser Henrichs, und im Jahr 1360 Kaysers Carlen, Königs in Böhmen, Pallast gewesen. Und hat Kayser Carlen der grose neben anderen gegossenen Seylen diese Seyl aus Italia von Ra-

Philippi Ingenui, electoris Palatini, ævo supererant plures, quas ille Heidelbergam in arcem suam justit transferri, ut Munsterus, qui eas viderat, nos docet. Sed quo fato, quo tempore & illæ disparuerint, nobis non liquet. Ordinis Romani suisse, capitula, quæ tabula nostra prima exhibemus, tria, in quæstoria domo adhuc residua, nobis persuadent.

Tab. L

Columnas has non sculptas, sed modulo infusas suisse, elector & Hispani, qui duas superstites restauraverant, ut & Munsterus, crediderunt. Non nova hæc, sed vetus opinio, quæ apud Gallos meridionales hodieque obtinet. Nemausenses & Arelatenses incolæ immanes illas lapidum moles in amphitheatrorum suorum ruderibus, cum peregrinantibus ostendunt, sus esse subjungunt. At lapidum & columnarum susionem nec antiquitas prodit, nec indoles columnarum agnoscit. Sculpturam omnia produnt & scalprum.

Bafilica

Basilicæ Ingelheimensi, palatio adstructæ, patronus suit S. Remigius, Francorem apostolus, qui Clodoveum regem Christianis sacris an. 469 initiavit. Eidem dedicata suerat Ingelhemii superioris ecclesia, quam cum Neristeinensi, Cruciniacensi, Umstadiensi, aliisque permultis, Willibrordi & Bonisacii cura nuper exstructis, Burcardo Wirceburgensi Episcopo secundo, successori Kiliani, Carolomannus, Pipini Brevis senior frater, Austrasiæ princeps, subjecerat (x).

Unde

Ravenna anhero in die/en Pallast führen lassen, welche man bey Regierung Kayser Ferdinand des zweyten und Königs in Hispanien Philipp des vierten, auch derer verordneter hochlöbl. Regierung in der unteren Pfalz den 6 Aprilis anno 1628, als Catholischer Glauben wiederumb eingesührt worden ist, aufgerichtet.

<sup>(</sup>x) Cellulas has & basilicas Ludovicus Pius atque Arnulphus in chartis an. 823 & 889 datis enarrant, ap. Eckhart rer. Francicar. tom. 1,



2-4-14. - 1-4-

·

•

.

# CENOTAPHIVM HILDEGARDIS Vxoris Caroli M

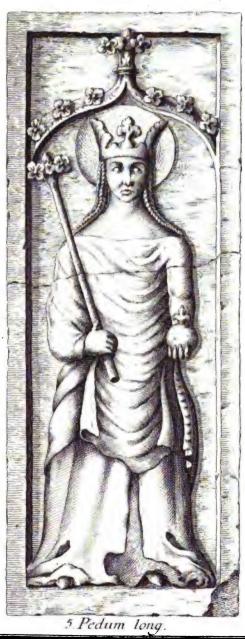

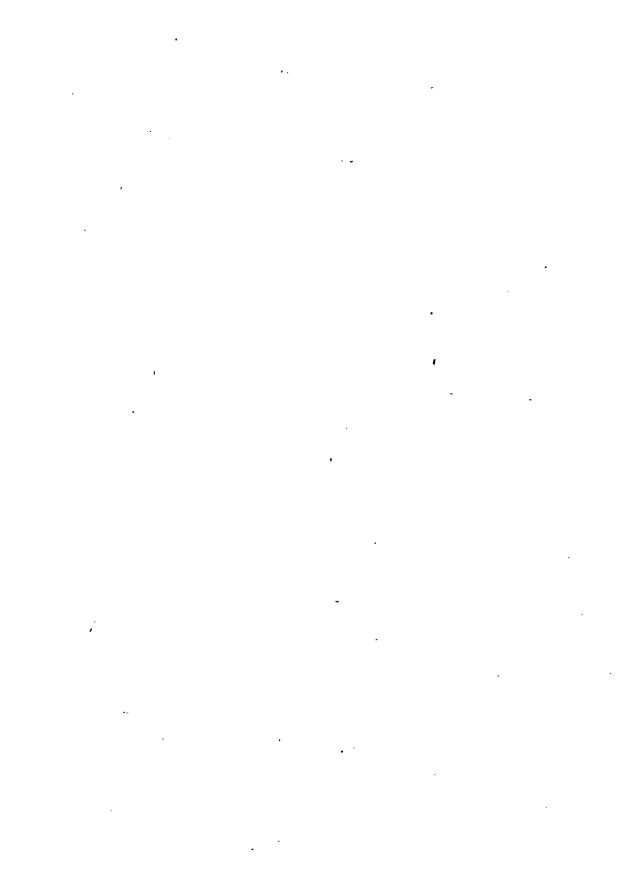

Unde Ingelheimensis basilicæ, in Moguntiacensi licet constitutze diœcesi, parochum Wirciburgensem episcopum Carolus M. constituit & basilicæ suæ patronum eundem dedit, quem Ingelheimenses jam ante palatium constitutum habuerant.

Frequentes palatii hujus eversiones & instaurationes for-Rudera mam ejus ita mutarunt, ut de nulla certi quid possit decerni. Palatii. Multa in eo immutavit Fridericus 1, plura Carolus 1v, qui basilicam novam exstruxit.

Idem fatum Noviomagenle & Aquisgranense habuerunt pa-Aquisgranensis basilica, palatio hodieque superstes, architecturæ, Gothicam quam vocant, præstans exemplar, turribus, turriculis, apicibus ornatum; cui Ingelheimensem basilicam operis præstantia non inferiorem fuisse haud temere statuimus. Fastigia & pinnæ murorum, quæ in ruderibus palatii adhuc visuntur, quæque prima & secunda tabulæ æri incisa exhi- Tab. I & II. bent, ex Fridericiano seculi xII ævo potius, quam ex Carolino superesse videntur. Basilicæ, quam Carolus IV restauravit, re- Tab. III. liquias tabula III sistit.

In Chorum basilicæ translatus est quadrilaterus lapis oblongus, Lapis imagised illiteratus, imaginem semineam repræsentans stolatam, cu- nem repræjus nimbus, corona, sceptrum & crucifer globus indicat regingine. nam; quam exhibet tabula IV. Cujusnam reginæ imaginem re- Tab. IV. præsentet monumentum, ex attributis dijudicandum. Nimbus, discus ille solis vel lunæ, regum reginarumve capitibus suppositus, monumenta Merovingica a ceteris distinguit. Augustale hoc Qq 2

pag. 391. Ex ecclesiis his pleræque S. Martino, nonnullæ S. Remigio dicatæ fuerunt. Carolomanno, qui eas instituit, Carolus Martellus pater vivus Austriam, Alamanniam, Toringiam sub titulo ducis & principis regendas commisit. Sub Carolomanno Bonifacius, Germaniæ apostolus, tres in ea episcopatus constituit, quos inter Wirciburgensis. Idem an. 744 monasterium Fuldense exstruxit. Anno sequenti Carolomannus monasticam vitam apud Italos elegit.

hoc capitis ornamentum a Romanis ad Græcos imperatores, ab his ad Franciæ reges translatum, Clodoveanæ familiæ statuis in San-Germanianæ basilicæ porticu Lutetiæ Parisiorum assixum conspicitur. Singula regum & reginarum capita ibi ornata sunt nimbo. Idem in Merovingicis Parisinæ cathedralis basilicæ imaginibus, quæ ex prima destructa in secundam translatæ sunt; ut & in priscis simulacris regiis Carnutensis ecclesiæ non semel conspeximus.

Description lapidis.

Ingelheimensem nostrum lapidem Bernhardus Montesalconius inspicere si potuisset, atque Carolingicam cum nimbo imaginem in eo spectasset, mutaturus sane suisset sententiam, ille, qui nimbi usum, ante samiliæ Merovingicæ sinem, jam desisse crediderat (y). Globus, orbem repræsentans Romanum, Romanis imperatoribus antiquis suit in usu, ut nummi nos docent. Cæsares Christiani crucem addiderunt, qui a Græcis ad Franciæ & Germaniæ reges cæsaresque transivit.

Sinistra reginæ manus tenet globum, dextra sceptrum, simile illi, quod in San-Germanianæ ecclesiæ atrio inter Clodovæi silios Childebertus, Parisiorum rex, tenet.

Corona reginæ digna notatu. Crucifer globus in anteriore ejus parte fimilis est ei, quam in sinistra tenet. Hæc & divergentes duæ alæ, quæ altius, quam in aliis illorum temporum coronis, assurgunt, eam reddunt singularem. Inter coronas Franciæ regum & reginarum veteris ævi nulla similis huic comparet. Capillamentum textile, a dextra & sinistra capitis parte ad humeros & per brachia ad manus usque desluens, simile est illi, quo Clotildis & Ultrogotha reginæ, Clodovæi M. conjux & nurus, in San-Germanæis statuis, ut & S. Odilia, Etichonis, Alsatiæ ducis, silia, in monasterii Odiliani monumento (2) ornantur.

Enim-

<sup>(</sup>y) Monumens de la monarchie Franc. tom. 1, Discours prelim. pag. 14.

<sup>• (</sup>z) Alsat. illustr. tom. 1, pag. 797, tab. 2.

Enimvero Meroveadum ævo cirri crinales inter regiæ familiæ & consanguineorum utriusque sexus prærogativas computati sunt. Primus Francorum rex Clodio dicebatur capillatus. Successores ejus reges criniti vocantur. Eticho Alsatiæ dux ex regio sanguine natus, in Odiliano lapide cum cirris comparet.

Interior reginæ vestitus est tunica, ad pedes descendens, cui regia superinducitur palla.

Characteres hi omnes imaginem veteris reginæ Franco-Cujusnam rum quum exprimant, conjectura indagandum, cujus regis illa reginæ sit? suerit conjux. Reginam Merovingicam frustra quæsieris in basilica, quæ Carolo M. originem debet. Ad conjuges ejus consugendum.

Eginhardus & reliqui rerum Carolingicarum scriptores Carolo M. quatuor assignant uxores: Sibyllam, Hildegardem, Fastradam & Luitgardim. Prima suisse censetur Desiderii, Longobardorum regis, silia, quam breve post matrimonium dimissi; dusta an. 771 Hildegarde, ex nobilitate Suevorum (a). Hildegardis novem liberorum mater obiit an. 783, in basilica S. Arnulphi prope Metas sepulta (b). Fastrada ex Francize orientalis nobilitate obiit an. 794, in monasterio S. Albani apud Moguntinos recondita (c). Luitgardis Suevica apud Turonos decessit an. 800, ibidem concredita terræ (d). Ab hoc tempore viduus vixit Carolus M.

Qq3

Sepul-

<sup>(</sup>a) Eginhardus in vita Caroli M.

<sup>(</sup>b) Annales Metenses ad 783.

<sup>(</sup>c) Ibid. & Marianus Scotus ad hunc an.

<sup>(</sup>d) Monachus Egolifm. pag. 261. Chron. Moissac. an. 800, Annal. Loisel.

Sepulcralis, de quo agimus, lapis, ex his quatuor conjugibus nullam contegere potuit, quod extra Ingelhemium sepultæ suerunt omnes. Nec Caroli M. mater Bertrada huc potest referri, quæ an. 783. extincta Cauciaci (Choisy) in Insula Franciæ ad Oxonam slumen. & in S. Dionysii fanum prope Lutetiam translata (e).

Præter memoratas Caroli M. conjuges alia scriptoribus non constat. Ante Sibyllam tamen maritatum jam suisse Carolum, Stephanus III pontisex indicat. Extant literæ (f) ad Carolomannum & Carolum nostrum, fratres, an. 770 scriptæ, quibus idem pontisex, Desiderii Longobardorum regis hostis, matrimonium cum filiabus Desiderii, quod fratres meditabantur, his verbis dissuadet: "A Deo instituti benignissimi reges, jam Dei voluntate, & consilio conjugio legitimo ex præceptione genitoris vestri copulati estis, accipientes, sicut præclari & nobilissimi reges, de, eadem vestra patria, scilicet ex ipsa nobilissima Francorum gente, pulcherrimas conjuges, & earum vos oportet amori esse, adnexos. Et certe non vobis licet, eis dimissis alias ducere, uxores, vel extraneæ nationis consanguinitate immisceri....., Impium est, ut vel penitus vestris ascendat cordibus, accipere, uxores, super eas, quas primitus vos certum est accepisse.

Ex verbis his Stephani liquet, Carolum M. antequam Sibyllam Longobardicam duceret uxorem, jam fuisse maritatum, & quidem conjugem habuisse Francica ex stirpe progenitam, quam ne dimitteret, Carolo persuadere non potuit pontifex. Dimissi eam, ut duceret Sibyllam; politicis, ut videtur, rationibus inductus. Sed paulo post Carolus quoque Sibyllam dimissit; difficultatibus inter eum atque socerum exortis, quem Longobardico denique regno privavit.

Nulla

<sup>(</sup>e) Annal. Metenses an. 783.

<sup>(</sup>f) Apud Bouquet. scriptor. rer. Franc. tom. v, pag. 542.

Nulla ergo ex Caroli M. uxoribus fuit Ingelhemii fepulta. Cenotaphium Unde reginæ, alibi sepultæ, imaginem in lapide repræsentari forte Hildenecessario colligimus. In cuius autem reginæ memoriam cenotaphium hoc Carolus M. poni curaverit, conjectura assequendum. Omnium, quas memoravimus, conjugum carissima ei fuit Hildegardis, ex qua frequens ei prognata est soboles, & quidem tres filii. Hanc cum omnibus regize dignitatis infignibus in cenotaphio hoc Carolus voluit condecorari; lunula quoque capiti eius supposita, quam in Merovingicis Lutetiæ monumentis frequenter conspexit, & ex Francia Gallica in Germanicam transtulit; postremus reges & reginas repræsentandi forma hac usus. quæ ab eo tempore in desuetudinem venit; ecclesiæ soli ejus usu relicto, quæ consecratis suis tribuit nimbum. Unde nulli reginæ fuccessorum Caroli M. monumentum hoc potest attribui.

gardis.

Ingelheimense hoc palatium Carolum M. quum habeat au- AnCarolus M. storem, falsa est eorum opinio, qui eum in palatio hoc natus Ingelnatum esse crediderunt. Pervetus tamen traditio, a Gotfrido Viterbiensi du decimo jam prodita seculo, Carolo IV imperatori, Theoderico Niemio, Lupoldo de Bebenburg, Cuspiniano, Trithemio, aliisque bonæ notæ scriptoribus, probata. Quin & Ingelhemiani tractus incolæ perpetua traditione id pertinaciter credunt, atque in cæsaris popularis memoriam filiis suis Caroli nomen frequenter imponunt, uti Sebastianus Munsterus, Ingelheimensis & ipse, diserte perscribit (g). Aventinus (h) Caroloburgi in superiore Bavaria, Browerus (i) in Thuringia Carolum conceptum fuisse contendunt. Verum enimyero, qua divinatione Caroli M. patriam rescire potuerunt juniores, quam Eginhardus, fami-

hemii 🖁

<sup>(</sup>g) Cosmographiae lib. 111, cap. 16 & 19.

<sup>(</sup>h) Annal. Bojor. lib. 1v, pag. 238.

<sup>(</sup>i) Antiquitatum Fuldens. lib. 111, cap. XII, ubi in charta Fuldensi regionem ad flumen Unstrud terram conceptionis suae Carolus M. ipse appellat.

familiaris ejus, vitæque Carolinæ diligentissimus scriptor, se ignorare professus est. Quidquid hujus rei sit, in palatio, quod ipse primus exstruxit, non potuit nasci.

Commoda Ingelhem, palatii, Ingelhemiani palatii commoda adauxit Rheni pons, quem Carolus M. prope Moguntiacum construxit; quingentorum longitudine passum, qui vero an. 813 consumptus est igne. Pro ligneo lapideum pontem Carolus construere decreverat, morte, ne faceret, præventus (k).

Palatiis junctus erat fiscus dominicus, actori vel exactori commissus, Germanis qui dicitur Burgvogt, a Burggravio distinctus. Sub Ludovico Pio imperatore an. 835 Agano, exactor palatii Ingilenheim, consensu imperatoris cum Marquardo, abbate Prumiensi, bona quædam in villa, quæ dicitur Ingilenheim, in pago Wormacensi, commutavit (1). Francosurti sub Carolo M. Nantcarius; sub Ludovico Pio Gheroldus sisci dominici actores occurrunt (m). Præter Aganonem exactorem, siscalini quoque Hug, Wiliger, Hildbreht, Albunth, Guntharius, Teganolsus, Otger, Hildibaldus, Guntbreth subscripserunt. Ficales, siscalini, dicebantur ingenui & servi, qui per siscos aut villas regias commorabantur, uti loquitur capitulare de villis. (n) Decimam de siscis dominicis Ingulinheim, Crucinaha & Neristein Arnulphus rex ecclesiæ Wirceburgensi consirmavit an. 889 (0)

Gesta ibidem sub Carolo.

Celebritas Ingelheimensis palatii septem per secula substitit. Cæsares, identidem ibi moram facientes, concilia, synodos, procerum Franciæ Germaniæque conventus, frequentius habue-

<sup>(</sup>k) Eginhardus in vita Caroli M. cap. 17.

<sup>(1)</sup> Martene collectio maxim. lib. 1, pag. 92.

<sup>(</sup>m) In diplom. an. 822 ap. Croll. orig. Bip. part. 1, pag. 08 fq.

<sup>(\*)</sup> Cap. 32.

<sup>(</sup>o) Eckart de rebus Franc. Orient. tom. 11, pag. 896.

habuerunt. Structura ejus nondum fuerat perducta ad finem, quum Carolus M. folennia totius Francici imperii ibi celebravit comitia, in quibus fecundum contra Saxones, ut fupra jam obfervavi, decretum est bellum, atque exercitus Ingelhemio in Saxoniam ductus (p); quæ prima in scriptoribus Ingelhemii mentio. Carolus IV refert, triumphalem Christianæ fidei gladium in palatio hoc Carolo M. ab angelo tum fuisse porrectum (q).

Ecclesiasticæ majores synodi novem octavo, nono, decimoque seculis ibi celebratæ leguntur. Bavariæ dux, Tassilo, Caroli M. assinis, an. 788 a Bojoariis accusatus, in Ingelheimensi conventu vassorum regiorum criminis læsæ majestatis damnatus est, sententia capitali, quam Carolus mitigavit. Tonsus est apud Fanum S. Goaris, Fuldensi, dein Laureshamensi monasterio inclusus; ubi decessit. Tonsus est & silius ejus Theodo (r). Ludovicus Pius an. 791 Ingelhemii cinctus est gladio (s).

Altera synodus ibidem a Carolo M. celebrata an. 807, in qua episcopis, comitibus, ceterisque fidelibus commendavit justitiam, concordiam & pacem (t). Tertio tum idus Maji apud regiam curtim Ingelnheim de sua in monasterio Hornbacensi successione cum imp. Carolo statutum condidit Werinherus comes (u).

Rr

Com-

<sup>(</sup>p) Annal. Francor. Eginhardi item, Loiseliani, Bertiniani, Metenses ad an. 774.

<sup>(</sup>q) In charta institutionis collegiatæ ecclesiæ in Ingelheim an. 1354, in Freher. orig. Palat. part. 11, pag. 50.

<sup>(</sup>r) Annal. Eginhardi ad an. 787 & sq. Sirmondus concilior. Galliae tom. 11, pag. 128.

<sup>(</sup>s) Vita Ludovici Pii ap. Duchesne tom. 11, pag. 289.

<sup>(</sup>t) Chron. vetus Moi fiacensis coenobii apud Duchesne tom. 111.

<sup>(</sup>u) Ap. Croll. orig. Bipont. part. 1, pag. 93.

Commutationem bonorum, inter Egilwardum, episcopum Wirciburgensem, & Audulfum comitem factam, Carolus in Inghilinhaim palatio eodem anno 807 confirmavit, VII idus Aug. (x).

Sub Ludovico Pio.

An. 817 legatos Leonis imp. Constantinopoli venientes, Ludovicus Pius ibidem excepit, audivit, dimisit (y), ac biennio post nuptiarum sestivitatem, cum Juditha, Welsi silia, celebravit (z). Tum monasterio Hornbaci diploma datum in *Ingesheim palacio regio* (a). Corbejensi quoque Saxoniæ monasterio chartam immunitatis impertitus est Ludovicus Pius in *Ingilinheim palatio* mense [ul. an. 823 (b).

Triennio post circa kal. Junii idem Ludovicus Aquisgrano Ingelhemium venit, ut legatos ex variis terræ partibus exciperet, pontificios Roma; orientales ex Monte Oliveti; oratores Danicos, Slavicos, ab Obetritis & Sorabis missos, ut duces & principes fuos accufarent. Ludovicus eos ad publicum Francici imperii conventum, mense Octobri habendum, invitavit. rant ex Gallica Britannia primores, quos custos illius limitis ad cæsarem miserat. Venerunt & Veneti, quin & Pannonici limitis præfecti & comites. Præ omnibus memorabilis est Haroldi. Daniæ regis, ad Ingelhemium adventus, qui jam an. 814 & 823 Ludovicum inviserat; at an. 826 cum conjuge & liberis ex regno suo per Frisiam navibus veniens, Rhenum ascendit, invifurus denuo Ludovicum; cujus perfuafu paganam religionem in-Ingelhemiana basilica cum Christiana commutavit. Herbipolitanus episcopus, basilicæ pastor, solemnia celebravit baptilmi

<sup>(</sup>x) Echhartus de reb. Franciae orient. tom. 11, pag. 863.

<sup>(</sup>y) Annat. Fuld. & chron. Laurisham.

<sup>(</sup>z) Eginhardi Annales.

<sup>(</sup>a) Crott. 1.c. pag. 97.

<sup>(</sup>b) Mabillon. de re diplom. lib. v1, n. 68. pag. 514.

tismi. Matrina reginæ Danorum suit Juditha imp. teste Thegano. Patrinus silii Haroldi suit Carolus puer, imperatoris silius, qui dein dictus est Calvas. Palatini cæsarei autem patrini suerunt ossicialium & satellitum regis. Annales Eginhardi ad an. 826, anonymus biographus Ludovici Pii, Regino, aliique non synchroni, Haraldum Moguntiæ ad S. Albanum baptizatum suisse perhibent. At potior est Nigelli, opus suum Ludovico Pio dedicantis, auctoritas, qui ceremoniam hanc in Ingelhemiano palatio peractam suisse annotavit, quod etiam scripto reliquit Theganus (c). Tum vero Ansgarius monachus Ingelhemio in Daniam missus est, evangelium ut prædicaret Danis; cujus apostolatus successus in ejus vita exponuntur (d).

Mense Octobri ejusdem anni Ludovicus Pius ad Ingelheim rediit; generalem populi sui habiturus conventum. Ceadragus, Obotritorum dux, persidiæ accusatus, Ingelhemii manere jussus est, donec rediissent, quos inquisitores morum Ceadragi ad Obotritos miserat cæsar (e). Rediit quoque anno sequenti cum Lothario, silio suo, cum quo concambium quoddam mancipiorum, in ecclesiæ Wormat. gratiam sactum, 11 kal. Nov. ratum habuit. Actum Engilinheim palacio regio (f).

An. 828 Junio mense Ludovicus placito in Ingelheim habito, de Lothario & Pipino filiis cum exercitu ad Marcam Hispanicam mittendis, consilium inivit. Pontificis legatos, Quirinum primicerium & Theophylactum nomenclatorem, a se dimissit (g).

Rr 2

An.

<sup>(</sup>c) De gestis Ludovici Pii.

<sup>(</sup>d) Vita S. Ansgarii in affis Sanctor.

<sup>(</sup>e) Eginhardi annales ad an. 826, & anonymus auctor vitae Ludovici Pii apud Duchesne tom. 11.

<sup>(</sup>f) Ap. Schannat. hist. Worm. tom. 11, pag. 4.

<sup>(</sup>g) Annal. Eginhardi.

Anno 831 circa kalendas Majas cæsar comitia imperii ibidem celebravit, & ad Fabariense apud Rhætos monasterium legatos misit, quos inter Bernoldus suerat, Argentoratensis antistes, qui Roderici comitis, cœnobium illud insestantis, vires repressit (g).

D. x v 111 kal. Dec. an. 838 Ludovicus Pius donationem, monasterio Corbejensi sactam, in Ingelheim consirmavit (h).

Anno sequenti splendida Theophili, Constantinopolitani imperatoris, legatio Ingelhemii visa est, mense Majo, quæ Ludovico multa attulit dona, obtulit sædus, & de victoriis gratulata est (i). An. 840 Ludovicus, vires suas decrescere sentiens, in insula quadam, Ingelhemio vicina, æstiva sibi habitacula justit parari. Annales Bertiniani dicunt infra Moguntiam ad prospestum Ingulenheim palatii. Ibi per 40 dies abstinens cibo, eucharistia quotidiana vivens, mense Junio decessit (k).

Sub Lothario. Vix animam Ludovicus efflaverat, quum filius ejus Lotharius imperator, convocata Ingelhemii synodo, Ebbonem solio archiepiscopali Rhemensi, ex quo ante quinquennium synodus Theodonisvillana illum dejecerat, restituit. Consilio Ebbonis Ludovicus Pius, per aliquod tempus, cæsarea suerat dignitate exutus (1).

In

<sup>(</sup>g) Mabilloni annal. Benedict.

<sup>(</sup>h) Eccard rer. Franc. tom. 11, pag. 312.

<sup>(</sup>i) Annales Bertin. ad hunc annum.

<sup>(</sup>k) Annales Metenses & Fuld. ad h. a.

<sup>(1)</sup> Theganus cap. 51. Flodoardi hift. Rhem. lib. 11, cap. 20. Sirmondi concilior. Gall. tom. 11, pag. 631.

In Carolingici imperii divisione, inter tres filios Ludovici Sub Ludov. Pii an. 843 Viroduni facta (m), Regino ait: "Ludovico orienta- German. " lia regna cesserunt, scilicet omnis Germania, usque Rheni sluen-"ta, & nonnullae civitates cum adjacentibus pagis trans Rhe-" num, propter vini copiam., Spira, Wormatia, Moguntia, civitates cum pagis suis heic intelliguntur. In Wormatiensi pago Ingelhemium fuit situm; atque adeo jam tum Germanici factum est juris (n); nempe viginti septem annis, ante quam Procaspidana Lotharingici regni divisione, an. 870 Ludovicum inter & Carolum fratres instituta, reliqua hujus regni Rheno propiora ad Ludovicum Germanicum pervenerunt; qui in Francofurtano palatio suo frequentius, quam in Ingelhemiano, versari solebat. Extat tamen regis hujus diploma, quo litem de decimis Moguntinam inter ecclesiam & abbatiam Fuldensem terminaturus. in curtem suam Ingilunheim ad se evocasse scribitur regni majores, episcopos, abbates, comites, nobiles, quorum judicio plures in Wormacense, Renense aliisque in pagis decimæ Fuldensibus confirmatæ an. 874, mense Majo, in palacio Ingilunhem (o). At diplomatis hujus veritatem Georgius ab Eckhart (p) variis argumentis impugnat.

Carolus Crassus an. 887 Ingelhemii moratus est, quum San-Sub Carolin-Medardiani apud Suessiones monachi, a Normannis paulo ante gis reliquis. expulsi, novas ab eo sedes flagitarent. Dedit illis Dancheriacum

Rr 3 villam

(m) Chron. lib. 11, an. 842.

<sup>(</sup>n) Annales Bertin. ad an. 843, adde annales Metenses.

<sup>(</sup>o) Ap. Schannat. dioeces. & hierarch. Fuld. pag. 239.

<sup>(</sup>p) Animadvers. hift. & crit. in Schannati librum p. 23 sq.

villam in Castrensi comitatu ad Mosam, charta x kal. Julias Ingelhemii scripta (a).

Arnulphus rex an. 893 Februario mense Ingelhemii ad archiepiscopi Moguntini, Hattonis, preces San-Maximianum monasterium possessionibus locupletavit (r).

Idem Hatto pro abbatia sua Laurisham. concambium bonorum inivit an. 904, XVIII kal. Jul. in *Inglinheim coram Ludousico rege*, Infante scilicet, qui Caprimontanis canonicis donationem fratris sui Zuenteboldi an. 910 ibidem confirmavit (s).

#### Synodi fub Ottone M.

Otto Magnus, Agapeti pontificis Romani instinctu, magnam Ingelhemii synodum an. 948 Junio mense celebravit, quæ turbas inter Ludovicum Ultramarinum, Galliæregem, & Hugonem, Burgundiæ ducem, exortas, ut & inter Artaldum Rhemorum antistitem, atque Hugonem, ei substitutum, examinaret. Ludovicus ipse comparuit & ad Ottonis M. latus sedens petiit, ut synodus examinaret jura sua in Galliæ regnum, obtulitque se ad peculiare cum Hugone certamen. Otto auxilium ei promisit & præstitit (t). Res, quæ in Suessionensi, Virodun. Mosomensi synodis decidi non potuit, in Ingelheimensi decisa est. Marino, pontificis legato, ut & multis Germaniæ, Galliæque episcopis præsentibus Artaldus restitutus est sedi, qua per septennium caruerat (u).

Decennio post synodus sexta XII episcoporum ab eodem Ottone habita Ingelhemii, qua Heroldus, Herbipolitanus antistes, Ludolphi, in patrem & regem suum Ottonem rebellis, partes temerarie secutus, ab antistitio remotus est, eique in dignitate hac Fride-

ricus

<sup>(</sup>q) Mabillonii annales Benediff. ad hunc ann.

<sup>(</sup>r) Gudeni codex diplom. Mogunt. tom. 1, pag. 4, & Martene ampliss. collett. tom. 1, col. 240.

<sup>(</sup>s) Miraei diplom. Belg. 1. 11, cap. xvii.

<sup>(</sup>t) Frodoardi chronicon ad an. 948.

<sup>(</sup>u) Sirmondi concilia Gallice tom. 111, p. 585.

ricus fuffectus (x). Quin & Ottonem deinceps quarto kal. Junii an. o61 (y), & biennio post x11 kal. Aug. (z), nec non mense Aprili an. 965 (a) Ingelhemii commoratum fuisse, data ibi diplomata docent.

An. 971 memorabilem aliam fynodum Otto M. celebravit Ingelhemii, quæ ordine septima, ad quam S. Udalricum, Augu-Udalrico nepos, Adalbero, flanum episcopum, invitavit. Nepos habere, quam expectare, datus erat viventi successor. episcopatum cum maluisset, expectare jussus est (b). Sed & Osnabrugensis episcopus cum abbate Corbejæ & Hersordensi abbatissa ibidem reconciliatus (c).

Otto II imp. an. 979 in fynodo Ingelheimenfi, quæ octava SubOttone & Ingelheimensium postrema est, una cum episcopis decrevit, ut secundo. antifitis Trevirensis, Celsi, corpus ex sepulcro resurgeret (d); utque Stabulense & Walmundariense cœnobia sub communi viverent abbate (e). Ingelheimensem hanc synodum Harzhemius conciliorum Germanicorum, a Schannato collectorum, editor. nonam appellat (f), quæ appellanda oftava. Sexta enim ejus

٨z

<sup>(</sup>x) Hanfizii Germania sacra tom. 11, Schannat concilior. Germaniae tom. 11, pag. 626.

<sup>(</sup>y) Martene ampliss. collect. t. 1. col. 315, & Houtheim hist. Trevir. tom. 1, pag. 292.

<sup>(</sup>z) Ibidem col. 319, & pag. 300. Zyllesii defensio S. Maximini part. 111, pag. 22.

<sup>(</sup>a) Marlot metropolis Remensis tom. 1, pag. 604 seq. & Zyllesius 1. c.

<sup>(</sup>b) Hermannus Contr. & vita S. Udalrici.

<sup>(</sup>c) Schatenius annal. Paderborn. lib. 1v, pag. 314.

<sup>(</sup>d) Ada Sanffor. ad diem xxIII Februar.

<sup>(</sup>e) Mabillon. annal. Benediff. lib. 48, pag. 664.

<sup>(</sup>f) Tom. 11, pag. 659 & 699.

& feptima, quas ad annos 958 & 968 ponit, una eademque fynodus est, quæ Heroldi & Friderici, Salzburgensium archiepiscoporum, causam, non bis intra decennium, quod Harzhemius vult, sed an. 958 omnino definivit.

Ottone III.

Otto III puer, sub aviæ & matris suæ, nec non Willigisi, archiepiscopi Mogunt. tutela constitutus, multum quoque Ingelhemii vixit, ut ex privilegiis abbatiæ Laurisham. 1v kal. Dec. an. 984 & XIX kal. Febr. 987, ut & ecclesiæ Spirensi an. 989 (g) ibi datis, apparet.

Imperatoribus Salicis. Inter Salicos imperatores Henricus III an. 1039 Wilhelmi Pictaviensis siliam, Agnetem, Ingelhemii sibi matrimonio conjunxit (h). Anno 1106 Henricus IV Ingelhemii se abdicare imperio, illudque in silium transferre coactus est. Ingelhemio sugiens se recepit Leodium (i).

Reliqua palatii fata.

Ab hoc tempore neglectum reperimus Ingelheimense palatium, donec Fridericus 1 imp. an. 1154 illud, ut & Noviomagense, restituit (k); idem qui Lutræ Cæsareæ, qui Hagenoæ Alsatiæ palatia quoque a sundamentis erexit.

Vivo Friderico 11 imperatore & filio ejus Conrado 1v rege, Guilielmus, Bataviæ comes, contra eos in Germaniæ regem electus, Ingelhemium an. 1149 oppugnavit & cepit, ibique die vi kal.

Mar-

<sup>(</sup>g) Lingua vernacula illud exhibet Lunig Reichs-arch. part. spec. cont. 1 fortsetz. 3, pag. 256.

<sup>(</sup>h) Hermannus Contract. h. ann.

<sup>(</sup>i) Henrici IV epistola ad regem Celtarum apud Urstis. tom. 1, p. 396, auctor vitae Henrici pag. 388 & Dodechinus ad an. 1106.

<sup>(</sup>k) Radewicus de gestis Frid. I, lib. 1v, cap. 76, Smetii oppidum Batavor. cap. v, pag. 62.

Martii in castris suis Noribergensem burggravium solenni ceremonia investivit de seudis (1). Festo palmarum insecuta est palatii deditio (m).

Richardus imperator; Guilielmi fuccessor, Ingelhemium,

quod aditum ei recusaverat, igne combussit.

Basilicæ Ingelhemiani palatii instaurator, ut jam diximus, suit Carolus IV imperator, perpetuus Caroli M. admirator & cultor; cum quo tamen præter nomen & dignitatem nihil habuit commune, heroicis virtutibus ab eo plane diversus. In exstructa ille nova ecclesia collegium canonicorum S. Augustini instituit; addita lege, ut nonnisi ex Bohemica gente adsciscerentur canonici. Palatium autem cum utroque Ingelhemio idem Carolus IV Moguntinensi ecclesiæ primum, dein Moguntinæ civitati dedit in pignus (n).

At Rupertus Palatinus imp. an. 1402 Ingelhemia duo, aMoguntinis redempta cum aliis locis filio fuo, Ludovico Barbato, tradidit pignori, pro pecuniæ fumma, quam ad expeditionem Italicam fulcipiendam commodaverat patri. Pecunia hæc dos fuit, quam cum Blanca uxore ab Anglis Ludovicus acceperat. Ab hoc tempore oppidum & vicus Ingelheim, cum palatio vel palatii ruderibus, in electorum Palatinorum ditione manent, atque præfecturæ Oppenheimensis constituunt membrum.

Collegiata ecclesia, a Carolo IV instituta, una cum aliis collegiatis & monasteriis a Friderico III electore, Simmerenfium primo, an. 1576 addicta est seculo.

Ss

AB-

<sup>(1)</sup> Vignierius in chron. Burgund. ad hunc ann.

<sup>(</sup>m) Codex diplom. Mogunt. Gudeni t. 1, p. 731.

<sup>(</sup>n) Tolneri codex diplom. Palat. n. 156, pag. 110.

## ABHANDLUNG

Von den graven von Loeu enslein, aeltern und mittlern geschlechts.

aus urkunden.

von

CHRISTOPH JACOB KREMER.

%. L

Ersteres geschlecht der graven von Davon grav Adelbert.

Die heutigen fürsten und graven von Lœwenstein sind bereits das dritte geschlecht, welches die oberhalb Heilbronn gelegene Lœwenstein. gravschaft Lœwenstein besitzet, die ohnstreitig eine von den æltesten in Schwaben ist. Dann schon im jahr 1123 kommt Adelbert ein grav von Lœwenstein in einer urkunde des kaisers Heinrich v über das kloster Albirspach vor (o). Da er daffinn ein fratruelis von dem graven Gotfrid von Kalw genennet wird, und die graven von Lœwenstein mit denen von Kalw würklich einerlei wappen, nemlich einen auf verschiedenen bergspitzen gehenden lœwen geführet (p), so sieht man daraus, dass die æltere graven von Lœwenstein mit denen von Kalw einerlei stamms und ge**fchlechts** 

<sup>(</sup>o) In monumentis redivivis monasteriorum Würtemberg p. 250.

<sup>(</sup>p) Crusius in seiner Schwaebischen chronik zter theil ites buch c. 2, p. 205, und in orat. de comitibus Calvensibus sundatoribus monasteriorum Hirfaugiens. & Syndelfingens. in tom. 3 the auri rer. Suevicar. pag. 260. Ein fiegel von grav Albrecht von Loewenstein aus dem zweiten geschlecht vom jahr 1282 liefert Sattler in der historischen beschreibung des herzogthums Würtemberg part. 11, pag. 103, und ein anderes von grav Gotfrid aus dem ersteren geschlecht, hanget an seiner verschreibung gegen seinen schweher graf Gotfriden von Hohenloh vom jahr 1253. Auch die heutige fürsten und graven von Lœwenstein haben diesen lœwen auf die nemliche weise in ihrem wappen.

schlechts gewesen (q), von deren urvætern kaiser Heinrich IV in einem dem kloster Hirschau gegebenen brief im jahr 1075 rühmet, dass sie bereits zu des kaisers Ludwig des frommen zeiten in grosem ansehen gestanden seyen (r). Dieser umstand allein verdient unsere ausmerksamkeit, und solche wird sich vermehren, wann wir betrachten, dass erstgenanter grav Gotsrid von Kalw eben derjenige ist, welcher auch in der reihe der Pfalzgraven bei Rhein vorkommt; wenigstens zu der Pfælzischen geschichte gehæret, weil er vormunder des Pfalzgraven Wilhelms gewesen war.

### S. II.

Ueber der verlassenschaft dieses Gotsrids versiel grav Adelbert von Læwenstein mit dem herzog Welf von Baiern, weil dieser, wegen seiner gemahlin Uda, Gotsrids von Kalw einzigen tochter, nach dem tod seines schwiegervaters, sich aller seiner landen bemæchtigt hatte, Adelbert aber geglaubt, dass sie aus ihn, als Gotsrids næchsten stamms-vettern, von rechtswegen versallen seyen. Beide geriethen deswegen mit einander in einen krieg, der am ende vor unsern Læwensteinischen graven übel ausgeschlagen ist. Er bemæchtigte sich zwar ansænglich des schlosses Kalw. Allein Welf nahm es ihm bald wieder ab, und verbrannte ihm darüber seine schlæsser Wartenberg und Læwenstein (s).

Ss 2

S. III.

<sup>(</sup>q) Sattler 1. c. pag. 122.

<sup>(</sup>r) In all. monumentis redivivis pag. 513.

<sup>(</sup>s) Monachus Weingartensis in chron. de Guelsis principihus c. 12, beim Leibniz tom. 1. rer. Brunsuicensium p. 787, und Ladislaus Sundhemius in familia Welsonum l. c. p. 804.

## S. 111.

Dieser nemliche grav Adelbert von Læwenstein ist es auch welcher in dem bestætigungs- brief kænigs Conrad 111 über das kloster Kizingen vom jahr 1138 (t), sodann das solgende jahr in dem vor das kloster Frankenthal ausgesertigten schutzbrief (u) unter den zeugen vorkommt. Und nach allen umstænden ist er auch derjenige, welcher im jahr 1140 mit erstgedachtem kænig vor Weinsperg gewesen (x), und in einer urkunde genennt wird, die von dem monarchen vor das kloster Arnstein in der Wetterau im jahr 1146 ausgesertigt worden (y).

#### S. IV.

Grav Bertold und Ditmar.

Grafen Bertolds von Læwenstein geschieht meldung in einer urkunde des bischof Conrads von Worms über das kloster Schænau vom jahr 1152 (z), und graven Ditmars in einer anderen vom jahr 1171. Dieser war der stifter der kirchen zu Elsenbach in Baiern, deswegen er auch damals in die verwandlung derselben in ein kloster einwilligen müssen (a). Er war mit den gra-

.....

<sup>(</sup>t) Dat. pridie kal. Aprilis beim Wiebel in codice diplomatico Hüenloico p. 20. und in herrn hosrath Hanselmanns diplomatischen beweis, dass dem hause Hohenloh die landeshoheit schon vor dem so genannten großen interregno zugestanden. Urkunden, n.v, p. 368.

<sup>(</sup>u) Dat. Wizinburg xIII kal. Jan. beim Schannat. historia episc. Wormat. codice probat. n. LXXV, p. 69.

<sup>(</sup>x) Siehe die urkunde von diesem jahr in tom. 11 orig. Guelf. p. 554-

<sup>(</sup>y) Beim Gudenus cod. diplom. tom. 11, pag. 11.

<sup>(</sup>z) Bei eben dielem in fylloge variorum diplomatariorum p. 13.

<sup>(</sup>a) Compilatio chronologica rerum Boicarum in tom. I scriptor. rer. Boicarum p. 334.

graven von Dornberg fo nahe verwand, dass grav Wolfram von Dornberg sein nese genennt wird. Ob dieses sohne oder brüder von Adelbert von Lœwenstein gewesen, kan ich mit gewissheit Wann es auf muthmassunge ankæme, wolte ich nach der zeit-rechnung das erstere vor das wahrscheinlichste halten.

#### «. v.

Nach einem zwischenraum von bei nahe hundert jahren Gotfrid, Berkommen wieder drei graven von Læwenstein vor, Gotfrid, told und Alb-Bertold und Albrecht. Gotfrid hatte streit mit dem kloster Adel- recht. berg, welchen aber kænig Heinrich, Friedrichs 11 prinz, im jahr 1235 durch einen urthels-brief entschieden hat (b). In dem nemlichen jahr schenkte er dem kloster Steinheim den kirchenfaz daselbst (c), kommt in einer Wormsischen urkunde vom jahr 1234 (d), fodann in einer andern Gnadenthalischen vom jahr 1252 (e) als zeuge vor, und machte sonst im jahr 1257 dem kloster Lichtenstern durch schenkung eines walds betræchtliche vor-Da grav Bertold an der letzten schenkung theil genommen, und den schenkungs - brief in seinem und Gotsrids namen Num. I. aussertigen lassen, so ist die vermuthung stark, dass beide brüder gewesen.

Graf Gotfrid lebte noch im jahr 1269, in welchem er dem kloster Steinheim das lehenherrliche eigenthum über einige güter nachgelassen (f), und mit grav Hartmann von Würtemberg Ss 3 einen

(b) Sattler I. c. part. 1, pag. 150.

<sup>(</sup>c) Eben derselbe p. 11, pag. 122.

<sup>(</sup>d) Dat. apud Winpinam vi idus Maji beim Schannat. 1. c. cod. probat. n. cxxviii, p. 118.

<sup>(</sup>e) Dat. x1 kal. Aug. beim Wiebel 1. c. p. 57.

<sup>(</sup>f) Sattler 1. c. part. 11, pag. 120.

Num. II.

einen vertrag aufgerichtet hat (g). Ja ich finde ihn noch so gar im jahr 1274, da er dem kloster Lichtenstern einen ansehnlichen weinberg geschenkt hat. Er hinterlies von seiner gemahlin Kunigund, einer tochter grav Gotsrids von Hohenloh, (h) wieder zwei tochter. Reichenza war an Bertolden, einen herrn von Neusen, und Agnes an herrn Engelhart den zelteren von Weinsperg vermzallet. Das erstere bezeugen die von Besolden herausgegebene seltene Würtembergischen klosster-urkunden vom jahr 1262 (i), und von der Weinspergischen verbindung mit unsern Loewensteinern hat bereits Freher eine urkunde vom jahr 1277 mitgetheilt, worinnen dieser Weinspergische herr seine gemahlin Agnes von Loewenstein mit namen nennt (k).

#### C. VL

Die gravfchaft kommt ihr, gleiches namens, welche an Eberharden von Landowe veran Würzburg mæhlt war (1), machte nachher ansprüche an die gravschaft, weil ihr vetter, grav Albrecht von Læwenstein, der ein dom-

herr

<sup>(</sup>g) Eben derfelbe p. 1, pag. 137.

<sup>(</sup>h) Hanselmann in dem schon angesührten diplomatischen beweis, S. LXXII, p. 356, wo er nachfolgenden auszug einer noch ungedruckten urkunde mittheilet: Gotiridus comes de Loewenstein, presenti scripto recognosco & fateor, quod ego universa bona tam in Roetingen, quam in Struete, obligata milii per socerum meum, dominum Gotsridum de Hohinloch, pro mille marcis argenti, quas dedit pro maritagio silie sue; Cunigundi conjugi mee, promisi & teneor dare ad redimendum &c.

<sup>(</sup>i) Und zwar die von den frauenkloestern, welche Sattler 1. c. ansühret.

<sup>(</sup>k) In originibus Palatinis lib.1, c. v11, p. 125 edit. Reinhard. und beim Tolner in codice diplom. Palat. n. cv, p. 75.

<sup>(1)</sup> Der beweis von dieser vermæhlung wird unten vorkommen. Ich bemerke statt dessen, dass die herren von Landowe zum herren-stand gehæret, und sich in denen æltern zeiten auch graven von Landowe geschrie-

herr zu Würzburg gewesen, keine nachkommenschaft hatte. vielmehr der letzte seines geschlechts gewesen. Ihr recht wurde aber unnütz gemacht, weil noch bei Albrechts leben, vermuthlich durch Albrecht selbsten, die gravschaft Lœwenstein an das bistum Würzburg gekommen ist. Dieser grav Albrecht kommt schon im jahr 1245 vor, in welchem er Conraden von Wiler die lehnbarkeit eines fichern walds nachgelassen, den dieser vorher von der gravschaft Læwenstein zu lehen getragen hatte (m). In einer alten verzeichnis der Würzburgischen dompræbsten, decanen und übrigen chorherren (n) kommt er unter der regierung des bischofs Eyring, welcher vom jahr 1256 bis 1266 das bistum besessen, als ein domherr vor, und im jahr 1202 nennt ihn bischof Mangold in einer urkunde (o) scholasticum ecclesiae suae, unter welchem namen er auch zum zweitenmal in der erst angesührten verzeichnis vorkommt (p).

S. VII.

geschrieben haben. Ihr stamm-haus, das schloss Landowe, lag in Oberschwaben an der Donau bei Rindlingen und heil. Creutzthal. Sie sollen mit den graven von Würtemberg und Græningen einerlei ursprung haben. Crusii Schwaebische chronik tom. 1. p. 11, l.1, c.11, p. 295. Sattler l. c. p. 1, pag. 18. und waren unterschieden von denen alten herren von Landau in Baiern, deren stamm - schlos an der Iser gelegen. Die güter von diesen kamen unter kursürsten Otten dem erlauchten an Baiern. Narratio Althahensis de quorundam ducum Bavariae genealogia & incrementis in Leibnizii tom. 11, p. 22. Von jenen kommt gravConrad von Landau in einer urkunde vom jahr 1300 beim Senckenberg tom. 11 select. jur. & histor. p. 252 vor, von welchem Werner der Nothaste den zehenden zu Stuttgard zu lehen getragen, und graven Eberhards von Landowe wird in einer andern vom jahr 1330 gedacht l. c. p. 241. Vielleicht ist dieser der nemliche, dessen gemahlin unsere græfin Richenza war. Siehe auch noch den Crusius l. c. tom. 1, p. 571.

<sup>(</sup>m) Sattler 1. c. part. 11, p. 122.

<sup>(</sup>n) In Groppii collectione novissima scriptor. & rerum Würzburg. p.842 und in Oetters historischen bibliothec tom. 1, pag. 121.

<sup>(</sup>o) Dat. Herbipoli v idus Sept. beim Wiebel 1. c. p. 117.

<sup>(</sup>p) Gropp l. c. p. 842, und Oetter p. 123...

## %. VII.

Mangolds vorfahrer, bischof Bertold, aus der familie

Welches fie wieder an kœnig Rudolph i verkauft.

deren von Sternberg, verkaufte im jahr 1281, mit bewilligung seines kapittels, die gravschaft Lowenstein und das oberhalb Marpach gelegene schloss Wolfesselden, welches ehemals besondere graven dieses namens gehabt, die zugleich kastenvægte des klosters Murrhart gewesen, und wahrscheinlich von den Læwensteinischen graven, als næchsten verwanden, geerbet worden (q), mit der vogtei über dieses kloster, und allen ihren zugehærungen, an kænig Rudolph, den Habspurger, vor eine summe von zehen tausend pfund heller, welche er bis daher von der dem kænige zugehærigen Würzburgischen Juden - steuer erhoben hatte. Der koenig gab ihm noch 1300 talent bares geld darauf, und lies den kaufbrief nicht nur auf sich, sondern auch auf das reich ausfertigen. Zum beweis, dass die gravschaft Læwenstein vorher ein pures eigentum gewesen, und erst nach diesem kauf zu einem reichs-lehen gemacht worden. Der koenig hatte dabei besondere absichten; er wolte durch diese gravschaft einen von seinen sæhnen versorgen, und diese versorgung hielte er vor dauerhafter, vielleicht auch vor ansehnlicher, wann er sie

## %. VIII.

ihm in der eigenschaft eines reichs-lehens zustellte.

Kœnie Ruget damit fei-

Num. III.

D'e wahl traf seinen sohn Albrechten, welchen er in dem dolph versor- folgenden 1282 jahr mit beiden schlæssern und gravschaften, un-

<sup>(</sup>q) Die graven von Wolffelden find fast ganz unbekannt. Herr Sattler in seiner mehr angeführten historischen beschreibung des herzogthums Würtemberg part. 1, p. 143 führt den einzigen grav Bertolden von Wolfselden an, welcher unterm dato Baknach vi non. Maji 1182 als kastenvogt des klosters Murrhart, namens desselben, das dorf Kürnberg

unter dem namen eines graven von Læwenstein belehnet hat (r), nen sohn. Dann neben dem Würzburgischen domherrn, grav Albrechten Albrecht von von Lœwenstein, dessen oben gedacht worden, geschiehet in ei- Schenken-berg, nachner urkunde des nemlichen jahrs, noch eines andern graven herigen gra-Albrecht von Læwenstein meldung, von welchem auch das sie- ven von Læ-

wenstein.

dem kloster Adelberg übergeben. Er irret aber meines erachtens. dass er die herren von Walsee von diesen alten graven herleitet. von welchen Ulrich von Walsee a. 1322 das dorf Wolfselden an grav Eberharden von Würtemberg verkauft haben solle. Die gravschaft Wolfselden muss vielmehr von ihren ersten besitzern ohnmittelbar an die graven von Lœwenstein, und von diesen mit Lœwenstein an Würzburg gekommen seyn. Dann auf eine, wie auf die andere machte die grævin Richenza einen anspruch, als auf stücke, die von ihren voreltern auf sie vererbet worden. Schon vorher forderten sie auch die graven von Hohenlohe, wenigstens die Murrhartische klostervogtei, die, wie wir schon gehært, ein anhang von dem schloss Wolfselden war. Grav Albrecht von Hohenlohe verjagte deswegen den abt und die conventualen zu Murrhart, welche erst im jahr 1280 durch einen entscheid des koenig Rudolfs d. d. Wysenburg kalendis Jaauar. wieder zu dem ruhigen besitz gekommen sind. Der kaiser hat darinnen auch dem Hohenlohischen graven sein vogtei-recht bestætiget, mit dem beisatz, dass er sich desselben ferner zu erfreuen haben solte, so wie seine vorsahren, die graven von Loewenstein, sch dessen in vergangen zeiten erfreuet haetten. Der bischof Bertold von Würzburg sagt daher auch in dem schon angeführten kaufbrief nur. dass er an den koenig verkauft habe: omne jus, quod nobis & ecclesie nestre competit in advocatia de Murreharta. Und daher vermuthe, dass sich der koenig wegen diesem vogtei-recht mit Hohenloh besonders verglichen. Das schlos Wolsesselden wurde nachher einer Weinsbergischen tochter, die an einen graven von Lœwenstein vermæhlt war, zur morgengab gegeben.

(r) In der urthel, worinn kænig Adolf den graven Albrecht von Læwenstein in dem rechtmæssigen besitz dieser gravschaft bestætiget hat, d.d. Frankenfurt v kal. Aug. 1204, welche hernach ganz mittheile. heisst es von dieser ersten belehnung also; Potissimum cum coram nobis memoratus comes de Lewenstein per literas principum electorum imperii sufficienter edocuit & probaverit, se ab inclite recordationis Rudolso Rom. rege nostro predecessore & imperio esse inseudatum de castris & comitatu in Lewenstein supradictis &c.

gel ist, welches ich oben beschrieben habe. Dieser ist kein anderer, als der erst erwehnte sohn des Habspurgischen monarchens. Nicht jener Albrecht, welcher, nachdem er dem kænig Adolph bei Gellheim kron und leben zugleich genommen, sich auf den thron seines vaters gesetzet hat, sondern ein anderer Albrecht, welcher in den einwilligungs - urkunden der kurfürsten in seine versorgung d. d. Boppardiæ x kal. Octobr. 1282 (s) unter dem namen eines herrn von Schenckenberg vorkommt, und gegenwærtig als der stamm - vater des zweitern oder mittlern Læwensteinischen geschlechts zum erstenmal erscheinet. Diese entdeckung ist um so merk würdiger, weil alle geschichtschreiber, selbst die Oesterreichischen, und solche, welche die Habspurgische geschichte mit fleis beschrieben haben (t), nur von einem einigen sohn des kænigs, der Albrecht geheissen, nemlich von dem, der nachher kænig geworden, wissen, und unseres Læwensteinischen Albrechten nicht mit einem wort gedenken. Da von denen erst angeführten einwilligungs - urkunden die Pfælzische schon von Freher und Tolnern bekannt gemacht worden, so kan

es

<sup>(</sup>s) Die Pfælzische hat Freher in seinem recepisse ad Gewoldi epistolam monitoriam zu erst bekannt gemacht, und sodann Tolner in seinen codicem diplomaticum Palatinum n. cx1, pag. 77 gesetzt. Unter dem nemlichen dato, und auf die nemliche weise willigten auch die erzbischoesse, Werner von Mainz und Heinrich von Trier, ein. Die von kursurst Albrecht von Sachsen aber ist erst am 15 Merz des folgenden jahrs zu Znoim ausgesertigt worden. In der Pfælzischen heisst es: Consentimus, ut ipse (nemlich koenig Rudolph) in bonis, castris & munitionibus convenientibus, que post subsimationis sue tempora comparavit, nobili viro Alberto de Schenkenberg, silio suo, sexcentarum marcarum argenti redditus, ubicunque voluerit & quandocunque sue suerit voluntatis, valeat assignare.

<sup>(</sup>t) Von den alten will ich nur den Albertum Argentinensem beim Urstis rerum German. tom. 11, pag. 100 und 105. und von den neuern den berithmten P. Hergott nennen in seiner præchtigen genealogia diplomatica augustae gentis Habspurgicae tom. 1, lib. 111, c. 1, §. 1v, pag. 202, davon keiner unsers Loewensteinischen Albrechts gedencket.

es nicht fehlen, dass die geschichtschreiber den darinnen vorkommenden Alberten von Schenkenberg vor den nachherigen kænig Albrechten angesehen haben mussen. Solches kan aber desswegen nicht angehen, weil kænig Albrecht von dem jahr 1273 an. da sein herr vater zum Roemischen koenig erwehlet worden, bis auf das jahr 1282 sich einen graven von Habspurg und Kyburg geschrieben hat (u), und noch in diesem 1282 jahr schon mit dem herzogthum Oesterreich beliehen worden (x), in welche belehnung kurfürst Ludwig von der Pfalz auf den nemlichen tag in einer besondern urkunde eingewilliget (y), an welchem er auch die verforgung des Albrechten von Schenkenberg genehmiget hat, zum offenbaren beweis, dass beide nicht eine person gewesen.

## & IX.

Dass aber grav Albrecht von Lœwenstein ein sohn von kœ- Beweis von nig Rudolf gewesen, sagt dieser selbst in einem besehl an die Albrechts von Heilbronn (z), worinn er ihnen unterm 18ten Jenner. 1288 kæniglichen zu wissen macht, dass er seinem sohn, grav Albrechten von Læ- abstammung. wenstein, den zehenden zu Heilbronn und in der dasigen pfarr, zusamt der herrschaft Læwenstein, und ihren zugehærungen, mit bewilligung der fürsten, zu lehen gegeben, welches am 18 Tt 2 Mai

<sup>(#)</sup> Hergott l.c. p. 203.

<sup>(</sup>x) Der lehen - brief des kaisers, der auf seine beide prinzen Albrecht und Rudolfen gerichtet, ist datirt: in Augusta vi kal. Januar. oder 27 Decembr. 1282, und stehet in Lambachers demonstratione juris seu tituli, quo imperator Rudolphus Hab/purgicus usus est, cum ditiones Austriacas filiis suis Alberto & Rudolfo in sendum concederet, S. 1x,

<sup>(</sup>y) Dat. Poppardiæ x kal. Oct. 1282, beim Lambacher l. c. S. xLvi, p. 70 fq.

<sup>(</sup>z) Dat. Moguntie xv kal. Febr. 1288.

Mai 1283 zu Hagenau geschehen war (a), und den 11 Nov. 1287 in Læwenstein wiederholet worden (b). Kænig Albrecht, Rudolsens ohngezweiselter prinz, nennt ihn daher in der bestætigungs-urkunde über die gravschaft Læwenstein vom jahr 1298 seinen germanum, mit dem beisatz, dass sie von einem geblüt seyen (c), und kænig Adolf bezeuget nicht weniger in einer andern urkunde vom 23 Merz 1293 (d), dass grav Albrecht von Læwenstein ein sohn von kænig Rudolf gewesen.

## §. X.

Wer seine mutter gewesen. Ob er ihn mit seiner ersten Hohenbergischen gemahlin gezeuget, kan ich nicht sagen. Bei dem tiesen stillschweigen aller scribenten wolte eher glauben, dass er ein natürlicher sohn des monarchen gewesen. Ich werde in dieser meinung dadurch bestærket, dass Albrecht, wann er in urkunden von kænig Rudolsen redet, er ihn nicht seinen vater nennet, sondern sich nur allgemeinen, und solcher ausdrücke bedienet, die ein jedes glied des reichs dem monarchen schuldig war. Eine solche urkunde ist die vom 18 Nov. 1287, worinn grav Albrecht von Læwenstein in gegenwart des kænigs und mit genehmigung seiner gemahlin Luccarden dem kloster Lichtenstern das patronat-recht über die kirche zu Ersstetten mit der bedingung übergeben, dass davor alle jahr seiner verstorbenen mutter ste, sodann auch sein

und

<sup>(</sup>a) x kal. Jun. 1283, in tom. v historiae Zaringo - Badensis n. clxix, pag. 275.

<sup>(</sup>b) 111 idus Novembr. 1287.

<sup>(</sup>c) Dat. apud Nuremberg idus Decembr. in all. kistoria Badens. 1.c. n. cxciii, pag. 312.

<sup>(</sup>d) in Heilprunne x kal. Aprilis' beim Joannis in spicilegio tabularum literarumque veterum p. 389.

und seiner gemahlin jahrzeit begangen werden solte. Diese Ita war also die person, womit der kænig den grav Albrecht erzeuget hatte, und zwar auser der ehe, welches auch die schon angestihrte Pfælzische einwilligungs-urkunde in die Oesterreichische belehnung nicht undeutlich zu erkennen gibt (e). Es heiset darinn überhaupt, dass das herzogthum Oesterreich vor des kænigs legitime sohne bestimmet seyn solte, ohne einen mit namen zu nennen, welche legitime sohne nach der Sæchsischen einwilligungs-urkunde allein die beiden herzoge Albrecht und Rudolf gewesen. Er muss also auch noch andere sohne gehabt haben, die nicht legitimi waren. Und dahin gehært Albrecht von Schenkenberg, nachmaliger grav von Læwenstein.

### S. XI.

So ungewiss es ist, in was vor eine familie grav Albrechts Von seiner mutter zu setzen, so richtig ist es im gegentheil, dass seine gegemahlin. mahlin Luccard eine von Bolanden gewesen. Schon vor einigen jahren habe ich eine urkunde vom jahr 1289 angezeigt (f), die dieses ausser allem zweisel setzt. Grav Heinrich der jüngere von Sponheim und seine gemahlin Kunigund belehnten darinn den Emmerich von Schornsheim und Johann Schlüssel mit der vogtei des dorfs Esenheim, als mit einem ewigen lehen, wie solches

Tt 3 von

(e) Verb. nostrum ad hoc liberaliter impertimur assen/um, ut ipse (rex Rudolfus) principatus Austriae, Styriae.... filiis suis legitimis, qui in terris praedictis sunt non immerito honorandi, conserat & concedat in seudum. In der Sæchsischen urkunde hingegen, beim Lambacher l.c. p. 70 heisst es: voluntatem nostram adhibemus plenariam & consensum, quod inclitus dominus noster Rudolfus Romanorum rex jam predictus siliis suis Alberto & Rudolfo terras videlicet Austriam Styriam ... justo titulo conserat seudali &c.

<sup>(</sup>f) In den diplomatischen beitraegen zum behuf der Deutschen geschichtskunde erster band, zweites stück, pag. 185.

von seinem schweher Philipsen von Bolanden, und frauen Luccard seiner schwiegermutter auf ihn gefallen seve. Grav Heinrich von Sponheim hatte also eine Bolanderin, und zwar eine tochter von Philipp von Bolanden zur gemahlin. Da er in der nemlichen urkunde den graven Albrecht von Lœwenstein seinen schwager nennet. und dieser in solche belehnung eines Bolandischen lehenmanns erst einwilligen müssen, so kan es nicht fehlen, dass Albrecht eine zweite tochter von Philipp von Bolanden zur gemahlin gehabt, auch, weilen Philipp von Bolanden im jahr 1279 ohne mænnliche erben verstorben (g), gleich dem Sponheimischen graven, die Bolandischen allodial-güter geerbet hat. Gleichwie die nachkommen des Sponheimischen graven neben dem Sponheimischen titul sich auch von Bolanden geschrieben haben (h), so wurde dieser zuname auch unserer Lœwensteinischen grævin gegeben, die in einer noch ungedruckten urkunde vom jahr 1304 (i) comitissa de Lewenstein ditta de Bolant genennet wird. Und in einer andern vom jahr 1311 heisset sie selbst den Philipp von Sponheim, des erst genannten Heinrichs sohn, der sich auch von Bolan-

<sup>(</sup>g) Genealogia dominorum Falckensteinensium edit. 1745, tabula 1, und S. 21, pag. 7. Er lebte noch 1275. Urkunde de dat. in nativitate b. virginis Mariæ 1275 l.c. und als tod kommt er vor in einer andern urkunde de dat. feria post sestum assumptionis b. Mariæ 1279. Joannis tom. 11, rer. Mogunt. pag. 660.

<sup>(</sup>h) Besonders Heinrichs sohn, grav Philipp, der sich wegen dieser Bolandischen erbschaft *Philipp von Sponheim*, genannt von Bolanden, geschrieben. "Schon angezogene beitraege p. 198.

<sup>(</sup>i) Dat. idus Jul. Es ist ein vermæchtnis von Hermannen, viceplebano in Lustnauwe, und seiner schwester vor die pfarrei Lœwenstein, worinn es am ende heisset: Ne autem super omnibus prelibatis aliqualis in posterum ambiguitas oriatur, presens scriptum sigillis reverendi in Christo patris ac domini nostri episcopi Herbipolensis, domini disti de Grunbach archidiaconi & custodis Herbipolensis, nobilis domine comitisse de Lewenstein dicte de Bolant.... obtinuimus. roborari.

landen geschrieben, ihrer schwester sohn (k). Selbst der name Luccard kan zu dem beweis ihrer Bolandischen abstammung etwas beitragen. Sie bekam ihn von ihrer frau mutter, die auch Luccard geheisen, und in dieser erinnerung nennte sie wieder ihre tochter Luccard, die, wie wir unten hæren werden, an einen graven von Asperg vermæhlt war.

#### C. XII.

Auffer den schon bemerkten urkunden sind noch mehrere Weitere vorhanden, worinn kænig Rudolf grav Albrechten seinen sohn Nachrichten Sie find, wie man fich leicht vorstellen kann, alle zum brecht von vortheil dieses graven gegeben. Dann in der, die zu Esslingen Læwenstein. am Donnerstag vor S. Matthias tag 1286 ausgesertigt worden, bezeuget der monarch, dass die Læwensteinische altar-leute zu dieser gravschaft gehærten, und keineswegs den Schenken von Limburg seven. Und nach einer andern, die zu Loewenstein 111 idus Novembr. 1287 datirt ist, belehnte er ihn nicht nur von neuem mit der gravschaft Loewenstein, mit dem zehenden zu Heilbronn und allen übrigen an - und zugehoerungen, sondern legte auch der stadt Loewenstein alle diejenige vorzüglichkeiten und freiheiten bei, welche von seinen koeniglichen vorfahren der stadt Weinsperg verliehen worden, und von ihm und seinen nachkommen auch noch künftig gegeben werden solten.

## C. XIII.

Diefer nemlichen freigebigkeit hatte grav Albrecht auch die von dem erzstift Mainz zu lehen gehende herrschaft Magenheim, und die stadt Bunigheim oder Benigheim zu danken, wel-

<sup>(</sup>k) In einem vergleich, den sie unter vermittelung herrn Conrads von Weinsperg mit dem pfarrer zu Heilbronn wegen einer sichern zehenden Areitigkeit am næchnen donnerstag vor Bartholomæi 1311 errichtet hat.

che koenig Rudolph im jahr 1288 nebst den doerfern Rennspach, Ruhenklingen, Kleibern und dem hof zu Flehingen von Conrad von Magenheim erkauft, und Albrechten gegeben hatte (1). Drei jahr darauf bekam er von ihm noch mehrere güter in selbiger gegend (m). Er überlies sie aber wieder an Gerlach von Breuberg vor 2000 mark filber, welchen verkauf der koenig Adolf im jahr 1293 bestætigt hat (n), weil zur sicherheit dieses kaufs zugleich der Loewensteinische zehende zu Heilbronn verschrieben war, der, wie wir oben gehoert, ein reichs-lehen gewe-Es heist darinnn, dass grav Albrecht und seine gemahlin Luccard das genannte schloss Magenheim und die stadt Bunigheim mittelst eines tausches überkommen, den koenig Rudolf gegen die schloesser Bolanden und Sterrenberg gemacht (0). Wann dieses Bolanden ienes am Donnersberg ist, wie fast vermuthe, so bekræftigt sich auch dadurch dasjenige, was ich oben von der Bolandischen erbschaft der grævin Luccard gesagt habe. Vielleicht haben beide eheleute aus gefælligkeit vor den koenig zum vortheil ihres oheims, herrn Wernhers von Bolanden, darauf verziehen, und vor diesen abgang die von dem kaiser erkauste herrschaft Magenheim, oder, wie es in dem kauf-briefheisset, die obere burg zu Magenheim und die stadt Bunigkeim &c. bekommen. S. XIV.

<sup>(1)</sup> Am montag nach Georgen tag.

<sup>(</sup>m) Die urkunde davon d. d. montag vor S. Johannis tag zu Sungichten 1291 ist in tom. v histor. Zaringo-Badensis n. clxxx, p. 296.

<sup>(</sup>n) Dat. Heilprunne x kal. Aprilis 1293 beim Joannis in spicilegio tabularum literarumque veterum pag. 389.

<sup>(6)</sup> Quod quidem castrum Magenheim cum oppido Bunickheim cum omnibus juribus & appendiciis distus comes Albertus de Lewenstein & ejus uxor jure permutationis saste per serenissimum dominum Rudoljum nostrum predecessorem predistum, de castris distis Bolanden & Sterrenberg, inspessa utilitate hinc inde, justo titulo posfederunt l.c.

#### S. XIV.

Nach kænig Rudolfs tod hatte grav Albrecht von Læwenstein von den eigenthums - erben der erstern Læwensteinischen graven ansechtunge, sonderlich von grav Gotfrids von Læwenstein tochter, oder enkelin Richenza, welche als næchste natürliche erbin die vorher allodiale gravschaft Læwenstein und Wolfselden in anspruch genommen. Ihr gemahl Eberhard von Landowe belangte ihn darüber gerichtlich vor dem kænig Adolf zu Frankfurt am 28 Jul. 1294. Er war aber so glücklich, dass die gravschaft dem von Landowe ab, und ihm zugesprochen worden, weil er durch lehen-briese seines herrn vaters erwiesen hatte, dass er damit rechtmæssig beliehen seye. Es klært sich jezt auf, wie sürsichtig kænig Rudolf gehandelt, dass er den Würzburgischen kauf-brief zugleich auf das reich aussertigen lassen.

Num V.

## S. XV.

Bei diesem vorgang fande kænig Albrecht, Adolfs nachfolger, um so weniger anstand, alle verleihunge und freiheitsbriese seiner vorsahrer dem graven Albrecht zu bekræstigen. Er that es unterm 15ten Dec. 1298, und zwar um so lieber, weil grav Albrecht sein bruder war, wie er in der aussertigung selbst sagt (p). Zwei jahr darauf verglich sich das kloster Murrhart mit ihm wegen dem schaden, welchen er demselben, vermuthlich aus gelegenheit des mit den Hohenlohischen graven streitig gewesen vogtei-rechts, zugesügt hatte.

Uu

S. XVI.

<sup>(</sup>p) In dem schon angesührten 5ten band der historiae Badensis n. cxciii, p. 312.

## S. XVI.

Grav Albrecht stirbt.

In dem nemlichen jahr veranlaste er sich auch wegen dem streit mit Gotfrid von Roth über der vogtei zu Krutenbach und Hochbauer auf den abt zu Comburg, und starb darauf im monat Mai oder Junius 1304. Dann in diesem jahr auf den achten dienstag vor der creutzwoche versicherte er und seine gemahlin Luccard annoch ihren diener, Heinrich den Kammerer, auf ein lehen zu Hahnenbach, und in einer andern urkunde. die am montag nach Petri und Pauli, oder den 6 Jul. dieses jahrs datirt ist, kommt er schon als tod und seine gemahlin als vormunderin ihrer kinder vor, in welcher eigenschaft sie sich damals mit kraften von Rappach und seinem bruder wegen dem schaden verglichen hat, den ihnen ihr gemahl grav Albrecht seetig von Loewenstein in einer fehde gethan hatte. fein begræbnis felbst in der kloster-kirche zu Murrhart vor unserer frauen altar, und setzte zu einem seelgerede eine jæhrliche gült von zwanzig pfund heller, wofür alle tag bei diesem altar ein seelen - amt gehalten werden solte. Sein sohn und nachfolger grav Niclas von Læwenstein wies sie im jahr 1320 auf sichere gesælle an, bestimmte in einer urkunde, die an St. Marcus tag des heil, evangelisten datirt ist, mit dem abt Heinrich ihre verwendung etwas genauer, und sezte vest, dass der seierliche tag folcher begængnis jæhrlich auf St. Barnabas tag (11 lun.) feyn folte, auf welchen tag grav Albrecht vermuthlich gestorben ift.

# S. XVII.

Vormundfchaft feiner gemahlin. Grav Albrechts hinterlassene Wittib stihrte, wie gesagt, nach dem tod ihres gemahls die vormundschaft über ihre kinder. Sie erhielte daher nicht allein von koenig Heinrich vii aus dem Luxenburgischen hause am 15 Merz 1309 (q). einen bestætigungs-

brief

brief über alle vorherige konigliche verleihunge, sondern erlangte auch, dass der monarch am 5 Oct. dieses jahrs (r) in den tausch eingewilliget, welchen sie vorher über ihre eigenthümliche burg Wildenstein gegen die reichs - lehenbare burg Gleichen bei Maienfels, mit kænig Albrecht, ihrem schwager, getrossen hatte. Sie vermæhlte sich darauf zum andernmal mit dem marggraven Rudolf IV von Baden, welches eine urkunde, die am dienstag nach St. Matthias tag 1313 datirt ist, besaget, worinn beide eheleute versprechen, dass sie, um ihrem stief-sohn, graven Niclausen von Lœwenstein, und seinen erben keinen schaden zuzufligen, von christen und juden alle die verschreibunge wieder einlæsen wolten, welche sie auf die grafschaft Læwenstein aus-Die Badische geschichte erhælt durch diesen gefertigt hatten. umstand eine kleine verbesserung, in dem darinn das jahr 1323 zum vermæhlungs-jahr Rudolfi angegeben wird (s), welches iedoch nach unsern nachrichten früher einfallen muß.

## C. XVIII.

Grav Wilhelm von Lœwenstein hinterlies drei sæhne. Phi- Von seiner lipp, Rudolf und Niclas, sodann eine tochter, die Luccard ge-familie. Diese ward im jahr 1300 an grav Ulrich von Asperg vermæhlt (t). Grav Philipp hingegen hatte eine Weinspergische gemahlin, mit namen Adelheid. Es wird seiner in einer Weinspergischen urkunde vom somtag nach unserer frauen tag der jüngeren 1310 gedacht, worinnen Conrad der alte von Weinsperg, und sein sohn Conrad der jüngere ihre mume grævin Luccard von Læ-Uu 2

wen-

<sup>(</sup>q) Spier idus Martii.

<sup>(</sup>r) Geylnhusen III non. Oct.

<sup>(</sup>s) In historia Badensi tom. 11, lib. 14 \$. 14, pag. 47.

<sup>(</sup>t) Sattler 1. c. part. 11, pag. 14.

wenstein über das schloss Wolffelden, und was darzu gehoeret. quittiren, und sagen, dass diese es, ihrer tochter Adelheiden, graven Philipps von Læwenstein seel. ehelichen Würthin, vor ihre morgengab gegeben habe. Weiter ist mir von Philipp nichts bekannt. Er muss auch nicht lang in der ehe gelebt haben, weil er in dieser nrkunde schon als tod vorkommt. Doch vermuthe, dass daraus grav Johann von Læwenstein erzeuget worden, dessen tochter Clara an schenk Heinrich von Erbach vermæhlt war, aber schon am 10 Oct. 1334 wittwe geworden, und am 11 Mai 1342 gestorben ist (u). Von Rudolfen weis ich auch weiter nichts. als dass er im jahr 1328 mit dem kaiser Ludwig, dem Baiern, in Num. VI. Italien gewesen, und daselbsten am 7 Oct. dieses jahrs nebst seinem bruder Niclasen zu Lucca belehnet worden.

#### C. XIX.

Grav Niclas.

Grav Niclas von Lœwenstein hingegen pflanzte mit seiner gemahlin, Wildburg von Wertheim (x), den stamm fort. erweiterte die gravschaft mit den Hehenriethischen gütern Oberund Niederhehenrieth, Schwengelhausen, Besenhausen und Gerhausen, sodann mit noch einigen hæsen, welche er im jahr 1330 mit der halben burg Hehenrieth von Conrad von Hehen-Num. VII. riet, und dessen schwager, Eberhart von Staussenek, erkaust hatte (4). Bei dem kaiser Ludwig aus Baiern stund er in beson-

dern

<sup>(</sup>u) Schneiders stamm - tasel und geschichte der graven von Erpach, pag. 39 und die stamm-tafel selbst.

<sup>(</sup>x) Anonymus in serie abbatum monasterii Weisenburg. beim Schannat. in vindem. litter. coil. 1, pag. 13. wo angeführt wird, dass der abt Eberhard im jahr 1330 von beiden eheleuten das dorf Hochdorf in der Speierer diœces erkauft.

<sup>(</sup>y) Die von Hehenriet gehoerten zum hohen Adel, und waren dinafte. Gerung von Hehenriet steht daher unter denen zeugen einer urkunde des jahrs 1192 in Gudeni codice diplom. tom. 1, pag. 314 nicht nur

dern gnaden. Der monarch bestætigte daher zu Hagenau am St. Oswalds tag 1330 nicht allein den Hehenrietischen kauf, sondern auch zwei jahr darauf alle vorige von seinen vorsahrern denen graven von Læwenstein verliehene regalien und gerechtigkeiten, belehnte ihn am freitag nach unserer frauen tag lichtmess 1333 zu Nürnberg, gab in dem nemlichen jahr an St. Ulrichs tag seinem dorf Affalterach stadtrecht, und verliehe ihm alle reichsund kænigs-leute, die sowohl in seinem eigenen gebiet, als auch in dem Sulntal gesessen waren (2). Grav Niclas starb zu ende des September monats im jahr 1340, welches aus einer urkunde dieses jahrs klar gemacht werden kan (a). Dann der abt Heinrich von Murrhart ordnet darinn seine jahrs-zeit also an, dass sie alle jahr den dritten tag nach St. Gregorien tag eghalten werden sollen.

Num. VIII.

Uu 3

S. XX.

vor Cunen von Münzenberg, fondern wird auch in einer andern beim Besold in document. redivivis monaster. virgin. in Würtemb. pag. 36. mit dem graven Gotfrid von Lœwenstein in gleichheit gesetzt. und beide von den graven von Sulz nobiles viri genennt. Seine gemahlin war Elisabet, Albrechts von Steinheim tochter. Die nemliche chre hatte Conrad von Hehenriet in einer urkunde von 1260. all. documenta pag. 40 Friedrich von Hehenriet der alte vermacht an. 1323 xv kal. Sept. zum seelen - heil seines verstorbenen bruders Engelhards einen vierten theil des zehenden zu Hehenriet zur dasigen schloss-kapelle, welches fein john, Friedrich der junge, genehmigte. In der Würzburgischen bestætigung, die bischof Wolfram vi idus Febr. 1327. als lehenherr, darüber aussertigen lassen, wird Friedrich von Hehenriet gleichfal's nobilis vir genannt. Conrad von Hehenriet, der. wie wir oben gehært, an. 1330 seine güter an unsern Lowensteinischen graven verkauft, war warscheinlich ein bruder von dem alten Friedrich von Hehenriet. Er vermachte auch ein viertel von dem Hehenrieter zehenden in die dafige schloss-kapell, und bekommt in der Würzburgischen genehmigungs - urkunde x kal. Mart. 1326 den nemlichen titul.

- (2) Zu Nürnberg am dienstag in den pfingsten 1333. Carl 1v bestætigte diese verleihung an dem obersten tag 1348.
- (a) An St. Gregorien tag 1340.

### J. XX.

Grav Albrecht II.

Sein sohn Albrecht 11 erbte die gravschaft. Nach dem beispiel seiner vorsahren gab er sich zwar mühe, sie durch verschiedene neuen erwerbunge zu vergræsern, die er in den jahren 1364 1370 und 1371 mittelst kaufung verschiedener ihme gelegenen güter, sonderlich des andern halben theils der Hehenrietischen gemacht hatte (b). Allein die noch vorhandenen urkunden zeigen, dass sie unter ihm mehr ab- als zugenommen habe. Die schenken von Limburg, Albrecht und Conrad, machten sich solcher gelegenheit zu nutz, und brachten nicht nur die burg Glochen (c) sondern auch selbst die ganze übrige gravschaft Læwenstein wiederkæuslich an ihr haus (d). Auf die nemliche weise versetzte ihnen grav Albrecht von Læwenstein am dienstag nach Egidi 1370 die güter und den burgstadel im Roththal, die er

VOI

<sup>(</sup>b) Der kauf über diese Hehenrietische güter wurde am montag nach dem palm-tag 1364 von Rudolf von Hehenriet, seiner gemahlin Brigitta, und ihrem sohn Rudolf ausgesertigt, welche unter dem nemlichen dato den kaiser Carl um seine einwilligung gebetten haben. In eben diesem jahr auf montag vor S. Michels tag verkausten ihm auch Rudiger von Orn und seine beide sehne Hans und Rudiger Herolt ihre güter und gesælle, so sie in und bei der gravscheast Læwenstein gehabt. Einen gleichen kauf machte er an S. Ulrichs tag 1371 mit Heinzen und Wolslin Kunen güter, welche in den weilern Vorderwestermauer und Streitweiler, sodann in einem lehen zu Trolenberg &c. bestanden hatten.

<sup>(</sup>c) Diese verpsændete grav Albrecht ansænglich an unserer frauen tag, als sie gebohren ward 1347 an Wilhelm von Waldeck, der unter dem nemlichen dato einen revers wegen der læsung von sich gegeben. Sie muss aber nach der hand an die Limburgische herren gekommen seyn, weil ich sinde, dass die schenken Albrecht und Conrad an S. Agnesen tag 1367 wegen diesem schloss die nemliche versprechung gethan haben, dass es von ihnen wieder eingelæset werden kænne.

<sup>(</sup>d) Befage eines auslæfungs - reverfes, den sie an S. Gertruden tag 1365 von sich gegeben.

vor ganz kurzem von Friedrich von Roth erkaufet hatte (e). Mit den übrigen gütern gieng es nicht besser, davon die hæse und weiler Fürnspach, Meckenberg, Hinterwestermur, Kochersberg, Siebenknie, Ickenbach, Schlussweiler, Bartenbach und Zwerhenbach im jahr 1376 an die Fürterer von Waldeck (f), das dorf Sulzbach und der weiler Luter an den schultheis Johann Stolz zu Hall (g), und die mühle zu Oedheim im jahr 1377 an Conzen von Niedeck pfandweis gekommen sind (h),

## S. XXI.

Grav Albrecht zeichnete sich also mit nichts, als mit schulden und verzeußerungen aus; Wann man den einzigen vertrag ausnimmt, den er am freitag nach Catharinen tag 1367 mit dem abt und convent zu Murrhart errichtet, sodann die verschreibung, die er am montag nach dem pfingstag 1377 dem kursursten Ruprecht dem æltern von der Pfalz ausgehændiget hat. Nach dem erstern musste ihn das kloster vor seinen landsherrn erkennen, und versprechen, dass es ihn, und seine nachkommen, die besitzere der gravschaft Læwenstein seyen, immer und ewig vor ihren rechten herrn und vogt halten, und sich mit keinem andern herrn mehr bevogten wollten (i). In der andern aber gestattete er dem kursursten das æsnungs- recht in al-

<sup>(</sup>e) Und zwar an S. Veltins tag 1370.

<sup>(</sup>f) Der revers über die læsung war datirt dienstag nach dem palm-tag 1376.

<sup>(</sup>g) Vermæg reverfes vom montag nach oculi 1376.

<sup>(</sup>h) Loefungs-revers vom freitag nach unser frauen tag kerzwiche

<sup>(</sup>i) In gefolg dieses vergleichs haben der abt Conrad und die conventualen im jahr 1369 dem graven würklich den huldigungs - eid geschworen, und darüber eine besondere urkunde ausgesertiget, die an S. Johannis abend datiret ift.

len seinen jetzigen und künstigen schlæssern und stædten, also dass dieser sich derselben nach freiem willkür gegen seine seinde gebrauchen kænne, die graven Eberhart und Ulrich von Würtemberg allein ausgenommen, mit denen grav Albrecht in einer besondern verbindung gestanden, die erst auf Martini des solgenden jahrs zu ende gegangen. Vorher hatte er mit unserm kursürsten in seindschaft gelebt, die aber durch den vergleich gehoben worden, welchen der grav am montag nach Jacobi apostoli 1371 zu Heidelberg besiegelt hat. Mit seiner gemahlin, Uten von Werdenberg, grav Eberharts tochter (k), hinterlies er vier sæhne, Albrechten, Georgen, Heinrichen und Rudolsen, davon der letztere in verschiedenen urkunden auch Johann genennet wird (l), und ein domherr zu Würzburg gewesen ist (m).

#### S. XXIL

Vonden foehnen graven Albrecht 11. Unter ihnen gieng es nicht besser, als es ihr herr vater angesangen hatte. Dann grav Johann von Wertheim, ihr vormunder, fande vor gut, gleich in den ersten jahren seiner vormundschaft, die helste der entweder erst jezt, oder schon vorher von den Limburgischen herren wieder eingelæsten gravschaft

von

<sup>(</sup>k) In dem schon oben angeführten læsungs-revers von 1376 wird er und seine gemahlin zugleich genennt. Grav Albrecht von Læwenstein bewittumte sie auf seine Stadt Murrhart. Sattler-1.c. p. 121.

<sup>(1)</sup> Grav Johann von Wertheim nennet in der fogleich vorkommenden pfandverschreibung von 1382 und in den darzu gehærigen übrigen verschreibungen den jüngsten unter denen Læwensteinischen brüdern Johann, grav Albrecht von Læwenstein aber, wie auch grav Henrich gedenken eines Rudolfen. Jener in der genehmigung in die vor angeführte pfandschaft von 1384 und 1385. Dieser in einem vergleich, den er im jahr 1395 mit dem graven Eberhart von Würtemberg aufgerichtet hat.

<sup>(</sup>m) Oetters historische bibliothek tom. 1, p. 136.

von neuem an den kurstirst Ruprecht den æltern von der Pfalz um 5000 goldgulden zu versezzen. Die verschreibung darüber Num. IX. wurde zu Heidelberg am dienstag vor St. Urbans tag 1382 ausgesertigt, und der kurstirst den tag darauf in den würklichen besitz seines pfandes eingewiesen, also, dass beide einander den burgsrieden in schloss und stadt Læwenstein zu halten angelobt haben (n), und selbst die von der gravschaft relevirende lehenund burgmanne an den durchlauchtigsten pfand-innhaber gewiesen worden, um ihme mit diensten und pssichten gewærtig zu seyn (o). Kænig Wenzel willigte, als oberster lehenherr noch Num. X. das nemliche jahr in diese übergab, und dem kursürsten wurde noch darzu in der pfand-verschreibung vorbehalten, dass er auch die übrige versezte Læwensteinische güter an sich læsen kænne (p).

#### S. XXIIL

Zwei jahr darauf wurde der æltere von den Læwenstelni- Grav Alschen gebrüdern, grav Albrecht III, volljæhrig. Weil nun in brecht III. der pfand-verschreibung versehen war, dass die Læwensteinische herren in diesem fall nicht eher zum eigenen besiz ihres antheils Xx

<sup>(</sup>n) Zu Heidelberg auf mitwoch vor S. Urbans tag. Einer gab dem andern darüber reverse.

<sup>(</sup>o) Dieses geschahe durch ein besonderes vormundschaftliches rescript d. d. Frendenberg am sonntag nach dem heil pfingstag 1382.

<sup>(</sup>p) Und hieraus sowohl, als aus denen unten vorkommenden verkaufbriesen erhellet zur genüge, wie wenig die schon im jahr 1365 von kaiser Carl Iv dem Haus Baden geschehene übertragung der gravschaft Lœwenstein, davon die urkunde in tom. v histor. Zaringo - Badensis pag. 479, zu stande gekommen. Ich gestehe auch gern, dass ich nicht weis, wo ich den darinn vorkommenden Albrecht hinsetzen soll, von dem der kaiser sagt, dass durch seinen tod die gravschaft Lœwenstein an ihm und das reich rechtlich gesallen und erstorben seye. Sie war vielmehr noch lang nachher bei diesem haus, von dem sie erst im jahr 1441 an Kur-Psalz gekommen ist.

an schlos, stadt und gravschaft gelassen werden sollten, bis sie die pfandschaft bestætiget, und den burgsrieden beschworen, so that dieses Albrecht auf St. Thomas abend 1384, quittirte den kursursten das jahr darauf über den von der vormundschaft eingenommenen pfandschilling, und versprach, auch selbst seine brüder nicht eher in die gemeinschaft aufzunehmen, bis sie sich auf die nemliche weise gegen Kur-Pfalz verschrieben hætten (q). Grav Albrecht von Læwenstein versezte darauf selbst noch an Kur-Pfalz seine weiler Hürweln und zum Reisach (r), und kommt zum letztenmal in der urkunde vom jahr 1387 vor (s), in welcher er vor sich und seine brüder den kursürsten über 100 st. quittiret, welche er weiter auf abschlag der von dem pfandschilling damals noch rukstændigen 1000 gulden empfangen hatte.

## S. XXIV.

Grav Heinrich, Als grav Heinrich, der dritte bruder, im jahr 1394 gleichfalls zu seinen tagen gekommen, beschwor er den burgfrieden zu Lœwenstein am dienstag vor St. Walpurgen tag gegen den kursursten Ruprecht 11, und dann im jahr 1399 am montag nach Jubilate zum zweitenmal, als kursurst Ruprecht der 111 zur regierung gekommen war, nicht weniger am freitag vor Viti und Modesti 1410 zum drittenmal, als die prinzen kænigs Ruprecht die staaten ihres herrn vaters geerbet hatten. In der noch in diesem jahr unter den Psælzischen prinzen vorgenommenen theilung wurde die psandschaft zu Læwenstein zur einen helste dem kursurst Ludwig 111, und zur andern dem herzog Otten von Mossbach zugetheilt (t). Allein dieser tratt am freitag vor dem

<sup>(</sup>q) Dat. Lœwenstein vff fant Katerinen tag 1385.

<sup>(</sup>r) Vff fant Peters tag kathedra 1386.

<sup>(</sup>s) Dat. feria 111 post conceptionem beatæ Mariæ virginis.

<sup>(</sup>t) Beim Tolner in codice dipl. Palat. pag. 153, und 155.

dem heil. Christag 1440 seinen antheil gegen herausgab der helste des pfandschillings wieder an seinen herrn vetter, den kurstirsten Ludwig IV von der Pfalz ab, zu einer zeit, da Kur-Pfalz auch wegen der andern helfte der gravschaft mit den beiden Læwensteinischen gebrüdern, grav Henrichen und Georg, in kauf-tractaten gestanden hatte.

## N. XXV.

Diese kamen am ersten tag des folgenden 1441sten jahrs zur würklichkeit. Grav Heinrich und grav Georg von Lœwenstein, davon dieser ein domherr zu Bamberg gewesen, nahmen auf die vor die pfandschaft bereits erhaltene fünf taufend gulden noch neun tausend gulden an, und übergaben davor die ganze gravschaft vor erb- und eigenthümlich an den kursürsten, die nach dem darüber ausgefertigten kaufbrief damals noch in dem schloss Num XI. und stadt Lœwenstein, sodann in den dærsern und hæsen Wilspach, Hesensulz, Breitenau (u), Hehenriet, Hoppenbach, Sulzbach, Kleinhochberg, Dunzenbach, Erbach und Berwinkel, nebst dem hof und zehnden zu Heilbronn, und noch neun andern im Murrthal gelegenen weilern mit darzu gehærigen vogteien und gerichten bestanden hatte (x). Doch hielten sich beiden ver-X x 2 kæu-

<sup>(</sup>u) Dieser gehoerte vorher dem deutschen orden. Jost von Venningen commentur zu Heilbronn verkaufte ihn erst auf montag vor Petri und Pauli 1428 um 987 fl. an den domherrn von Bamberg, grav Georgen von Lœwenstein.

<sup>(</sup>x) Vorher gehærte noch viel mehr zur gravschaft Læwenstein, davon ein stück nach dem andern veræussert worden. So kame, zum beweis, im jahr 1436 burg und dorf Eschenau an Schweickern von Helmstætt, wegen deren læfung er am montag vor affumpcionis Marie dem graven Von diesem wurde auch an. Heinrich einen revers ausgefertigt hat. 1438 das weiler Vorderwestermur an die abtei Murrhart verkauft.

kæufer fowohl vor fich, als auch vor grav Heinrichs gemaklin Anna, die eine gebohrne schenkin von Erbach gewesen, die gefammte nuzniesung auf lebenslang aus, nebst noch 800 fl. die ihnen von dem durchlauchtigsten kæuser alle jahr auf weinachten zu Heilbronn bezahlt werden sollen.

#### C. XXVI.

Die gravan pfalz.

Grav Heinrich von Lœwenstein suchte noch am montag vor khaftkomt Bartolomei 1442 um die kaiserliche einwilligung in diesen kauf an, starb aber bald darauf, ohne einige nachkommenschaft zu Seine wittib, grævin Anna, eine gebohrne von hinterlassen. Erbach (y), tratt in den genus ihres verstorbenen gemahls ein. und belehnte in dieser eigenschaft zugleich mit ihrem schwager. grav Georgen von Lœwenstein, allschon in den zweien letztern monaten des 1443sten jahrs die Lœwensteinischen vasallen, welches recht sie sich bei dem verkauf der gravschaft, so lang sie lebten, ausdrücklich vorbehalten hatten. Allein in dem folgenden jahr überlies die grævin auch dieses an Kur-Pfalz mit allem ge-Num XII. nuss, der ihr nach dem kauf-contract noch zu gut kommen kon-

nen. Sie nahm davor die 3000 gulden an, die ihr gemahl zu seinem antheil auf den kaufschilling stehen lassen, hielte sich nur den ihr zum wittum verschriebenen zehnden und gültwein zu Heilbronn, sammt noch 100 gulden jæhrlicher leibrenten, aus,

Num XIII.

<sup>(</sup>y) Diese war von ihrem gemahl auf das Lœwensteinische reichs-lehen mit consens des koenigs Ruprecht bewittumt, daher auch jezt kaiser Sigsmund, als er zu Coftanz am samstag nach der heil. drei koenig tag 1418 den grav Heinrich von Lœwenstein belehnet, darein von neuem gewilliget hat. Die urkunde davon ist unter der Num, XIII. In der Schneiderischen stamm-tafel des Erbachischen hauses findet man nichts von der grævin Anna.

und bewegte damit auch den graven Georg von Lœwenstein, dass auch er auf den vorbehaltenen genuss verziehen hat (z).

# S. XXVII.

Dieser hielte sich nebst einer jæhrlichen leibrente von 1200 gulden noch allein die vergebung der Lœwensteinischen lehenschaften, und eine cefnung zu Loewenstein aus, sodann die freiheit, den an den kurfürsten abgegebenen genus wieder erwehlen zu dærfen, wann ihm die vor ihn ausgesezte jæhrliche abgabe nicht mehr anstændig seve. Nach dem erstern vorbehalt belehnte er von nun an die Lœwensteinischen vasallen allein. In ansehung des leztern aber finde nicht, dass sich diese übergab geændert habe. Die gravschaft Lœwenstein wurde vielmehr von dieser zeit an in allen stücken als ein Pfælzisches eigenthum, so wie andere Pfælzischen lande betrachtet. Sie blieb auch bei dem durchlauchtigsten kur-haus fo lang, bis es im jahr 1488 dem kurstirsten Philipp, dem aufrichtigen, gefallen hat, den von seinem herrn oheim, kurfürsten Friedrich, den siegreichen, mit Claren Dettin erzeugten Ludwig von Baiern unter dem namen eines graven von Lœwenstein, damit zu versorgen (a). Und von diesem stammt das dritte Lœwensteinische geschlecht, oder das noch iezt blühende fürstliche und grævliche haus von Lœwenstein und Wertheim ab, von dem hier etwas mehrers zu fagen meine ablicht nicht ist.

X x 3

J. XXVIII.

<sup>(2)</sup> Dat. Bamberg am dienstag S. Veits tag 1445.

<sup>(</sup>s) Zu Worms auf mitwoch nach dem sonntag Reminiscere 1488. Die urkunde davon ist in der sogenannten gründlichen nachricht von des glorwürdigsten kursurstens zu Pfalz Friderici vistoriosi in fürst ehekicher abkunst entsprossens slamm-linie des hochsürstlichen hauses Loewenstein Wertheim Sc. urkunden Lit. D. p. 35.

## S. XXVIII.

Grav Georg ist der lezte seines hauses.

Ich bemerke statt dessen nur noch, dass der oben angeführte Bambergische domherr, grav Georg von Lœwenstein. der leztere vor dem mittlern Læwensteinischen geschlecht gewefen. Da sein ælterer bruder, grav Albrecht III, im jahr 1384 und der dritte, grav Heinrich an. 1304 volliæhrig geworden, so ist es mæglich, dass der mittlere der nemliche grav Georg ist, der schon unter dem am 8 Nov. 1400 verstorbenen bischof Gerhard von Würzburg als ein Würzburgischer domherr vorkommt (b). Vielleicht hat er diese geistliche wurde erst im jahr 1300 bekommen, in welchem er die pfarrei zu Bihingen abgegeben hat. (c). Er war zutgleich probst des stifts zu Oeringen, unter welchem namen ihn Wiebel aus einer Hohenlohischen urkunde vom jahr 1416 anführet (d). Wann er gestorben, weis ich nicht. Doch muss er sehr alt geworden seyn, weil ich ihn noch in einer urkunde vom jahr 1464 (e) angetroffen, in welcher er auf begehren des kurfürsten Friedrichs, des siegreichen, kundschaft von sich gegeben hat, dass er den verkauf des schlosses Gleichen, so damals von den graven von Hohenloh besessen worden, nicht genehmiget habe.

Stamm-

<sup>(</sup>b) In dem schon oben angesührten catalogo praepositorum decanorum & canonicorum ecclesiae cathedralis Würzb. beim Gropp 1. c. p. 845.

<sup>(</sup>c) Vermæg eines von dem probst Heinrich von S. Widen zu Speier feria quarta post diem beati Medharti episcopi 1399 ausgesertigten installations - brief, worinn es heisset: Cum nos discretum virum Andream dissum Huntmeyer clericum ad restoriam ecclesie parochialis ville Byhingen nostri archidiaconatus ad presens vacantem ex libera resignatione honorabilis viri Georgii comitis de Lewenstein vitimi restoris ejusdem restorie per spestabilem virum dominum Henricum comitem de Lewenstein, ad quem collatio seu jus presentandi restorem ad eandem dinoscitur pertinere, nobis presentatum &c.

<sup>(</sup>d) Dienstag nach Marien Würzweich in codice dipl. Hohenloico pag. 174.

<sup>(</sup>e) Am freitag nach divisionis apostolorum.

Stamm-tafel Von dem erstern Loewensteinischen geschlecht.

Adelbert, grav von Lœwenstein. ein fratruelis von grav Gotfrid von Calw. 1123.-1146.

C. I. II.

von Læ-

Bertold grav von Lœwenstein 1152 S. IV. Ditmar grav v. Læwenstein 1171 (S. IV.

Gotfrid grav v. Lœwenstein 1235-1269. gem. Kunigund von Hohenloh S. V. Bertold S.V. Albrecht, domherr und scholasticus zu Würzburg 1245-1282 S.V.VI.

der lezte seines geschlechts.

Richenza, gem.Bertold von Neufen 1262 S. V. VI. und XIV.

Agnes, gem. Engelhart der æltere von Weinsperg 1277. S. V.

Stamin-

Stamm-tafel des mittlern oder zweitern Loewensteinischen geschlechts.

Rudolf. I Ræm. kænig, kaufte an. 1281 die gravschaft Læwenstein, und zeugte aus einer namen Ita

> Albrechten I von Schenkenberg, nachherigen graven von Lœwenstein, 1282 † 11 Jun. 1304 S. VIII. XVI. gem. Luccard von Bolanden, S. XI und XVII.

| Philipp     | Rudolf          | Niclas, 1328      | Luccard gem. gr.  |
|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| als 🕇 1310  | 1328 <b>S</b> . | fqq. † Sept. 1340 | Ulrich von Asperg |
| gem. Adelh. | XVIIL           | gem. Wildburg     | 1309 S. XVIIL     |
| von Wein-   |                 | v. Wertheim       |                   |
| fperg 🕵     |                 | 1339              |                   |
| XVIIL       |                 | K. XVIII. u. XIX. |                   |
| WATIF       |                 | D. VAIII. O. VIV  |                   |

Johann † 1334 S. XVIII.

Albrecht II 1347-1377 gem. Ute, grav Eberharts von Werdenberg tochter §. XX und XXII.

| A                                                      |                                    |                     | ^ |                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|----------------------------------------|
| Clara † 21 Mai gem. Heinrich Schenk v. Erbach S. XVIII | Albrecht III 1382- 84 S. XXII fqq. | herr zu Bam-        | ~ | Rudolf<br>al. Joh.<br>1382 S.<br>XXII. |
|                                                        | •                                  | der lezte feines ge | - |                                        |

der lezte feines gefchlechts.

URKUN-

# URKUNDEN

Num. L

Schenkungsbrief der graven Gotfrids und Bertolds von Leewenstein, vor das kloster Lichtenstern, IV Non. Sept. 1257.

In nomine domini Amen. Gotfridus & Berchtoldus comites de Lewenstein universis Christi sidelibus salutem. Noverint presentium inspectores, quod Heinricus & Hartmundus & Schweikerus fratres dicti de Brezfeld sylvam infra claustrum Clarestelle & oppidum Hurnweilar a nobis habent in feudo in qua fylva fontes scaturiunt, qui dicto comobio Clarestelle continuo riunlos administrant & prebent. Nos vero necessitatem jam dicti cœnobii considerantes cum ad nos predicte sylve spectet proprietas pariter cum prenominatis fratribus indulsmus simul & concessimus collegio prefati cœnobii rivuli prefati fructum perpetuo libere perpotiri. Ut autem hujusmodi donatio in posterum valeat, sepesato monasterio presentem paginam dedimus nostri figilli munimine roboratam. Hujus rei sunt testes qui interfuerunt dominus Johannes presbyter in Lewenstein, Conradus miles dictus de Scheppach, Ulricus de Eschenaw & alii quam plu-Hec acta funt apud Claramstellam anno domini mcclvii 1v Non. Septembr.

#### Num. IL

Grav Gotfrids von Loewenstein schenkungsbrief vor gedachtes kloster, vom jakr 1274.

Gotfridus comes de Lewenstein; Quonam habilis est hominum memoria & vita hominum brevis & incerta, ideo scripto laudabiliter mandantur que rationabiliter geruntur, ne malignorum hominum pravitate processu temporis retra-

Stentur, que finem legitimam acceperunt. Hinc eft . auod notum fieri cupimus universis, nos conventui sanctimonialium in Clarastella 20 jugera vinearum que jure calcandi ad nostrorum usum torcularium pertinebant sideliter donasse omni jure quo possedimus libere possidenda. Istarum autem vinearum septem jugera sita sunt in Salisberg, que Henrici militis dicti kunen quondam fuerunt. Idcirco tria jugera cujusdam militis in Enchalden, ibidem unum Giseberti, item duo jugera in Hundesberg, item duo jugera in Wilerberg, item Heinrici Zaehen unum in posteriori, item tria jugera in Willerspach, item unum in Herwegen. Preterea dedimus prefato monasterio feudum Ludovici in Weiler folvens annuatim unam libram Hallens. & in censum ... folventem decem solidos, quem possidet Vndigerus dictus Krefftelsbach. Hec autem omnia jure quo hactenus possedimus sepedicto monasterio libere donavimus quiete & pacifice in perpetuum possidenda. Hujus rei testes sunt Agnes filia nostra, Roscharius miles, Sigfridus scultetus & alii quam plures. In cuius rei testimonium presentem paginam sigilli nostri duximus munimine roborandam. Datum anno gracie & salutis nostre MCCLXXIV.

#### Num. III.

Kaufbrief über die gravschaft Loewenstein und Wolfesselden, vor den koenig Rudolf I und das reich, vom jahr 1281.

Nos Bartoldus Dei gratia Herbipolensis episcopus ad universorum tam presentium quam futurorum notitiam volumus pervenire. Quod cum pro summa ecclesie nostre necessitate exegissemus a Judeis serenissimi domini nostri Rudolphi regis Romani Herbipoli commorantibus decem millia librarum Hallensium, nec sine gravi ipsius ecclesie nostre dispendio memorato domino nostro regi potuissemus satissacere de eisdem pro ipsis & mille trecentis talentis Hallensium quas in prompta & numerata pecunia nobis idem

idem dominus noster superaddidit ipsi & imperio de consensu benevolo capituli nostri dedimus & vendidimus, damus & vendimus ac transferimus in eundem omne jus quod nobis & ecclefie nostre competit in advocatia de Murreharta, nec non castra Lewenstein & Wolvesselden cum omnibus suis juribus & pertinentiis universis, firmiter promittentes quod dicto domino regi & imperio pro prefatis castris & eorum pertinentiis debitam warandiam prestabimus juxta jus & consuetudinem terre Franconie. que Osterfranken nuncupatur. Et si predicta castra vel eorum alterum, aut aliqua pertinentiarum fuarum impeti continget & devinci, nos ea prefatis domino regi & imperio in aliis ecclefie nostre bonis equivalentibus recompensare tenebimus & supplere. In quorum testimonium sepedicto domino nostro regi damus prefentes literas nostro & dicti capituli nostri sigillis munitas. Datum Herbipoli anno domini millesimo ducentesimo octagesimo primo in die assumptionis beate virginis pontificatus nostri anno septimo presentibus Manegoldo preposito, Alberto decano, magistro Gregorio. Wernhero de Tannenberg. Henrico de Wechmar archidiaconis & aliis prelatis & canonicis capituli fupra dicti.

### Num. IV.

Vermaechtnis des graven Albrechts von Loewenstein an das Kloster Lichtenstern, vom jahr 1287.

Nos Albertus comes de Lewenstein, tenore presentium protestamur & patere volumus universis presens scriptum intuentibus tam presentibus quam suturis quod nos ad gloriosissimi & magnifici principis domini nostri Rudolsi Dei gracia regis Romanorum illustris instanciam efficacem atque religiosi viri fratris Conradi de Fuchtewang per Alemanniam fratrum domus Theutonice preceptoris jus patronatus ecclesie in Ersstetten Spirensis diœceseos cum omni jure quo ad nos pertinere noscebatur animo deliberato unanimi consilio ex consensu & favore dilecte Lukardis conjugis

Y y 2

nostre manu coadunata Kunggundi venerabili abbatisse & sanctimonialibus Ciftercientis ordinis de Claraftella ob remedium & fahitem animarum nostrarum ac omnium successorum nostrorum pure contulinus propter Deum ut ipsam ecclesiam ad usus suos perpetuo habeant pleno jure & ipfa ecclesia quomodolibet fruendi & ad earn cum vacauerit presentandi quem voluerint plenariam habeant perpetuo facultatem. Hac conditione.... quod cum anniversarium matris nostre domine Ite prie memorie advenerit nec non cum nos vel conjugem nostram Lukardira predictam domino permittente contingat ingredi viam carnis universe ex tunc abbatisse & sanctimoniales predicti claustri fingulis annis cum se nostri anniversarii dies offerat ipsum in vigiliis & in missarum solemniis procurando insuper predictis sanctimonialibus cum vino & piscibus jam dictum anniversarium peragant pleno officio humiliter & devote. Hujus rei testes sunt excellentissimus dominus noster Rudolfus Romanorum rex predictus nec non frater Conradus de Fuchtewang preceptor fratrum Theutonicorum per Allemanniam. Domini nobiles Henricus de Spanheim & Eberhardus de Katzenelenbogen comites, Conradus & Conradus de Winsperg, & alii quam plures nobiles side digni. In cujus rei testimonium atque robur ne in posterum aliquis scrupulus controversie vel dubietatis de predictis valeat exoriri prelibate abbatisse & fanctimonialibus de Clarastella presentem litteram tradidimus nofiri figilli munimine conmunitam. Datum Heilicprunne in octava beati Martini anno domini millefimo ducentefimo octogelimo feptimo-

# Num. V.

Urthel koenigs Adolfs, die granschaft Loewenstein betreffend.
Dat. 1294.

Nos Adolphus Dei gratia Romanorum rex semper Augustus, ad universorum notitiam volumus pervenire quod anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, quarta seria post segum

flum beati Iacobi nobis apud Francosurth pro tribunali sedentibus nobili viro Everhardo de Landowe comite super Lewenstein & Wolffeldenn caftris cum universis fuis pertinentiis nec non super comitatum in Lewenstein, ratione nobilis femine Richenze sue uxoris, cujus mandatum plenum habuit, agente contra nobilem virum Albertum comitem de Lewenstein, idem Albertus comes de Lewenstein dictante nobilium virorum omnium sententia obtinuit fibi & non Eberhardo de Landowe vel uxori fue Richenze castra predicta & comitatum in Lewenstein pertinere debere potissimum cum coram nobis memoratus comes de Lewenstein per literas principum electorum imperii sufficienter edocuit & probayerit, se ab inclite recordationis Rudolpho Rom, rege nostro predecessore & imperio esse infeudatum de castris & comitatu in Lewenstein supradictis. In cujus facti testimonium hanc literam exinde conscribi & majestatis nostre sigillo fecimus communiri. Datum Franckenfurth quinto kalendas Augusti indictione septima anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo quarto, regni vero nostri anno tertio.

## Num. VL

Lehenbrief kaisers Ludwig IV vor die graven Rudolf und Niclas von Loewenstein. Dat. 1328.

Ludovicus Dei gratia Romanorum imperator semper Augustus, nobilibus viris Rudolpho seniori & Nicolao juniori comitibus de Lewenstein, suis & imperii sidelibus dilectis gratiam suam & omne bonum. Etsi imperialis celsitudinis majestatem ad omnes suos bene meritos & sideles extendere deceat manum suam liberaliter adjutricem ad illos tamen decet dextram sue liberalitatis extendere, qui pro desensione & exaltatione sacri Rom. imperii non desierunt nec desinunt laborare sane nos attendentes nostre devotionis & sidei puritatem, quam antecessores nostri ad nos & sa-

Yу 3

crum Romanum imperium continue habuistis intuitu premissorum nobis auctoritate imperiali concedimus atque damus in feudum civitatem Lewenstein & castrum & civitatem Murhart & castrum Glichen, & civitatem Heiligbruck, prout antessores vestri & vos hactenus ab imperio tenuistis cum decima siliginis & plaustris vini & omnibus aliis, juribus jurisdictionibus & fervitiis, que vos antecessores que vestri consuevistis in dictis locis percipere habere, vobis vestrisque heredibus predicta ex certa scientia concedentes vosque pro vobis & vestris heredibus imperiali auctoritate solenniter investimus, recepto & prestito a te Rudolpho, pro te & nomine prefati Nicolai fratris tui fidelitatis debite juramento, pro quo fratre tuo promissiti, quod nobis juramentum sidelitatis prestaret, quam prius nostram posset adire presentiam. rei testimonium presentes scribi justimus. & nostre majestatis figilli munimine roborari. Datum Luce anno domini millesimo trecentesimo vicesimo octavo indictione duodecima, die septimo Octobris regninostri anno xIV imperii vero primo.

## Num. VIL

Kaufbrief über die helfte der Hehenrietischen güter, vom jahr 1330.

In nomine domini amen. Wolfframus Dei gracia episcopus Herbipolen, tenore presentium prositemur & ad universorum tam presentium quam suturorum, quorum interest aut intererit, notitiam cupimus pervenire quod constitutus in nostri presentia strenuus vir Conradus de Hehenriet armiger publice recognovit se propter gravia debitorum onera ipsum ac suos heredes valde urgencia medietatem suam castri Hehenriet & suburbii ejus nec non villeHehenriet item villas Obernhehenriet Swengelhusen Besenhusen & Gerhusen, item duo allodia in villa Ilsselt duo allodia in villa Husen unum allodium in Happenbach & unum in Wilrspach sita item redditus annuos tre-

decim

decim librarum Hallensium sitos in villa Bernwinkel & aliis villis Item tres lacus prope idem castrum Heheneidem attinentibus. riet & tres piscationes una cum domibus areis ortis agris pratis pascuis filvis nemoribus viis inviis aquis aquarumque decursibus iudiciis iurisdictionibus nec non hominibus utriusque sexus aliisque suis juribus pertinentiis & requisitionibus universis cultis & incultis quesitis & inquirendis quibuscunque nominibus censeantur nobili viro Nicolao de Lewenstein comiti ementi & recipienti pro se & suis heredibus universis rite & rationabiliter vendidisse ac justo venditionis titulo tradidisse pro sexcentarum librarum Hallenfium precio ipfi venditori in parata & numerata pecunia integre perfoluto ac in folutionem hujusmodi debitorum converso recognovit eciam se jus quod habebat & habere poterat in jure patronatus ecclefie parochialis in Hehenriet seu jure presentandi rectorem ad illam necnon in jure presentandi rectorem seu sacerdotem ad beneficium altaris in suburbio dicti castri Hehenriet pro habenda ibidem prima missa constructi presato nobili libere donauisse ac illud in eum & suos heredes pleno jure proprii transtulisse ipsum quoque emptorem in possessionem vel quasi omnium predictorum bonorum fibi ut premittitur venditorum & alias libere donatorum suo & heredum suorum nomine induxisse abdicavit insuper idem venditor ore manu & tactu chalami prout moris est simpliciter & expresse coram nobis a se & suis heredibus universis omne jus quod eis in universis & singulis bonis premissis quocunque jure seu titulo competebat vel competere poterat illud in prefatum comitem & suos heredes pleno proprietatis jure ac directo rerum dominio transferendo supplicans nobis cum instancia seriosa ut super premissis omnibus & singulis coram nobis ut premittitur factis ipfi emptori nostras dare patentes literas dignaremur in ipsorum euidenciam & certitudinem pleniorem. Nos itaque fuis supplicationibus favorabiliter inclinati ob universorum & fingulorum premissorum evidens testimonium robur & certitudinem presens scriptum exinde confici ac sigilli nostri karactere fecifecimus de nostra certa sciencia communiri. Datum Herbipoli anno domini millesimo ccc. tricesimo, xvii kalend. Februarii pontificatus nostri anno sexto.

#### Num. VIII.

Kaisers Ludwig IV bestaetigungsbrief über die von seinen vorfahrern am reich denen graven von Loewenstein geschehenen verleihungen.

Dat. 1332.

Wir Ludwig von Gottes genaden Rœm. kaiser, zu allen zeitten mehrer des Reichs veriehen offenclich an diesem brieff, dass wyr dem edlen manne Niclas graven zu Lewenstein vnseren lieben getreuwenn, durch der dankbaren dienst willen, die er vns gedhan hatt und durch der besondern genaden vnd gunstes willen, die wir in ime haben, ime die besondere genade gedhan haben vnnd dhun auch mit diesem brieff, dass wir ime alle die freiheitt rechte vnnd gutte die die veste die hienach geschrieben standt, Lewenstein burg vnnd stadt zu Muhrhartt vnnd zu Glichenn burg vnnd vorhoff vnnd dem Meinhart die stedtle recht hatt bei anndern kunig vnnd kaifern, vnnsern vorfahren gehabett haben vnnd die auch sein vatter vnnd sein vorfahren ahn ihn pracht habent, bestettet haben vnnd bestetten auch mit diesem brieff, vnnd wollen nichtt, dass ime jemandt die bestettigunge vberfahre noch darwider dhun in keinem weg vnnd daruber zu vrkunde gebenn wir ime diesenn brief versiegelten mitt vnnserm kayserlichen insiegell. Der geben ist zu Ulme an fandt Vitz abendt do man zallt von Christus gepurt dreizehen hundert jare, darnach in dem zwei und dreisigsten jare in dem achtzehendenn jare vpnsers Reichs vnnd in dem stinsstenn des kayserdhums.

#### Num. IX.

Pfandbrief über die helfte der gravschaft Loewenstein, welche an Kur-Pfalz versezt worden, dat. 1382.

Vir Iohann graue zu Wertheim furmunder der edlen vnnser oheim Albrecht Georgenn Henrich vnnd Hannsen gebruder grauen zu Lewenstein, Bekennen vns offenbar mitt diesem brieff vnnd dhun kundt allen den die ihn ansehent vnnd horent lesenn. dass wir für dieselben vnnser lieben ohme als ihr furmunder vnnd für ihr edlenn mitt wohlbedachtem mude vnnd rhatte, auch ander ihr frunde ymb græfernn schadenn zu fürkomen ynnd ihrem kundtlichen scheinbaren nutze zu schaffenn, dass ihn kundtlich dauon komen ist, vnnd auch fürbas dauon komen mach vnnd foll, in kunfftigenn zeittenn dem durchlauchtigsten hochgepornenn fürsten vnnd herren, herren Ruprechtenn dem eltern pfalzgraven bey Rhein des heiligen Romischen Reichs oberstet truchsesse vnnd herzoge zu Bayrn vnnserm lieben herrn vnnd seinenn erbenn, die vestene Lewennstein vnnd die Stadt Lewenstein das halb dheill darahn an herschafften mannen und mannschafften burgmannen burgmannschafften, lehen lehenschafften dorffen gerichten luten vogteve wiltpanne wældenn holzern büschenn, weidenn wiesenn wessern fischerien, feldenn ekern mülenn mülenstetten, mitt allenn ihrenn rechtenn freiheitten vnnd gewonheitten, vnnd mit aller andern zugehorung, hofe vnnd wiler befucht vnnd vnbefucht nichts ausgenommen zu rechtem kauff verkaufft vnnd zu kauff gebenn han, vff widerlofunge vmb fünff dhausent gulden gutter schwerer vnnd geber gulden vonn Florencio ohne geserde, der wir von dem obgenanten vnserm herrn dem herzogenn genzlich gewertt vnnd in andern seinen brieffen wohl versichertt sein, daran vns wol genüget, vnnd sie fürbass in der obgenantten vnnsers oheim von Lewenstein kundtlichenn nutz vnd an ihr schuldt gewannt han, vnnd sagenn demselben vnnserm herrn dem herzogenn vnnd seinenn erbenn

der obzenanntenn summe fünst dhausend gulden, für vnns vnnd vnnser ohme von Lewennstein vnnd ihr erben quiedt ledig vnnd Vnnd sollen der obgenannt vnnser herr herzog Ruprechtt der elter vnnd sein erben die obgenannten vestenn Lewenstein borge vnnd stadt mitt aller zugehorunge das halb dheill daranne als furgeschrieben stehett inne haben nutzen und niessenn, gleich ander irean aignen guttern, ohne abschlahenn, als lange bis dass die obgenannten vonser ohemen vonn Lewenstein oder ihr erben. oder wir als ihr furmunder dass alles mitt denn obgenantten fünff dhausent gulden, wider von ihn gelosenn, ohne alle generde, vnnd follent auch der obgenannt vnfer herr der herzoge oder sein erben mitt den obgenanntenn vnnsern ohemen von Lewenstein vand ihren erben vand mitt vas als ihrme furmunder einen ganze vesten stetten burgfrieden habenn vnnd haltten vnnd dann ihr amptleute, die sie dan dha hantt, alzeit so dick es noth thutt mitt vns an ihrme furmunder vnnd mitt dem obgenantenn vnserm æhmen vnnd ihrenn erbenn globenn vund schwerenn sollent ohne alle geserde. Auch ist geredt dass der obgenant vnnser herr vnd herzoge vnnd sein erbenn, als lange sie Lewenstein das halbe dheill daran als fürbeschriebenn stehett also innenn hantt, den kæsten vnnd lohne zu burghude dem amptman portenern wechtern vnnd dhurn-knechten daselbst haben dargeben vund bezalen sollen. Vnnd wir ihr furmunder vnnd die obgenante vnnsere ohmen von Lewenstein vnnd ihr erbenn, sollen das ander halbe dheill dargebenn vnnd bezalenn. Auch ist geredt was gutter dorsser welde zehennde oder ander gutter von der obgenanttenn vesten und herrschafft Lewenstein versatzt wehrenn, die mag der obgenant vnser herr der herzog oder sein erben ann sich loesenn fur so uill geldes als dann iglichs gud pfandts stehet, doch sollen sie die nit læsenn, dann mitt des edlen graff Henrichs von Sponheim vnd vnns graff Johans von Wirtheim furgen. rhatt, vnnd was sie also gelæssten das sollen sie auch also innehan, nuzenn und niessen als lang, biss dafs

dass der obgenanntten vnnsere ohmen von Lewenstein vnnd ihre erbenn, oder wir als ihr vormunder dass obgen. halb dheill der obgenantten vesten mit den fünff dhausent guldenn, vnnd was sie gutter gelæsst hettenn, mitt souil gelts als sie dan igliche gutter an sich gelæsst hettenn genzlich vund gar mitt einander geledigenn vnnd gelosenn, eins ohne das ander nit zulosenn ohne alle geserde, woltten auch wir als ein surmunder der obgedachtenn vnnser ohemen von Lewenstein, oder dieselbenn vanser ohemen, oder ihr erbenn das ander halbe dheill zu Lewenstein furbass versezenn oder verkauffen das sollen die obgedachten vnnsere ohemen vnd ihre erbenn, oder wir als ire vormunder, den ehegedachten vnnsern herrn dem herzog vnnd seine erbenn ein halb jar beuor lassen wissenn vnnd ihn das anpietten. Was dan ander leuth daruff lihenn oder zu kauff gebenn woltten, also sollen wir vnnd die obgenante vnser oheimen von Lewenstein vand ihre erben den obgenanten vasern herra dem herzog oder seinen erben des gonnen und lassen, wolten aber vnser herr der herzog oder seine erbenn, nit als viell daruff lihen oder so dheure kaufen. so mæchtenn es dan vns obgedachte oheimen von Lewenstein oder ihr erbenn oder wir als ihr furmunder annderen leutten versezen oder verkauffen, ohne hindernuss vnnsers herrn des herzogenn vnnd seiner erben ohne alle geserde, doch sollendt dieselbenn die das also verpfenden oder kauffen beworche man sie in Lewenstein burg vnnd stadt inne lass kommen, mit dem ehegedachten vnnserm herrn dem herzog oder seinenn erbenn ein burgfrieden globenn schwerenn vnnd verbrieffen zu halttenn, als dick des noth dhut ohn alle geferde. Auch hatt der obgedachte vnnser herr der herzog fur sich vnnd seinenn erbenn dem ehegedachten vnnsern oheimen von Lewenstein vnd ihrenn erbenn die genade und freundschafft gedhan wan vnd welche zeitt dieselben vns ohmen oder ihre erben, oder wir als ihr furmunder komet mit fünff dhausend gulden, und mit so uill gelts als denn vnns herr der herzog oder seine erben die gut-

 $Zz_2$ 

ter geloset hettenn, vnnd wollen das halbe dheill der vesten Lewenstein als furgeschriben stehtt vnnd die sie darzu gelæset hetten, wieder læsen die sollent vnns here der herzog oder seine erben von ihnen nehmen zu Lindenfels oder zu Mosepach zu bezalenn vnnd ihn das halbe dheill an der obgenanten vesten Lewenstein als furgeschribenn stehett vnnd was gutter sie darze gelæsett hetten, wider zu losen geben ohne allen verzog hindernus vnnd geserde. Vnnd alles das hieuor geschriben stehett gelobenn wir graff Johan von Wertheim furgenant mitt gutten treuwen stir die obgedachte vnser oheimen von Lewenstein, als ihr vormunder, vnnd fur ihr erbenn dem obgenanten vnnserm herrn herzog Ruprecht dem elteren vnnd seinen erben, veste vnnd stehtt zu haltten, vnnd nummer darwider zu dhun noch schaffen gedhan werden in keine weiss ohn alle geuerde. des zu urkundtt, vnnd vester stedigkeit geben wir graff Johan von Werdheim furgen. als ein furmunder der ehegen. vnser oheimen von Lewenstein für sie vand ihre erbenn obgen, vnnserm herrn herzoge Ruprecht dem elteren vnnd seinen erbenn diesen bryess versegeltt mit vnnserm anhangenden Wir han auch gepeden graff Henrich von Sponheim ihren ohm, herrn Conradt von Rosenberg ritter vnd Eberhardt von Hardheim, vnnsern amptman zu Bruburg dass sie zu gezeignus aller furgeschriben stuck pundte vnnd artikel, vnd vns vnd die obgen vnnser ohemen von Lewenstein vnnd ihr erben der allezeit zu besagenn ihr insiegell bey das vns auch an diesen brieff gehangen han. Vnd wir graff Henrich von Sponheim Conradt von Rosenberg und Eberhardtt von Hartheim edelknecht obgen, bekennen dass wir durch beede willen graffe Johans von Wertheim furgenant, als eins vormunders der obgenanten grauen von Lewenstein vnns graff Henrich von Sponheim oheimen zu gezeugnus aller furgeschriben stuck vond die obgenantten von Lewenstein vnnd ihre erben, der allezeitt zu besagen, vns Insiegel bev das seine auch an diesen brieff gehanngen haben. Geben zu Heidelberg vff den dinestagg vur sandt Vrbans tag, nach Christus gepurt dreizehen hundert jar vnnd in dem zwei vnd achzigsten jare.

#### Num. X.

Koenigliche einwilligung in die Pfaelzische pfandschaft der halben gravschaft Loewenstein. Dat. 1382.

ir Wenzlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen zeiten merer des Reichs vnd kunig zu Beheim Bekennen vnd dun kunt offenlich mit diesem brieue allen den die yn sehent oder horent lesen als der Hochgeborn Ruprecht der elter Pfalzgraue Bey Rein des Heiligen Romischen Reichs obrister truchfesse vnd herzog in Beyrenn vnser lieber swager vnd stirste die burg vnd stat Lewenstein die von vns vnd dem Reiche zu lehen geet mit irer zugehorungen halb verpfendt hat als das suliche brieue vzweysen die doruber gegeben sint, zu derselben pfantschaft geben wir mit wolbedachtem mute vnd rechter wissen als ein Romischer kunig für vns vnser nachkomen an dem Reiche vnser gunst willen vnd verhenknusse. Mit urkunde dis brieues versiegeltt mit vnser koniglicher maystætt insiegeln der geben ist zu Frankfurt vff Mewne nach Christ geburte dreyzehen hundert iar, darnach in dem zwey vnd achzigsten jare am mitwochen nach fant Peters vnd Pauls tage der heiligen zwelff boten vnser. Reiche des Beheimischen in den zwenzigsten und des Romischen in dem sechsten jar.

## Num. XI.

Kaufbrief über die gravschaft Loewenstein vor Kur-Pfalz, vom jahr 1441.

W ir Jorg dumbherr zu Babenberg vnnd Henrich beide grauen zu Lewenstein vnnd Anna Schenckin zu Erpach greuinnen zu Zz 3 LeLewenstein des ehegenanten graff Henrichs gemahell, bekennen vnd dhun kundt offenbar mit diesem brieff für vns. vnnser erben vnd nachkommen, allen den die ihn immer ansehendt oder horent lesen dass wir eintrechtiglichen mit wolvorbedachtem muthe, nach rhatte vnser freunde, recht redlichen vnnd ewiglichen verkaufft han vnnd verkauffen gegenwertiglich in krafft dis brieffs wie dann ein ewiger kauff allerbest von recht oder gewonheit krafft vnnd macht haben soll vnd mag die gravschafft vnd das schloss Lewenstein, und das stedtlin daran gelegen, mit den dærffern wevlern vnnd hæffen, nemblich dem dorffe Wilspach. mit vogteie ynnd gerichte ganz, Hessensulz das Wevler in das gerichte vnnd vogteye gehorig, das Weyler Breytenauwe, das Heheritter dhale, mit nahmen das dorff Hehervett mit vogteve vnd gericht das Weyler zu obernheheryett mit vogteie vnd gericht darzu gehorig, den houe zu Hoppenpach in das gerichte zu Hehenrieth gehorig das dorf zu Sulzpach in Murdhall gelegen das gerichte halb vnnd die vogteye daruber ganze, das Weyler genant Kleinhochperg vber Sulzpach, das Weyler Drutzenbach, das Weyler Erbach ein dheill, das Weyler Berwinkell, die neun dailer im Murthal, mit allen rechten herligkeitten mannen manschaften lehen lehenschafften burgmannen burgmanschafften und lyhungen der geistlichen lehen die man nennet zu latine jus patronatus den zehenden an der fruchtte zu Hayllprunn vnnd die weyngulte nemblich zehendhalb fuder die von dem winzehenden jares gefallendt vnnd den hoff daselbst zu Hailprunn vnnd mit allen rentten gulten, nutzen gefellen gerichten, hohen vnnd niedern vogtevenn lutten wiltpannen geleitten welden hælzeren velden, buschen, weiden, weidegang, Eckern wiesen weingarten wasseren fischereien diechenn mulen mulenstetten, mitt allen iren rechten freiheitten vnnd gewonheitten, vnnd aller annder zugehorunge hohe vund niedere ersucht vnnd vnnersucht, ob vnnd vnnder der erden, wie das alles mit sonderlichen wortten benannt moge werden, klein vnnd gros nichts ausgenommen, dem durchleuchti-

gen hochgepornen stirsten vnnd herrn herrn Ludwigen pfalzgrauen bey rhein des hailigen Romischen reichs erztruchsessen vnnd herzog in beyern, vnnserm genanten lieben herrn vnnd seinen erben Pfalzgrauen bey Rheine, vmb vierzehen dhausent gutter reinischer gulden, dhamit wir was vff der vorgeschrieben vnnser herrschafft verschribenn, oder darus versetzt ist, geledigt vnnd gelosst, vnnd auch sonst in anndern vnnsern scheymbarn nutz gewant vnnd gekeret han vnnd seindt in dieselben furgeschriben summe solche fünff dhausent gulden begriffen die herzog Ruprecht seliger gedechtnus dem elttern vnnd seinenn elttern vormals daruff verschriben gewest seindt, also dass dieselben fünff dhausent gulden dem obgenanttenn vnærm genedigen herrn herzog Ludwigen ann der obgeschribenn summe vierzehen dhausent gulden abgehn, sollent vnnd der vbrigen nein dhausent gulden sein wir woll gewehrt daran vns woll genugtt. Doch sollen wir grav Jorg, grav Henrich vnnd fraw Anna obgnant das obgenant schloss Lewenstein mit dem stettlin den dorffern hæsen renntten nutzen sellen vand annder zugehorunge wie hieuor geschribenn stehtt inhan vand alle gultte renten felle vand nutzung innehmen vand der geprauchen vnnd wennden nach vnnserm willen, ohne des obgenanten vnsers genedigen herrn herzog Ludwigs seiner vorgechriben erben vnnd seiner amptleute vnd der seinen hindernusse vand intrag ohne geuerde so lange vander vas dreien eins im leben ist vnd nit lenger darzu soll vns der obgenant vnser genediger herr herzog Ludwig vnd sein erben Pfalzgrauen bey Rhein vff weyhenachten negst kumptt vnnd darnach eins iglichen jars vff weyhnachtten, fo lannge eins vnnder vnns dreienn im leben ist achtt hundert gulden zu Heylprunn in der stadt bezalenn vnnd anttwortten dieselbenn gultte vnns auch der obgenantt vnnser genediger herr woll versichert hatt, darann vnns woll benugt, vnnd wir grav Jorge graff Henrich vnnd fraw Anna obgenant. sollen das obgenantt schloss Lewenstein in redlichenn vnnd gewonlichenn dache vnnd beuwe haltenn ohne geuerde, vnd auch thorthorwarten thornknechtenn wechtter vnnd annder knechte die notturft sein in dem schlosse, das zu behutten vnnd zu bewahrenn mit koste vnnd lohne haltten vnnd ausrichten, als sich gepurt, vnnd wir graff Georg, graff Henrich vnnd fraw Anna obgenannt follen vnnd wollen alle burgere vnnd inwonere vnnd auch alle arme leute in vnnd zu der herschafft gehorendt bei ihren gewonlichen beten zinsen vand gultten pleiben lassen vand fie daruber nit schetzen noch dringen mit keinerley beschwernusse ohne alle geferde. Auch follen noch wollen wir obgenant graff lorge graff Henrich vnnd fraw Anna von der obgenantten graffichafft zu Lewenstein vnnd der zugehorunge als furgeschriben stehtt, nichts verenndern verkauffen versetzen, oder empfrommen in dhein weise, ohne alle geserde. Auch soll der obgenantt vnnser genediger herr herzog Ludwig vnnd sein erben Pfalzgrauen bev Rhein das schloss vnnd die stadt Lewenstein innehan mit allen dorffern, Weylern lutten vnnd guttern als obgeschribenn stehtt als wir das alles seinenn genaden ingegebenn han, doch vns an der nutzunge vnschedlich, so lange eins vnnder vns dreien lebt, als furgeschriben stehtt, vnnd derselbe vnfer genediger herr vand sein erbenn sollenn vand mogenn einen amptman zu Lewenstein setzen edell oder vnedell wen sie wollendt dem auch portner dorknechtte, wechter keller gehorsam fein vnnd ihne auch in vnnd auslassen sollendt, nach seinem willen ohne alle generde vnnd daruff follenn alle portner thornknechte wechtter keller vand annder knechtte die zu Lewenstein in dem schlosse itzundt sein, oder hiernach sein werdent, vnnd auch schuldheissenn burgermeister burgere vnnd arme leute, zu vnnd inn die herschafft von Lewenstein gehorig dem obgenanten vnnserm genedigen herrn herzog Ludwichenn vund seinenn erbenn Pfalzgrauen bey Rheine globenn vnnd schweren ine als iren rechtten natürlichen erbherrn getruwe vnnd hollt zu sein iren schadenn zu warnenn vnd ihr bestes zu werbenn, vnnd auch gehorsam zu sein vnnd zu dhunde, alls das ynderdhonen ihrem rech-

rechtten naturlichenn herrn von rechte oder gewonheitt schuldich vnnd pflichtig fein zu dhunde ohne alle geferde. Vnnd wir obgenantten graff George graff Henrich vnnd fraw Anna, follenn kein portner thornknecht, wechter keller oder annder knechte zu bewahrung des schloss setzen oder entsetzen. Wir dhun das dan mitt wissenn vnnd willenn des obgenannttenn vnnsers genedigen herrn herzog Ludwigs vnnd seiner vorgeschribenn erbenn oder ihrer amptleute daselbst zu Lewenstein von irenn wegen, vnnd so andere portner thornknechte keller oder annder knechte vff der burg abgesetzt wurden als furgeschriben stehtt, so sollendt die die an ihr stadt ausgenommen vnd gesetzt werden, globen vnnd schweren vnserm genedigen herrn herzog Ludwig vnnd seinen erben als die andern vor ime gedhan hantt, ohne alle geferdt. Auch fo wifen wir alle fo lehenmanne vnnd burgmanne sindt, an den obgenannten vnnsern genedigen herrn Ludwigen ynnd sein erben Pfalzgraffenn bev Rhein, also dass sie nach vnferm vund vansers bruders todte, es sein burglehenn manlehenn. oder erblehenn, vonn dem obgenantten vnnserm genedigen herrn herzog Ludwigen vnnd seinenn erben Pfalzgraffen bev Rhein, empfahenn habenn vnnd tragen, vnnd ihne davon verpunden sein vnnd dienen sollen als sich vonn rechte oder gewonheitt gepurtt, vnnd das alles als obgeschriben stehtt, samentlich vnnd sonderlichen han wir graff Georg graff Henrich vnnd fraw Anna für vnns vnnd .alle vnnser erben vnnd nachkommen mitt gutten treuwen vand rechter warheitt, an eins rechttenn aids stadtt gelobt getreulich zu haltten, vnnd darwider nytt zu dhunde, noch schaffenn gedhan werden durch vnns selbst oder jemantt anders, haimlichenn oder offentlichenn, in dhein weise ohn alle geuerde. Vnnd des zu vrkhunde, so haben wir obgenantten graf Georg graff Henrich vnnd fraw Anna, vnnser iglichs sein aigenn infiegell, für vnns vnnd alle vnnfer erbenn mitt rechter wissen an diesem brieff gehangen. Der geben ist vff dem montag des hailigen jhars tag, circumcifionis Domini zu Latine genannt, in ` dem Aaa

dem jare als man schribe, nach Christi vnnsers herrn gepurte dausent vierhundert vierzig vnnd ein jar.

#### Nnm. XIL

Erweiterung des verkaufsbrief über die gravschaft Loewenstein, vom jahr 1444.

Ich Anna von Erpach greuinne zu Lewenstein witwe bekennen vnnd dhun kundt offenbar mit diesem brieue, als ich dem durchleuchtigen hochgepornen fürsten vnnd herrn herrn Ludwigen Pfalzgrauen bev Rein des heiligen Romischen Reichs Erztruchsessen vnnd herzogen in Bayrn meinem genedigen liebe herrn · das schloss vnnd die gravschafft Lewenstein, mit aller zugehorunge was rechts ich darzu han, mit wolbedachtem muthe vnnd rechter wilfenn ingegeben han, das forter inne zu haben vnnd zu uerwahren, doch dem wurdigenn herrn Jorgen grauen zu Lewenstein dhumbherrn zu Bamberg meinem lieben schwager an feinem rechten vnschedlich, dha ist bededingtt vnnd berette worden dass ich den zehenden zu Havlbrun zu der graffschaft zu Lewenstein gehærig vnnd die zehenthalb fuder weins auch daselbst fallende so lannge ich gelebe haben vnnd des geniesen solle, nach meinem willen ohne intrag irrunge vnnd hindernuss des vorgenanten meines gnedigen herrn herzog Ludwig vnnd seiner erben Pfalzgrauen bey Rhein vnnd menniglichs von iren wegen vnnd wan ich von dodtes wegen abeganngen bin, dass godt lange verhaltte so soll alsdan der obgerurt zehent zu Haylbrun, vnnd die zehenthalb fuder weins daselbst fallende, als annder zugehorunge zu der gravschafft Lewenstein gehorig dem furgenante meinem genedigen herrn herzog Ludwigenn vnnd den furgeschriben feinen erben, worden vand gefallen nach laude der verschreibunge ohne geuerde Ich solle auch so lange ich gelebe ein æffenunge in dem schlosse zu Lewenstein haben vnnd der obgenant mein

mein genediger herr herzog Ludwig solle dasselbe schloss vnnd die herrschafft Lewenstein versorgen mit einem amptman der mir gefellich ist, als derselbe myn genediger herr herzog Ludwig dann das izundt nach meiner begerung mit Hansen von Geminngen amptman zu Bredtheim bestellett vnnd besetzt hat, vnnd derfelbe Hans foll mir auch schweren getruwe vnnd gehorsam zu sein vnnd mir mit dem schloss Lewenstein zu gewartten vnnd ob ich sein sust auch bedurfste, mir das best zu dhunde ohne alle geuerde. Der vorgenant mein genediger herr herzog Ludwig foll auch mir fo lange ich gelebe eins vglichen jars zu den hailigen weienachten geben vnnd bezallen hundert gulden die mir der Cammermeister zu Haidelberg eines vglichen jars so lange ich gelebe vff die obgescriben zeit reichen vnnd geben vnnd myn quitanz darfur nemen foll. Auch so ist berette, dass ich mich itzund von Lewenstein gehn Hailbrun zyhen soll, vnnd wann ich ein jar zu Haylbrun gewest bin were mir dann zu willen wieder myn huss zu Lewenstein uff dem schloss zu haltenn, das soll ich gutt machtt han zu dhunde vnnd der obgenant mein genediger herr herzog Ludwig vnnd sein amptleute dhaselbst sollen mir auch gemache vff dem schloss nach meiner notturfft gonnen vnnd gebenn ohne geuerde Were es auch ob ich begerte zu jagen in den wiltpennen zu der graffichafft Lewenstein gehorig das soll der obgenant mein genediger herr herzog Ludwig mir auch gonnen zu dhunde, derselbe mein genediger herr herzog Ludwig soll vnd will mir auch jares fechszig fuder holzes bescheiden zu furen lassen an die ende dar ich dan mein haus halten werde ohne alle geuerde. Vnnd des zu urkhundt so han ich Anna obgenant myn insiegell gehangen an diesen brieff der geben ist vff samstag vor dem sontag als man singtt in der hailigen kirchen Judica in dem jare als man schrieb nach Christi vnnsers herrn gepurtte dhaufend vierhundert vierzig vnnd vier jar.

Aaa 2

Num. XIII.

#### Num. XIII.

Kaiserlicher lehenbrief für grav Heinrich von Loeweustein. Dat. 1418.

Wir Sigmundt von Gottes genaden Romischer konig zu allen zeitten mehrer des Reichs vnnd zu Vngarn Dalmatien Croatien &c. konig. Bekennen vnd dhun kundt offenbar mit diesem brieff, allen den die ihn sehenn oder horenn lesen wan fur vns komen ist der edell Henrich graff zu Lewenstein vnnser vnnd des Reichs lieber getreuwer vnnd vnns demütiglich gepetten hatt dass wir ime diese nachgeschribene lehenn, die von vnns vnd dem Reiche zu lehenn ruren mit nahmen Lewenstein burg vnnd stadt mit iren zugehorennden item den getrevt-zehenden vnnd den zehendt houe zu Haylprun mit irenn zugehorunge, item vnd Sulzpach das dorff mit seinen zugehorung zu uerliehen genediglich geruhenn, des haben wir angesehen des itzgenanten Henriehen demütige vnnd redlich Pette vnnd auch sein willich vnnd getreuwe diennst die er vnns vnnd dem Reiche offt vnnd dick gedhan hatt teglich dhutt vnnd fürpass dhun soll vnnd mach in kunfftigen zeittenn vind haben ime darumb die furgenante lehen mit famptt irenn rechten vnnd zugehorungen genediglich verliehen, was wir ime dan daran von rechts wegen lihen sollen, die fürpass mehre von vnns vnnd dem Reiche zu lehen zu habenn zu halten vnd zu niessen als dan solcher lehen recht vnnd herkomen ist, vor aller meniglich vngehindert, doch haben wir hierin ausgenomen, vnnser vnnd des Reichs vnnser manne vnnd eines iglichen rechtt, vnnd hatt auch der vorgenant Henrich von der vorgenanten lehen wegen gewonliche glubt vnnd aidt daruff gedhan, ynns vnnd dem Reiche getreuwe gehorsam vnnd gewertig zu sein vnnd zu dhun vnnd zu dienen, als dan ein man seinem lehenherrn von folcher lehen wegen pflichtig zu dhun ist ohne alle geuerde. Als auch der vorgenant Henrich die edlen

Annen Schenckin seiner ehelichen hausfrau etwann zwolff dhausent gulden vist denn vorgenanten lehen beweist vnnd der allerdurchleuchtigst sürst kænig Ruprecht seliger gedechtnis vnnser
rechter vorsahr am Reiche sein gunst verhengknus vnd briefst
daruber gegeben hatt, also bestettigen wir auch von Romischer
koniglicher machtt dieselben konig Ruprechts selig briefse in
crafst dis brieffs. Geben zu Costanz versiegelt mit vnnserm kæniglichen anhangenden insiegell, nach Christus gepurt vierzehen
hundert jare vnnd darnach in dem achtzehenden jare des negstenn sambstags nach der hailigen dreier kunig dhag, vnser Reiche des Ungarischen in dem ein und dreisigsten vnnd des Romischen in dem achten jare.

Von

Der stiftung und ersten einrichtung der hohen schule
zu Heidelberg.

# CHRISTOPH JACOB KREMER.

Heute (f) find es zwei jahre, dass wir uns hier zum ersten mal versammlet haben, und morgen werden es schon vollkommen 379 jahre seyn, dass die berühmte hohe schule zu Heidelberg ebenfalls zum erstenmal æffentlich eingeweihet worden. Eine so sonderbare, vor die gelehrsamkeit in der Pfalz doppelt glückliche begebenheit hat mich veranlasset, meine dermalige vorlesung diesem uralten Pfælzischen musen-size zu widemen. Sein stifter und erster wohlthæter war der kurfürst Ruprecht, der erste, von der Pfalz; ein herr, der sich durch die sinsternis der damaligen Aaa 3

(f) Den 17 Oct. 1765. da diese abhandlung in æffentlicher akademischen versammlung abgelesen worden.

rauhen zeiten glücklich durch geschwungen, und die ehre hat, dass er Deutschland die erste universitzet gegeben (g).

Ueber das jahr dieser vortreslichen stiftung sind die schriststeller nicht einig. Serarius gibt das von 1339, an (h). Thomas Leodius das von 1348 (i), Paul Lang das von 1354 (k), Marquard Freher (l), Wimpheling (m) und Zeiler (n) das von 1376. Spener (o), Lucæ (p), Herz (q), Stoll (r), Ludewig (s), Tolner (t), Johannis und andere aber das von 1346 (u). Die beiden lezten berusen sich besonders auf die gedæchtnis-münze, welche die universitæt selbst im jahr 1686 auf ihr drittes jubelseier schlagen lassen. Darauf heiset es, dass die universitæt im jahr 1346 gestistet, den 18 October 1386 aber erst seierlich eingeweihet wor-

den

<sup>(</sup>g) Ich weis zwar wohl, dass das alter der hohen schule zu Prag das von Heidelberg übersteiget. Wer weis aber auch nicht, dass die Boehmen auch noch in den mittlern zeiten mehr zur Slavischen als zur Deutschen nation gezehlet worden.

<sup>(</sup>h) Lib. v, S. 7. rer. Mogunt. tom. 1, p. 658.

<sup>(</sup>i) In vita Frid. II. eleft. PMat. lib. 1, p. 17.

<sup>(</sup>k) In chron. Citiz. beim Pistor tom. 1, rer. Germ. p. 1216.

<sup>(1).</sup> Origg. Palat. lib.1, c.x.

<sup>(</sup>m) Epitom, rer. Germ. c. 52.

<sup>(</sup>n) Topograph. Palatinatus p. 25.

<sup>(</sup>o) Histor. Germ. univ. tom. 11, p. 136.

<sup>(</sup>p) Europaeischer helicon, p. 361.

<sup>(</sup>q) Notitia scriptorum rer. Germ. voce Heidelberg.

<sup>(</sup>r) Amnerkung über D. Heumanns conspectum reipublicae literariae p. 165.

<sup>(</sup>s) Erlaeutertes Germania princeps, von Pfalz lib. v, c. 1, p. 104.

<sup>(</sup>t) Hist. Palat. c. 1x, p. 55.

<sup>(</sup>u) In notis ad Parei historiam Bavarico - Palatinam p. 615.

den (x). Wer folte wohl hier widersprechen kænnen? da auch so gar der durchlauchtigste kursusst Carl Ludwig selbst in einem sichern ausschreiben (y) das nemliche 1346ste jahr vor das stiftungs-jahr angegeben. Allein auch sürsten kænnen die warheit der geschichte nicht ændern, und denckmale, welche sich auf unrichtige nachrichten gründen, verdienen den beisall nicht. Es bleibt vielmehr nichts gewissers, als dass erst das jahr 1386 das æchte geburts-jahr unserer hohen schule ist (x). Die von Tolner beigebrachte stiftungs-urkunde von dem nemlichen jahre (a) sezt solches ausser allem zweisel.

Ruprecht der 1 ordnete darinn das innere der neuen uni-Ruprecht 1. versitæt nach dem beispiel der zu Paris an, und gedenkt am ende, dass er darzu von dem apostolischen stul die erlaubnis und einen besondern freiheitsbrief erhallten habe. Dieser ist von pabst Urban v1, der ihn in dem achten jahr seiner regierung, das ist, am 23 Octob. 1385 zu Genua aussertigen lassen (b). Er enthællt Num I.

das

<sup>(</sup>x) Die innschrift dieser münze steht beim Johannis l.c. und in Exters sammlung von Pfaelzischen medaillen p. 254. Die münze aber hat uns der herr kirchenrath Flad im vorbericht seiner berühmten medailleurs und münz- graveurs mitgetheilt, Ich will die aufschrift der einen seite hier hersezen: D. O. M. S. FUNDATA MCCCXLVI. INTRO-DUCTA XVIII OCT. MCCCXXCVI. A RUPERTO SENIORE ELECT. PAL. NUNC SUB AUSPICIIS. SEREN. DN. PHILIPPI WILHELMI EL. PAL. EJUSQUE FILIO DN. FRIDERICO WILH. RECT. MAGNIFICENTISS. MDCLXXXVI. XXV NOV. JUBILEUM CELEBRAT.

<sup>(</sup>y) Vom 1 Sept. 1652 in theatro Europaeo tom. VII, p. 310.

<sup>(</sup>z) Diese meinung haben auch Joh. Henr. Hottinger, in orat. de collegio sapientiae quod Heidelbergae est p. 30. Fridr. Spankeim. operum tom. 1, p. 1803. und Flad specim. anecd. juris statut. Palat. S. 11, p. 9.

<sup>(</sup>a) Dat. Heidelberg in die beati Remigii confessoris (1 oct.) in histor. Pal. cod. dipl. p. 125.

<sup>(</sup>b) Janue x kal. Novembr. anno pontificatus nostri octavo.

das erste verlangen des kursürsten und seiner herren vettern Ruprecht 11 und Ruprecht 1111, eine hohe schule, oder wie man es damals nannte, ein general studium zu Heidelberg errichten zu dærsen. Zum ossenbaren beweis, dass vorher noch keines daselbst gewesen.

Man wundere sich nicht über diesen vorgang. Dann auch kænige mussten eine solche erlaubnis haben, wann anders ihre universitzeten das recht haben wollten, die hoechsten academischen würden ertheilen zu kænnen, welches das wesentliche ist. das sie von andern schulen unterscheidet. Der grund lage darinn, dass damals so wohl lehrer als lernende vor geistliche personen geachtet worden, und auch würklich waren. legenheit, erstere mit geistlichen pfründen versehen zu konnen, empfohle schon diese einrichtung, und dann war die gelehrfamkeit zu selbiger zeit auch noch fast allein ein eigenthum der geistlichkeit, die ein geistliches oberhaupt haben müssen. unserer universitæt war es ein zeitlicher domprobst zu Worms. der in der schon gedachten pæbstlichen bulle zu ihrem bestændigen kanzler angestellt war, und macht und gewalt hatte, die academischen würden zu ertheilen. Er konnte, wann er wollte, seine stelle durch andere vertretten lassen, woraus das amt eines akademischen vicekanzlers entstanden ist, der entweder von dem domprobst selbst, oder wann die domprobstei erledigt war, von dem domkapitul ernennet worden (c).

Diese war eine von den ersten einrichtungen, die wie alle übrige nach dem beispiel derer zu Paris vollkommen abgemessen war. Dann es sollte die universitzet aus vier facultzeten bestehen, aus der facultzet der artisten, oder wie wir jezt reden, der

<sup>(</sup>c) Wie z. b. im jahr 1441 Johannes Wenke von Herrenberg. Büttingshausen verzeichnis einiger schristen die Heidelberger universität betreffend. Dass damals die domprobstei erledigt gewesen, sehen wir

der philosophen viermal im jahr ein restor gewehlet werden (d), diese facultæt in vier nationen eingetheilt seyn (e), eine jede nation zu ihren vorsteher haben, und die prosessoren in ihren amts-verrichtungen so gar die kleidung, wie die zu Paris, anhaben. Nach dem nemlichen modell wurden auch die freiheiten der neuen universitæt eingerichtet. Ich will solche hierher nicht wiederholen, da sie schon andere mitgetheilt haben (f). Statt dessen aber muss ich sagen, dass der kursurst, um seine anstalten vor die wissenschaften desso nitzlicher zu machen, zugleich auch vor die jungen geistliche des Cistercienser ordens noch eine besondere schule in Heidelberg gestistet (g) habe. Sie hatte die nemlichen rechte, und die nemliche einrichtung, wie

wir aus des Schannats historia episcopatus Wormat. p. 76. Dieses ist zugleich ein beweis, dass unter dem praeposito ecclesiae Wormat. in der Urbanischen bulle der domprobst verstanden werde. In dem nemlichen jahr wurde es noch Ludwig von Ast, welcher also vermuthlich in der eigenschaft als kanzler der universitzet zu dem arrogationsact des pfalzgraven Philipps gezogen worden. Geschichte des kursursten Friedrichs I lib. 1, p. 32. Man sehe auch noch nach die Hottingerische rede p. 52.

- (d) Diese gewonheit dauerte bis auf das jahr 1394 wo man ansieng, alle halb jahr einen rector zu wehlen. Vom jahr 1524 aber bis jezt dauert sein amt ein ganzes jahr. Catalogus rectorum beim Tolner cod. dipl. Pal. p. 129. sq.
- (e) Zu Paris bestunden diese vier nationen in der Franzoesischen, worunter Spannier, Italiener, Griechen &c. in der Englischen oder Deutschen, worunter alle Nordischen vælker, in der Normannischen, und endlich in der Piccardischen, unter welche leztere die Niederlænder gehoerten. Bulaei historia universitatis Parisiensis tom. 1, p. 255, 298.
- (f) Tolner in cod. Palat. dipl. n. clxxix bis clxxxiii p. 125. Einen auszug davon gibt Hottinger 1. c. p. 34. sq.
- (g) So heisst es in dem rotulo, welchen die universitzet dem pabst Bonifaz ix bei seiner krænung, das ist im jahr 1389 überreichen lassen, beim Hottinger l.c. p. 41 item cum idem Rupertus senior capellam

die schule des heil. Bernhards zu Paris, wurde von pabst Bonifaz ix bestætiget, und von dem Orden selbst dem abt von Schænau unterworsen (h).

Marsilius von Inghen, der vorher bei der hohen schule zu Paris gestanden, machte alle diese einrichtungen. Daher er auch zur dankbarkeit am 17 Nov. 1386. von seinen drei mitgehülsen, M. Heilmann von Worms, Reinald von Alva und Ditmarn von Swerte, aus welchen damals die universitzet bestanden, zum ersten rector gewehlet worden (i). Er brachte die universitzet gleich ansangs zu einem solchen ansehen, das sie schon in dem ersten jahr 524 akademischen bürger zehlen kænnen, die von allen orten hergekommen waren, um bei den neuen lehrstülen dieser Heidelberger gelehrten ihre wissenschaft zu vermehren (k).

Ruprecht 11.

Ein so herrlicher anfang erforderte neue maasregeln, womit sich Ruprecht 11 nicht weniger, als sein durchlauchtigster

vor-

E domum instituerit extra muros Heidelbergenses, Wormat. dioec. ad usus studentium de ordine Cistertiensi, supplicant iidem duces & dista universitas, quatenus studium ejus ordinis ab olim Parisiis institutum, in eodem studio Heidelbergensi quoad singula monasteria distae S. V. obedientia reponere velitis, praesertim cum Heidelberga, quoad monasteria, eidem S. V. subjesta in Alemannia sit sere in medio constituta & c. add. chron. Citizense beim Pistor tom. 1, rer. Germ. p. 1179.

<sup>(</sup>h) Und zwar durch zwei general - kapitulschlüsse, welche zu Wien und in dem kloster Heilsbronn abgefasst worden. Beide hat Hottinger 1. c. p. 43 mitgetheilt.

<sup>(</sup>i) Hottinger l. c. p. 32 Spanheim l. c. p. 1803 und Tolner cod. dipl. pag. 123 und 132. Er starb den 20 Aug. 1396 und wurde in der universitæts-kirche begraben, wo noch in dem vorigen jahrhundert sein grabmal zu sehen war. Melch. Adami apograph. monumentor. Heidelberg. p. 54. Niclas Prowin hielte ihm die trauerrede in der heil. geiskirche, worinn er ausdrüklich plantator univ. Heidelbergensis genennt wird. Sie steht in den ersterwehnten monumentis p. 125.

<sup>(</sup>k) Hottinger l. c. p. 34.

vorsahrer beschæstiget hat. Ich rechne unter andern dahin, dass er den æfsentlichen lehrern bestændige besoldunge angewiesen (1). Die artisten, die in einem Collegio beisammen wohnen sollten, bekamen den halben korn- und wein- zehenden zu Schriesheim, die von denen 3 andern facultæten aber zwei tornosse an den zællen zu Bacharach und kaiserswerd. Selbst privat-personen dachten darauf, an einer so nüzlichen anstallt theil zu nehmen. Dann es verwendete nicht allein im jahr 1390 der erste kanzler der universitæt, Conrad von Gelnhausen, sein ganzes vermægen auf eine stiftung, die nachher unter dem namen der Bursch bekannt geworden (m), sondern es legte auch Gerlach von Homburg sast um die nemliche zeit den grund zu der Dionys, das ist, zu demjenigen collegio, worinnen unvermægende studenten ihren freien unterhalt bekommen kænnen (n).

Als Ruprecht III. im jahr 1398 zur kursürstlichen regierung Ruprecht III. gekommen, war die universitzet gleichfalls eine von seinen ersten sorgen. Danu er bewürkte nicht nur, dass der Pabst Bonifaz IX gleich das solgende jahr zwelf ansehnlichen pfründe von den stiftern zu Worms, Speier, Neuhaussen, Wimpsen im thal und zu Mossbach abgerissen und der universitzet einverleibet (0), sondern er sasste auch den entschlus, zu ihrem besten die heil. geistbeb 2 kirche

<sup>(1)</sup> Vermittelst zweier urkunden, die datirt sind auf S. Johannis baptisten tag 1393 beim Tolner l. c. p. 127. sq.

<sup>(</sup>m) Tolner 1. c. p. 132.

<sup>(</sup>n) Ebenderselbe l. c. add. Alting. histor. eccles. Palat. in monumentis pietatis & literar. p. 165. Spanheim l. c. p. 1803.

<sup>(</sup>o) Dat. Rome kal. Decembr, pontificatus anno x (1399) in jure univerfitatis Heidelbergensis urbi & orbi ostenso edit. Mannhem. 1748 unter den beilagen lit. H. p. 14. Die prebenden werden darinn also angegeben: Eine von dem domstift zu Speier, zwei von S. German daselbst,

Num II.

kirche zu Heidelberg in eine stiftskirche zu verwandeln. Bonifaz willigte auch darein, hobe durch eine besondere bulle (p) ihre vorherige verbindung mit der S. Peters kirche auf, und erlaubte, dass von den sechszehen prebenden, womit Ruprecht i das von ihm errichtete stift zu Neustadt an der Haard versehen, noch vier genommen, und damit die einkünste des neuen stifts zum heil. geist gebessert worden.

Ruprecht 111, der fast um die nemliche zeit den kaiser-thron bestiegen, und sein ganzes leben durch an dem slor und wachstum der von ihm zærtlich geliebten universitæt gearbeitet, erlebte die vællige aussührung seines schænen entwurss nicht, sondern hinterlies ihn seinem prinzen Ludwig 111.

Ladwig 111. Num. III. Dieser war im jahr 1413 damit sertig, in welchem er die ganze einrichtung des stifts durch eine seierliche urkunde bekannt gemacht hat, die am donnerstag nach S. Jacobs tag besiegelt worden. Der kursürst ernannte darzu aus dem mittel der universitzet zwælf kanoniken und eben so viel vicarien, davon die erste mit denen schon genannten pfründen, die leztere aber mit besondern altzeren versehen worden (q). Ich kænnte sie alle mit namen nennen. Es würde aber solches vor den gegenwærtigen umstand zu unangenehm

eine von dem domstift zu Worms, zwei von S. Andreas, und eine von S. Paulus daselbst, eine von dem stift zu Neuhausen, zwei von S. Peter zu Wimpsen im thal, und eine von dem stift ad S. Julianum zu Mossbach.

<sup>(</sup>p) Kal. Jul. anno x1 pontificatus (1400)

<sup>(</sup>q) Dergleichen schon damalen vier in der heil. geistkirche gewesen, nemlich der altar der h. dreifaltigkeit, der von dem H. creutz in unserer frauen kapell, der von S. Marien Magdalenen und der von S. Peter zu dem h. geist. Die vergebung dieser altæren hatte die universitæt, welche deswegen am donnerstag nach S. Jacobs tag 1413 unter dem rectorats - siegel einen besondern revers von sich gegeben hat.

nehm seyn (r). Ich bemerke daher nur dieses, dass die ersten stiftsherren aus drei doctorn der gottes-gelahrtheit, aus drei von den geistlichen rechten, aus dem pfarrer zu S. Peter, aus dem prediger, aus einem doctor der arzenei-kunst und aus dreien magistern von dem collegio der artisten bestanden. Der ælteste von den theologen war zugleich dechant, und der ælteste von denen kanonisten custos des neuen stifts (s). Diese ordnung sollte unverændert bleiben, und das stift zu ewigen tagen mit der universitæt, und diese mit ihm vereiniget seyn (t). Es hiese von jezt an das kænigliche stift, die koenigliche kapelle, seinem kæniglichen stifter zu ehren, der mit seiner gemahlin Elisabet unter allen Pfalzgraven auch am ersten seine ruhe darinn gesunden hat (u).

Bbb 3

Eine

<sup>(</sup>r) Statt dessen will ich sie in dieser note anzeigen. M. Niclas Gauer, M. Heinrich von Homburg, M. Conrad von Suse, alle lehrer in der h. schrift. M. Johannes Noet, M. Niclas Bettenberg, M. Heinrich Gulpen, alle lehrer in geistlichen rechten. M. Wilhelm von Eppenpach der pfarrer zu Heidelberg, M. Johann von Frankfurt der prediger. M. Wilhelm von Daventer lehrer in der arzenei- kunst, sodann die drei Magistri artium Gerhart Brand von Daventer, Niclas von Fulda, und Bartolomeus Ulenstrat von Mastricht aus dem collegio der artisten. Wegen der künstigen ernennung hatte der kursürst folgende Ordnung gemacht. Geht ein kanonicus ab, so berust der rector der universitæt alle graduirte auf derselben zusammen, und diese ernennten nach der mehrheit der stimmen aus derjenigen facultæt einen andern, aus welcher der abgegangene gewesen war. Diesen presentirte der kursürst darauf dem dechant und kapitul.

<sup>(</sup>s) Also waren es zum erstenmal M. Niclas Gauer, und M. Johannes Noet, welche kurfürst Ludwig ausdrücklich nennt. Daraus ist Schannat zu verbessern, der in seiner Wormsschen geschichte p. 126 den Heyso Krauwel vor den ersten dechant augibt.

<sup>(</sup>t) Worüber sich die universitzet auf samstag nach S. Jacobs tag 1413 reversiren müssen.

<sup>(\*)</sup> Wie in der Ludwigischen stiftungs - urkunde ausdrüklich gesagt wird.

Eine so vortresliche einrichtung und verbesserung der universitzt hatte dem monarchen so viele ehre gemacht, dass er von einigen so gar vor ihren stifter angegeben wird (x), und das stift selbst kame durch seine gute ordnung, und durch seine gelehrten kanoniken, nicht weniger durch die vorzüglichkeit, dass es von dem pabst Martin v dem heil. stul unmittelbar unterworsen wor-

den

wird. Das angedenken dieser stiftung wurde vor diesem durch solgende in dem gewælbe des chors befindliche innschrift erhalten:

RUPERTUS ROMANORUM REX HUJUS CHORI ET COLLEGII FUNDATOR

Und dann:

LUDOVICUS COMES PALATINUS;
REGIS FILIUS
HUJUS COLLEGII CONSUMMATOR
DOMINA PLANCHIA FILIA
REGIS ANGLIÆ
UXORIS EJUS.

in Adami apograph. monumentorum Heidelbergensium p. 1, und beim Schannat histor. episcopatus Wormat. p. 146. Daraus folget noch nicht, dass die heil. geistkische selbst, wie man bisher geglaubet, von dem kænig Ruprecht am ersten erbauet worden. Dann schon lang vor ihm war sie bekannt, und ist selbst die universitæt auf S. Lucæ evangelisten tag 1386 darinn durch ein seierliches hochamt eingeweihet worden, wie solches mit den eigenen worten des Marsis von Inghen erzehlet Hottinger l.c. p. 32. Sie war aber damals noch ein filial von der S. Peters kirche. Vermuthlich hatte sie der kænig, besonders das chor verschænert, weil das stift ein geschæste von seinem ganzen leben war. Auch die erst angeführte innschrift stimmt damit überein.

(x) Magnum chron. Belgicum beim Pistor tom III, rer. Germ. p. 373.
Iste Rupertus rex Romanorum ut ad coronam imperii veniret, plurimum laboravit.... Fundavit studium universale Heidelbergense & dotavit & privilegiis ornavit notabiliter, erigendo ibidem venerabilem ecclifiam collegiatam &c. Dieser meinung war, welches zu verwundern ist, selbst der abt Trithem in chron. Sponh. ad an. 1410 p.343. Er widerspricht sich aber, da er darzu das jahr 1386 sezet.

den (y), gar bald zu einem solchen ansehen, dass es vor das beste und herrlichste stift am ganzen Rheinstrom gehalten worden (z). Seine statuten erhielte es erst im jahr 1418 (a), die græsseste zierde aber durch die vortresliche, und weltberühmte büchersammlung, die bis zu dem unglückseligen Bæhmischen krieg darinn aufbehalten worden. Kurfürst Ludwig 111 machte darzu den anfang, indem er am sonntag S. Laurenzien tag Nam IV. 1421 feinen ganzen bücher- vorrath, der schon damalen aus 152 geschriebenen bænden bestanden (b), dem stift vermacht hat, mit der bedingung, dass er in der heil. geistkirche zum gemeinen gebrauch der studierenden æffentlich aufgestellt werden sollte, wie nach seinem tod würklich geschehen ist (c).

Der

<sup>(</sup>v) Vermæg seiner bestætigungs-bulle. Dat, Constantie vi idus Aprilis pontificatus anno primo. Hottinger p.44.

<sup>(2)</sup> Chronica von der hilligen statt Coells ad an. 1410 fol. 288 Di Tersef. konynck Roprecht hoit gefundirt ind gestist tzo Heudeberg eys 1220 louelichen ind eirlichen stift von vill canoniken ind vicarun. due 's genzlich sedichlich ind ordentlich die gezude ind die amot ier maier kirchen gesungen ind gehalten werden, als ungenerich up dem ganzen Runstroume in eynigen stift geschicht. . ind is he ext ind promine met groisen kostlichen gelerden mannen von der vun erstate dae est.

<sup>(</sup>a) Und zwar am 14 hornung, an welchem tag sie mit denen 17 dem artisten collegio in dem hause des æltesien kazitularen mis decient. D. Niclas Gauers entworfen und verabredet worden.

<sup>(</sup>b) Nemlich aus 89theologischen, 7 aus den kanonischen, und 5 aus dez bürgerlichen rechten, 45 medicinischen und 6 aftronomichen und losophischen.

<sup>(</sup>c) Dann am 18 Dec. 1438 gab die univerlitzet einen revers von fich. dass ihr der administrator herzog Otto die von dem verforieren infürst Ludwig geschenkte bücher überiiesert, und das fie wiege sach

Ludwig Iv.

Der kurfürst segnete noch, indem er starb, die von ihm so sehr verherrlichte universitzet, gab das gesez, dass ein jeder von seinen nachsolgern sie aufrecht und in ihrem wesen zu erhalten, sich eidlich verbinden sollte (d), und hinterlies sie seinem sohn Ludwig zu, der nach angetrettener regierung sich das erste geschæft seyn lassen, den willen seines herrn vaters zu ersüllen. Er beschæftigte sich mit ihrer verbesserung, und begegnete den sich eingeschlichenen sehlern durch eine im jahr 1444 denen akademischen bürgern in hæchsteigener gegenwart bekannt gemachte verordnung (e).

Fridrich L.

Auf ihn folgte Friedrich I der auch mitten in seinen kriegen an die wissenschafte dachte. Er bestætigte die freiheiten der universitæt (f), vermehrte ihre einkünste mit den pfarreien Pfessingen und Guntheim, (g) forgte mittelst einer merk würdigen

dem willen des testatoris in der heil. geistkirche ausgestellt. Alle bücher sind darinn genannt, und ist diese urkunde selbst mit dem rectorats-universitæts-und beiden facultæts-siegeln der juristen und artisten besiegelt. Von den theologen und medicinern heisst es: quod de presenti sigillum proprium non habeant. So war es mit den leztern noch im jahr 1472 in welchem ich das theologische zuerst angetrossen. Siehe geschichte des kursusenst. I. urkunden p. 472. Das medicinische aber ist mir vor dem jahr 1563 nicht zu gesicht gekommen.

- (d) In seinem lezten willen, den er am sonntag nach S. Franciscus tag 1427 aufgerichtet hat.
- (e) Hottinger l.c. p. 37.
- (f) Sowohl im jahr 1450 sabbato post festum epiphaniae, als auch sexta feria post dominicam quasimodogeniti 1457.
- (g) Dat. Heidelberg feria tertia post dominicam vocem jucunditatis 1457. Diese pfarreien verknüpste im jahr 1472 pabst Sixtus 1v mit der kapelle S. Virginis zu Heidelberg. Hottinger p. 44 welche schon seit dem

digen verordnung (h) vor ihre innere und æussere ruhe, verkürzte die vacantien (i), erweiterte die freiheit, æffentlich zu lesen, beschæftigte die lehrstüle mehr als vorher mit akademischen streit-übungen, theilte die lesestunden und pfründe besser ein, ordnete den akademischen rath, verschenerte die effentliche bücher-sammlung, und führte sowohl bei der universitzet, als auch bei dem fürstlichen collegio ein neues lehramt vor die weltlichen, das ist, vor die Romischen rechte ein. Die sich also erst damalen in das vaterland eingedrungen haben, wenigstens erst damalen effentlich gelehret worden (k).

Sein nachfolger Philipp, der aufrichtige, erweiterte diesen Philipp. theil der gelehrsamkeit noch mehr, und richtete im jahr 1408 ein besonderes collegium vor die iuristen auf. welches die

Num. V.

dem jahr 1401 von bischof Eckard von Worms der universitæt zu ihrem begræbnis geschenket worden, l.c. p. 52. Die universitæt gab aber beide pfarreien mit der zu Callstatt den 20 Jun. 1563 an den kurfürsten Friedrich III wieder zurück, weil sie davon keinen sonderlichen nuzen gehabt, oder wie es in der urkunde heiset: dieweil solche geistliche lehen und kirchensaz . . . . samt iren inn - und zugehoerungen uns etwas entlegen &c.

- (h) Dat. feria secunda festi pentecostes 1452.
- (i) Durch erst genante ordnung sowohl, als auch durch die am dienstag nach S. Kilians tag 1464 herausgegebene erlæuterungs - urkunde. unter den urkunden zur geschichte des kurfürsten Friedrichs n. cxvi, p. 339.
- (k) Dann so heisst es in der schon angeführten verordnung vom jahr 1452 Das hinfure in dem collegio das vnser voraltern gestift und wir zu lyhen haben sollen sin sehs personen nemlich meyster die in der facultaet der heiligen schrift studiren lernen. . . . vnd eyner licentiat oder baccalarius in legibus das ist in weltlichen rechten. . . . . item und so solle in dem obgenant unserm studio nume hinsure sin ein doctor in weltlichen rechten. . . der allen tag so man lesen solle des morgens ordinari lese ein letze in legibus und habe die ander pfründe zu S. Endres zu Worms. Man nehme darzu Heineccii histor, jur. civil. Rom.

neue Bursch genennet worden (1). Er vermehrte auf anrathen des vortreslichen Agricolæ die æffentliche bibliothek, vereinigte sie mit der besondern universitzets - bibliothek (m), bestætigte ihre freiheiten (n), und schenkte ihr das patronat - recht über die kirche zu Callstatt (o).

Ludwig v.

Ludwig v der im jahr 1508 das kurstirstenthum geerbet, erbte damit auch die væterliche neigung vor die hohe schule, deren vorzüge er gleich in dem ersten regierungs-jahr bekræstiget hat. Er dachte eisrigst daran, ihrem aus den læcherlichen schon zu Friedrichs 1 zeiten bekannten schul-kriegen der Realisten und Nominalisten, Thomisten und Occamisten bevorgestandenen fall

ac Germ. lib. 11, c. 1v, S. xcv, p. 447. und Fladii specimen anecdot. juris Palat. statutarii S. 12. Vorher waren lauter kanonisten bei der universitzet, die sich in ihren vorlesungen über das decretum, die decretales und die neuere pzehtliche gesez-bücher eingetheilt hatten. Der leztere hiese der lehrer in den nuwen rechten. p. 422.

- (1) Vf sonntag Valentini, da er an decanum, doctores, licentiatos, baccalaureos und schüler der juristen-facultæt deswegen rescribirt, und also verordnet: Wann die juristen schüler sich kunftig mit rat der dostorn und obern ir facultet zusamen thun in Huswonung, das dan ein collegium sin und also hinfur genennt werden soll und darinn ein samenthaftes wesen gemein Inkauf gemein disch und wonung haben, wie dan in den burschen der artisten vbung und gebrauch ist das wir alsdan in und allen iren nachkomen all die gnaden unnd friheit so dann die artisten in iren purschen von unnsern eltern haben... geben sie damit begnaden &c. Da der bischof von Worms diese anstallt bestætigen musste, so ist dieses wieder ein beweis, dass die professura juris civilis damals etwas neues gewesen. Hottinger p.38. Man nehme darzu Kaijers historischen schauplaz von der stadt Heidelberg, c. x11, S. 12. p. 113. wo et anführt, dass damals drei burschen zu Heidelberg gewesen, die Dionyhanische für die armen, die Schwaebische, und die neue bursch.
- (m) Struv. introductio in notitiam rei literariae p. 1, c. 11, S. x1x. p. 15.
- (\*) Im jahr 1477.
- (o) Siehe oben not. g, p. 384.

fall zu begegnen; und suchte sie in bessere ordnung zu bringen (p). Das besondere der damaligen zeiten und die innere unruhen seiner lænder misgænnten ihm aber das vergnügen, seinen entzweck vollkommen erreichen zu kænnen (q). Er starbe darüber im jahr 1544, und hinterlies sie seinem herrn bruder Friedrich 11, der hierinn glücklicher als er gewesen.

Dann unter ihm verwandelte pabst Julius III im jahr 1550 Friedrich II. das bisherige kloster der Augustinern zu Heidelberg in das sogenannte Sapienz-collegium (r), und vereinigte damit nicht nur die einkünste noch dreier andern klæstern zu Alzei, Lixheim und Crasthal, sondern erlaubte auch das jahr darauf, dass die klæster Zell, Münster-Dreisen, S. Lamprecht, Weidas, Deimbach, und das Johannit-

(p) Sowohl im jahr 1518 als 1521. Hottinger p. 38 verglichen mit p. 79. In der verordnung von an. 1452 wird schon des viae modernorum & antiquorum gedacht, und dabei bemerkt, dass ein jeder lehrer der freien künste einen oder den andern nach willkür erwehlen und ihn vortragen kænne, auch dass beide einander liebreich begegnen und nicht verachten, oder schmæhen sollten. Die nach dem alten weg lehreten, waren die Realisten und Thomisten, die nach dem neuen die Nominalisten und Occamisten, welche auch Novisten geheisen.

<sup>(</sup>q) Unter jenen verstehe ich die damals angesangene religions-irrunge, unter diesen aber den bekannten bauern-krieg. Jene mogen die vrsache seyn, dass die universitzet im jahr 1525 auf sonntag nach Thomze apostoli einen vergleich mit dem S. Andreas stist zu Worms wegen den einkünsten ihrer zweien prebenden, sodann am 20 Mai 1563 einen andern mit dem stist zu Neuhausen errichtet. Wenigstens wird in dem isbergabsbrief, worinn die universitzet am sonntag letare 1526 dem kurfürsten Ludwig v ihre patronat-rechte in den stædten und slecken Altors, Feucht, Leimburg, Megeldors und Kornburg zurück gegeben, ausdrücklich gemeldet, dass solches geschehen: Gegenwertiger leuf halb, so sich zu diesen zeiten an viel orten und merentheils deutscher nation gegen den geistlichen beschwerlichen erzeigen Ec.

<sup>(</sup>r) Hottinger l.c. p. 14. Das Augustiner kloster war schon im jahr 1296 bekannt, in welchem ihm xvIII kal. Febr. von dem Pfalzgraven Ru-

ter haus zu Alzei mit allen ihren derfern, renten und gütern der universitzet selbst einverleibet worden (s).

Sein nachfolger, der kursürst Ott Heinrich, benuzte diese freigebigkeit, und machte bei solchen nun sürstlichen einkünsten anstallten, die zu seiner und der universitzet ehre gereichten Er beschloss die alte kur-linie des durchlauchtigsten hauses mit dem nachruhm eines der besten und gelehrtesten sürsten. Und damit endige nun auch ich meine vorlesung, die sich nicht weiter als bis auf diesen zeitpunct erstrekken sollen.

Rudolf 1. Via illa cum fundo ejus que a janua cimiterii eorum posita versus sabrum apud portam civitatis . . . usque ad ecclesiam ipsorum fratrum inter ipsum cimiterium & arcas versus murum civitatis sitas se extendit &c. geschenket worden. Rudolf 11 und Ruprecht 1 bekræstigten ihm in die conversionis S. Pauli 1333 die schenkung ihres herm vaters uber eine caratam vini & xx maldra siliginis de villa in Bergheim vor eine tægliche seelmesse ihrer vorsahren, und Ludwig 1v durch einen eigenen brief dat. Heidelberg auf montag nach trinitatis 1445 alle die freiheiten, welche es von den vorherigen kurfürsten eihallten hatte.

(s) Dieses sagt der kurfürst selbst in einem brief dat. Heidelberg auf Egidien tag 1553 worinn er alle solche güter von der universitæt in bestand genommen.

# URKUNDEN

Num. I.

Bulle des pabsts Urban VI die stiftung der universitaet zu Heidelberg betreffend. Dat. 1385.

Urbanus Episcopus Servus Servorum Dei: Ad perpetuam rei memoriam. In supreme dignitatis apostolice specula superni dispensatione consilii licet immeriti constituti ad universas sidelium

lium regiones nostre vigilantie creditas earumque profectus & commoda tanquam universalis gregis dominici pastor, commisse nobis speculationis aciem quantum nobis ex alto permittitur extendentes, fidelibus ipsis ad querenda litterarum studia per que divini nominis fideique catholice cultus protenditur, justicia colitur tam publica quam privata, res geritur utiliter, omnisque prosperitas humane conditionis augetur libenter favores gratiosos impendimus, & oportune commoditatis auxilia liberaliter impertimur. Cum itaque sicut nuper pro parte dilecti filii Nobilis viri Ruperti senioris Ducis Bavarie Palatini Reni fuit propositum coram nobis ipse Dux non solum ad utilitatem & prosperitatem hujusmodi reipublice ac incolarum Terrarum sibi subjectarum sed etiam aliarum partium vicinarum laudabiliter intendens in villa fua Hevdelberg Wormatiensis dioc. in dominio suo consistente tanquam infigniori & magis ad hoc accomoda & ydonea in qua aeris viget temperies victualium ubertes, ceterarumque rerum ad usum humanum pertinentium copia reperitur desideret plurimum fieri & ordinari per sedem apostolicam studium generale in qualibet licita facultate ut ibidem fides ipsa dilatetur, erudiantur fimplices, equitas fervetur judicii, vigeat ratio illuminentur mentes & intellectus hominum illustrentur. Nos premissa & etiam eximiam fidei & devotionis finceritatem quam ipse Dux ad sanstam Romanam ecclesiam gerere dignoscitur attente considerantes ferventi desiderio ducimur, quod villa predicta scientiarum ornetur muneribus ita ut viros producat confilii maturitate conspicuos virtutum redimitos ornatibus, ac diversarum facultatum dogmatibus eruditos, sitque ibi scientiarum sons irriguus de cujus plenitudine hauriant universi litterarum cupientes imbui documentis, his igitur omnibus & presertim ydoneitate dicte ville que ad multiplicanda fane doctrine femina & germina falutaria producenda magis congrua & accommoda inter alias villas dicioni predicti Ducis subjectas fore dicitur diligenti examinatione penfatis non folum ad ipfius ville fed etiam regionum circumadiacen-Ccc 3 tium

tium incolarum commodum & profectum paternis affectibus anhelantes predicti nec non dilectorum filiorum nobilium virorum Ruperti junioris & Ruperti prejunioris Ducum Bavarie in hac parte supplicationibus inclinati, ad laudem divini nominis & fidei propagationem orthodoxe auftoritate apostolica statuimus & etiam ordinamus, ut in dicta villa de cetero sit studium generale adinstar studii Parisiensis illudque perpetuis temporibus inibi vigeat tam in Theologia & juris canonici quam alia qualibet licita facultate, quodque legentes & studentes ibidem omnibus privilegiis libertatibus & immunitatibus concessis Magistris in Theologia ac Doctoribus legentibus & studentibus commorantibus in fludio generali Parisiensi gaudeant & utantur & quod illi qui processu temporis bravium meruerint in illa facultate in qua studuerint obtinere, sibique docendi licentiam, ut alios erudire valeant, ac Magisterii seu Doctoratus honorem pecierint elargiri per Magistrum feuMagistros Doctorem vel Doctores illius facultatis in qua examinatio fuerit facienda. Preposito ecclesie Wormatiensis qui pro tempore fuerit vel ejus sufficienti & vdoneo quem ad hoc idem Prepositus duxerit deputandum vicario, Prepolitura vero ipsius ecclesie vacante illi qui ad hoc per dilectos filios Capitulum ipfius ecclefie deputatus extiterit presententur, idemque Prepositus vel vicarius aut deputatus ut prefertur Magistris & Doctoribus in eadem sacultate actu inibi regentibus convocatis illos in his que circa promovendos ad Magisterii seu Doctoratus honorem requiruntur juxta modum & consuetudinem que super talibus in generalibus studiis observantur, examinare studeat diligenter eisque si ad hoc fufficientes & ydonei reperti fuerint hujusmodi licentiam tribuat & Magisterii seu Doctoratus honorem conferat & etiam largiatur. Illi vero qui in eodem studio dicte ville examinati & approbati fuerint ac docendi licentiam & honorem hujusmodi obtinuerint ut est dictum ex tunc absque examine & approbatione alia legendi & docendi tam in villa predicta quam in fingulis aliis generalibus studiis in quibus voluerint legere & docere statutis &

consuetudinibus quibuscunque contrariis apostolica vel quacunque firmitate alia roboratis nequaquam obstantibus plenam & liberam habeant facultatem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre constitutionis & ordinationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumferit indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Janue x kal. Novembr. Pontificatus nostri anno octavo.

## Num. II.

Bulle des pabsts Bonifaz IX über die erhoehung der heil. geistkirche zu Heidelberg in eine stiftskirche. Dat. kal. Jul. 1400.

Bonifacius episcopus Servus Seruorum Dei: ad futuram rei me-Cunctis orbis ecclesiis presidentes circa ipsarum & permoriam. sonarum inibi diuinis obsequiis deditarum statum utiliter dirigendum & quod diuinus cultus nostris temporibus augeatur solicite intendentes ea que circa illa perficienda conveniunt solerter & fauorabiliter ordinamus. Cum itaque dilectus filius Nobilis vir Rupertus Comes Palatinus Reni & Dux Bauarie pro fue & fuorum progenitorum animarum falute zelo precipue deuotionis accensus terrenam celestia & transitoria in eterna felici desideret commercio commutare, & eciam pro diuini cultus augmento in opido Heidelbergensi Wormaciens. dioc. ubi dux ipse cum sua Curia ut frequenter moram trahit & in quo jam diu uiguit prout uiget studium generale eciam ad decorem studii & opidi predictorum collegiatam ecclesiam de bonis sibi a deo collatis pro vno decano & certo numero Canonicorum Capitulum pro tempore representantium & facientium ad instar aliarum ecclesiarum Collegiatarum in partibus illis consistentium de nouo proponat fundare pariter & dotare quod forsan convenienter fieri & adimpleri non potest ?

potest nisi ecclesia sancti Spiritus in eodem opido que est filialis parochialis ecclesie sancti Petri extra muros opidi predicti presate dioec, in collegiatam erigatur & etiam quod de numero Sexdecim Canonicalium prebendarum dudum per quondam Rupertum Ducem Bauarie patruum dicti Ducis ut asserit canonice instituto in ecclesia beate Marie opidi Noueciuitatis Spirensis diœces. & in quibus quidem Canonicalibus prebendis eciam dictus Dux canonice ius obtinet patronatus quatuor Canonicales prebende extinguantur & earum fructus redditus & prouentus eidem ecclesie fancti Spiritus in Collegiatam erigende applicentur & uniantur perpetuis futuris temporibus pro quatuor nouis Canonicis in eadem ecclesia sancti Spiritus instituendis qui sint de hujusmodi numero Canonicorum quem ipse dux proponit in eadem ecclesia san-Eti Spiritus institui facere si auctoritas sedis apostolice ad hoc accedat attento potissime quod extinctis seu sublatis eisdem quatuor prebendis in ipfa ecclefia beate Marie adhuc remaneant vnus decanus qui duas & decem Canonici ejusdem ecclefie quorum quilibet vnam ex eisdem prebendalibus portionibus pro se percipiunt annuatim & multi alii ministri ac perpetui Vicarii eciam beneficiati in eadem ecclesia beate Marie qui sufficiunt pro observacione & celebracione missarum & aliorum officiorum diuinorum laudabiliter & solenniter in eadem ecclesia beate Marie pro tempore attentis eciam precipue parvitate ipfius opidi Noueciuitatis ac paucitate opidanorum & habitatorum ejusdem ut apparere dicitur euidenter. Hinc est quod cum intra nos prouida deliberatione reuoluimus & attenta meditacione pensamus fidei constantiam & deuocionem quibus dux ipse fanctam Romanam ecclesiam matrem suam & nos eciam non absque laudis ingenti preconio profequitur dignum requtamus & debitum ut sibi in hiis presertim que pro ejusdem cultus augmento desiderare pie dicitur ut prefertur grato concuramus affensu ac eum in tam laudabili proposito studeamus fauorabiliter confovere. Eapropter motu proprio non ad ipsius ducis uel alterius pro eo nobis super hoc oblate petitio-

petitionis instanciam sed de nostri mera liberalitate predictam fi 'alem ecclesiam ab eadem matrice siue parochiali ecclesia auctoritate apofolica de apostolice plenitudine potestatis perpetuo separamus & eximimus & totaliter liberamus ac ipsam in Collegiatam ad instar hujusmodi aliarum ecclefiarum collegiatarum erigimus & creamus auctoritate prefata in qua hujusmodi vnum decanum qui sit caput ejusdem Capituli & fingulorum canonicorum ecclefie fancti Spiritus ac ministrorum nec non clericorum benesiciatorum in eadere ac eundem numerum ipforum Canonicorum esse uolumus qui Capitulum ipfius ecclesie fancti Spiritus representent & faciant pro tempore quem idem dux institui procurauerit in eadem & nichilominus quatuor hujusmodi canonicales prebende fimplices de predicto numero canonicorum eidem ecclesie beate Marie motu simili & eadem auctoritate ex certa scientia supprimimus & uolumus eciam quod deinceps juxta infra scriptam moderacionem nostram ipsi decanus & decem Canonici ipsius ecclesie beate Marie duntaxat remaneant ac illi capitulum ejusdem ecclesie beate Marie faciant & de cetero representent inibi pro tempore sicut vnus decanus & quatuordecim canonici illud facere & representare hactenus consueuerunt necnon omnes fructus redditus & prouentus earundem quatuor Canonicalium prebendarum siue portionum ecclesie sancti Spiritus presate pro quatuor nouis canonicis inibi instituendis ut presertur auctoritate presata eciam perpetuo vnimus anectimus & applicamus absque diminucione quacunque. lta quod primo cedentibus uel decedentibus ipsius ecclesie beate Marie quatuor canonicis aut alias prebendas suas hujusmodi quomodolibet dimittentibus in eadem fimul aut successive liceat eisdem decano & capitulo ejusdem ecclesie fancti Spiritus que adhuc nullos proprios redditus dicitur habere per nos in collegiatam erecte ut prefertur corporalem possessionem hujusmodi fructuum reddituum & prouentuum qui ultra ducentos florenos auri communi extimacione non ascendunt ut dicitur annuatim auctoritate propria apprehendere & pro quatuor canonicalibus porcionibus Ddd fine

fine prebendis eisdem in eadem ecclesia in collegiatam eresta duntaxat & non in alios usus deputare ipsique quatuor Canonici eiusdem ecclesie in Collegiatam erecte ratione prebendarum suarum in eadem ecclesia in collegiatam erectam equis porcionibus inter se diuidere pro tempore fint astricti, & insuper eidem duci ac heredibus & fuccessoribus suis pro tempore jus patronatus seu presentandi hujusmodi Canonicos ejusdem ecclesie per nos in Collegiatam erecte pro hac prima uice diœcesano loci pro tempore & per quem illos dummodo presentati hujusmodi sint vdonei & institui volumus in Canonicatibus & prebendis eisdem quousque dictus numerus eorundem canonicorum in ipsa ecclesia in collegiatam erecta instituendus sit completus & deinde decano & capitulo ejusdem ecclesie sancti Spiritus pro tempore auctoritate predicta motu simili reservamus eciam ad instar ecclesie beate Marie Noueciuitatis ante dicte & quemadmodum de presentationibus nouis Canonicis in eadem hactenus fieri est consuetum ad prebendas uacantes pro tempore in eadem Non obstantibus constitucionibus apostolicis necnon statutis & consuetudinibus ejusdem ecclesie beate Marie Noueciuitatis quibuscunque contrariis juramento confirmatione apostolica uel quacunque firmitate alia roboratis. Aut si aliqui apostolica uel alia quanis auctoritate in eadem ecclesia beate Marie Noueciuitatis in Canonicos sint recepti uelut recipiantur insistant seu si super provisionibus sibi faciendis de Canonicatibus & prebendis ipfius ecclefie speciales uel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales apostolice Sedis uel Legatorum ejus litteras impetrarint eciamsi per eas ad inhibicionem reservacionem & decretum uel alias quomodolibet sit processium quas quidem litteras & processus habitos per easdem & quecunque inde fecuta ad prefatos canonicatus & prebendas per nos suppressos uolumus non extendi sed nullum quoad hoc eis quoad affecucionem Canonicatuum & prebendarum ipfius ecclesie beate Marie Noueciuitatis prejudicium generari & quibuscunque priuilegiis indulgentiis & litteris apostolicis generalibus &

specialibus quorumcunque tenorum existant per que presentibus non expressa uel totaliter non inserta essectus earum impediri ualeat quomodolibet uel dissersi & de quibus quorum totis tenoribus habenda esset in nostris litteris mencio specialis Jure tamen parochialis ecclesie alias in omnibus semper saluo Nos enim ex nunc irritum decernimus & inane si secus super hiis a quoquam quauis austoritate scienter uel ignoranter contigerit attemptari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre separaracionis dissolucionis exempcionis liberacionis ereccionis creacionis suppressionis vnionis anneccionis applicacionis reservacionis & uoluntatis infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus se nouerit incursurum Dat. Rome apud sanctum Petrum kal. Julii pontificatus aostri anno vndecime.

### Num. III.

Urkunde des kurfürsten Ludwigs III von der Pfalz über die einrichtung des neuen stifts zum heil. geist und dessen verknüpfung mit der universitaet. Dat. auf donnerstag nach S. Jacobs tag 1413.

Wir meister Johann von Triere restor und die ganze universitet der schule zu Heydelberg in Wormszer bissthum gelegen Bekennen und tun kunt offinbar mit disem brieff fur vns vnd vnser nachkomen der vorgenant universiteten vnd schule zu Heydelberg allen den die yn sehent oder horent lesen Als der durchlauchtige hochgeborne furste vnd herre her Ludwig Pfalzgraue by Rine des heiligen Romschen Richs Erztruchses vnd Herzog in Beyern vnser gnediger lieber herre in dem stifte der kuniglichen capellen des heiligen geistes zu Heidelberg der in furziten von Bebstlicher gewalt herhaben vnd gemacht ist zwolff canoniken pfrunde vnd

Ddd 2

als vil vicarien geordent, vnd die auch mit vnserm vnd ander finer rete vnd frunde wissen vnd rade gnuglichen bewydemet hat als der brieff den er von sinen gnaden demselben stiffte vnder finer majestat ingesiegel versigelt zu latine doruber geben hat. vnd der in dutschem nach finer innehalt von worte zu worte ludet als hernach geschriben stet. Wir Ludwig von gots gnaden pfalzgraue by Rine des heiligen Romschen Richs Erztruchsels ynd herzog in Beyern zu ewiger gedechtenis dieser sachen von verhengnis des hochsten rades haben wir darumb behebt vberdreflichkeit furstlicher wirdikeit also ob vns wol pflichtig flifze vnd emlikeit zu vswendigen fachen vnsers fürstentums beruffet vnd fordert, yedoch follen wir darnach fruchtbarlich gedenken zu solchen sachen die den state vnd wesen geistlicher fryheit offunge cristeliches glauben vnd merunge gotesdinstes vordernt, als vnser persone, so vil mer großmechticlichen erhebet hat die fursichtikeit des hymelischen Schepfers. Als in vortzyten seliger gedechtenis der hochgeborne furste her Ruprecht der elter pfalzgraue by Rine des heiligen Romischen Richs Erztruchses vnd herzog in Bevern vnser vetter dem got gnade vnder andern flisfigen forgen ym anligende nach sitten eines Cristenlichen fursten mit synne vnd begirde darnach wachet das Cristenlicher glaube zu sinen zyten glikliche vflunge vnd merunge empfinge vnd dass die bosheit der Ketzery in sinen landen icht vfferstan mochte, die alle vmbschlichet als ein fuchse vnd dass er soliche begirde vallenbringen mochte vberwüge er eigentlichen das ane zwiuel bequemlich dartzu vnd noit were vslegunge vnd betudunge der heiligen geschrifften getruwe predigen, vnd kunste gelerter lute herumb machet er ein gemeine schule zu Heidelberg in Wormszer Bissthum von allen faculteten das er zu synen zyten vnd auch darnag der hochgeborne furste und herre her Ruprecht pfalzgraue by Rine des heiligen Romischen Richs Erztruchses vnd herzog in Beyern vnser anherre selige, dem got gnade mit manichen gaben priuilegien vnd fryheiden beuestent vnd bestetigent hant, nach

nach vswisunge der briefe die sie daruber dem vorgenanten studium vnd schule zu Heydelberg geben vnd versiegelt hant zu welicher gemeinen schule beheltnis vnd ewikeit heiliger gedechtnis etwann der allerubertrefflichste vnd allerwirdigeste furste her Ruprecht Romscher kunig zu allen zyten merer des Richs vnser herre vnd vnd vatter zu den zyten fines regiments mit gantzem flisse vnd ernste gearbeit hat. vnd das dieselbe schule sich ewiclicher vestigunge freuwen mochte So hat er bearbeit, vnd behebt von bebstlicher gewalt zu machen und zu erheben ein lobelich collegium vnd stifte von canoniken die person sollen sin vss der vorgenanten Schule in der kirchen des heiligen geistes zu Heidelberg als die Bebstlichen brieffe doruber gegeben clerlichen vswifent in dem namen und eren des heiligen geistes, der ein pfant gluckes vnd heiles sterkunge des lebens vnd das lichte der kunfte gibt, des fruchte sint als fant Pauels bezuget liebe freude friede, gedultikeit, langemutikeit gutlichekeit wolmütlichkeit, senfftmutikeit, glaube messikeit vnd kussheit, by den auch diese verborgen vnd in sinen schatze verzeichent sind: Der vorgenant vnser herre vnd vatter vmb siner, siner vorfaren vnd nachkomen vnd erben fele hevle willen, gedachte vnd willen hatte etwie uil kanoniken pfründe vnd ewige vicarien zu stiften vnd pfründe zu sezen vnd auch altaria zu machen in einer gewissen vnd zymlichen zale vnd dieselbe alle genuglichen bewidemen fur die personen die dann zu zyten daruff vnd darzu geantwort presenteret vnd belehent weren, vnd mevnte auch zu setzen vnd zu ordineren, das der vorgenant Stifte vnd collegium derselben kirchen zu dem heiligen geiste solte mit sinen guten geistliche fryheit haben doch ee der vorgenant vnfer herre vnd vatter selige diese gotliche sache zu ende vnd ordnunge brachte, So ist er als Got wollte von todes wegen abegangen vnd von difer werlnt gescheiden, vnd wann wir nu von gotlichem rechten pflichtig sin dass wir vnser vordern vnd vatter mit wirdigen Eren erheben vnd loben, die riche in tugenden waren, die in iren gesclechte wirde vnd Ere Ddd 3 gehebt

gehebt hant vnd zu vren zyten lobelichen geeret sint, Darumb das wir verlassen den namen ire lob zu prüsen der gutigkeit nye bresthafft was vnd das by iren erben ein gut erbeschafft verlibe. vnd auch darumb das der vorgenant vnser herre vnd vatter felige der Romsche kunig vnd auch etwan die allerdurchluchtigest furstynne frauwe Elizabeht Romische kuniginne vnser liebe mutter selige der got gnade ire sepulture vnd begrepniss in der vorgenanten kirchen des heiligen geistes erwelt vnd erkorn hant, vnd auch liplichen darynne loblichen begraben sint, So mevnen wir der vorgenant vnser vordern, vnsers herren vnd vatter, vnd auch vnser vettern, vnd anherren feligen gute ordenunge vnd willen mit fonlicher luterkeit zu uollenbringen als verre wir vermogen mit hulff des allmechtigen gotes vnd dass die vorgenant Schule vnd universitete vff dem fundamente des selsen ane den nyemant kein anders legen mag ewiclichen beuestet werde. So haben wir vns maniguelticlichen vnd vil vndersprochen mit der vniuersitet vnd meisterschafft der vorgenant Schule hin in vnser stad zu Heidelberg vnd mit andern vnsern frunden vnd Reten, vnd fin des genzlichen mit yn vberkomen dass wir in dem namen der heiligen dreiualtikeit dauon die beste vnd volkomenste gabe koment, das vorgenant collegium vnd stifte dass also von Bebstlichen gewalt erhebet und erhoet ist in solicher wise vnd forme als hernach geschrieben stet stifften ordineren vnd wydemen also dass wir die vorgenant vniuersitet dem stiffte vnd den stifft der universitet vereinen verknupsen vnd als verre wir konnen vnd mogen eins zu dem andern mit vntzertrenlichen banden verstricken vnd zusamen stigen In diesem vnsern guten fursatze anruffende die gnade des heiligen geistes das er dieselben universitete vnd stiffte die in gotes namen gefament ist, do sin vngegenwertikeit nit wesen mag von siner gutikeit wolle guberneren vnd regeren vnd yn offenen die adern fines schatzes vnd auch anwisen dass sie merken vnd

prufen alles daz gut ift, vnd sie nit lasze irregen noch abtretten. von dem synne geistlicher luterkeit, vnd deheinerlev warwonlicheit oder ketzerischer, oder dufelischer trogenheit sunder das sie allewege entzundet sy mit liebe der gerechtikeit und allenthalp die warheit lieb habe in wisheit sich vbe die auch befrundet sv mit heilikeit des lebens und discipline guter sytten die sich vbermutes scheme, nachrede sliehe, hasse nit enwise, hossart vernichte vnd alle werntliche ere nit allein fliehe, funder auch mit vrdratze versmehe. Die wise vnd forme des obgenanten collegiums vnd Stifftes fol fin alfo. Zum ersten als vmb die zale der canoniken der sollent zwolff, vnd vis den faculteten der vorgenanten universitzeten sin mit namen dry meister in der heiligen schrifft, dry doctores in geistlichen rechten Item der pfarrer zu fant veter zu Heidelberg Item der prediger vnd die zwene der pfarrer vnd der prediger sollent zum mynsten sin baccalarien in der heiligen schrift. Es were dann dass man nicht mochte haben einen baccalarium in der heiligen schrift, der der pfarre nutzlich und dogelich were nach vnser vnser erben vnd nachkommen pfalzgrauen by Rine vnd der universitet befindunge alsdann so mag man einen nemen der zum mynsten magister arcium vs der universiteten der nutze vud togelich vnd also geschiket ist dass er in dem nehsten iahre baccalarius in der heiligen schrifft werden moge vngeuerlichen Item ein doctor der arzenye Item dry magistri arcium vs der artisten collegium von welchen personen vnd nit andern allewege vnd zu ewigen zyten das vorgenant collegium vnd stiffte wir schaffen vnd ordineren zu setzen, die do canonike sin sollen in der vorgenannten kuniglichen kirchen des heiligen geistes In der vorgenant zale der canoniken sal begriffen sin ein dechann vnd ein custer, Vnd dass wir im zu dieser zyt person vs der faculteten derselben vniversiteten furwenden, die zu canoniken des vorgenant kuniglichen stifftes nutze vnd togende sin, So haben wir dem allerheiligesten in got vatter vnd herren hern Gregorio von gotes verhengnis dem zwolfften Babste, die ersamen vnser lieben

lieben andechtigen meister Niclaus Gauwer meister Heinrich von Homburg, vnd meister Conrad von Suste alle dry lerere in der heiligen schrifft Item meister Johanns Noet meister Niclas Bettenberg vnd meister Heinrich Gulpen alle dry doctores der Item meister Wilhelm von Eppenbach pfargeistlichen rechte. rer zu Heidelberg lerer der heiligen schrifft, vnd meister Johansen von Frankenfurt den prediger Item meister Wilhelm von Dauentur doctorem in Erzenve vnd darzu meister Gerhart Brant von Dauentur meister Niclaus von Fulda, vnd meister Bartholomeus Vlenstrat von Mastricht, alle dry magistros arcium vss dem collegio artistarum benennet vnd furgeben, vnd denselben vnsern heiligen vatter den Babst mit otmutikeit fur die obgenant personen gebetdten dass er sie von Bebstlicher gewalt zu canoniken vnd den vorgenanten meister Niclaus Gauwer zu eyme dechann vnd meister Johann Noet zu eyme custer des vorgenanten kuniglichen stifftes setzen machen vnd bestetigen wolle als sich dann geburet in dem rechten, vorbass so setzen vnd ordineren wir den vorgenanten canonien ire pfrunden als hernach geschriben stet: Zum ersten der canonie die meister Niclaus Gauwer hat hundert vnd zwenzig gulden Item meister Heinrich von Homburg vnd meister Conrad von Suste Ire ygliche hundert vnd zwenzig gulden Item meister Johanns Noet der ordinarie decretales hundert gulden Item meister Niclaus Bettenberg der decretum vnd meister Heinrichs Gulpen der Nuve rechte lesen vre vgliche achzig gulden Item meister Wilhelms des Arzetes canonien sechzig gulden alle jare Inzunemen vnd vffzuheben vor vre pfrunde Item der vorgenanten meister Wilhelm der pfarrer der sal der pfarre zu Heidelberg nutze vnd gulte haben mit andern pferlich rechten als in dem brieff doruber geben ist begriffen vnd meister Johannes von Frankenfurt der prediger sal soliche rente vnd nutze daruff das predigampt bewidemet ist fur ir pfrunden haben Item vnd die vberigen dry magistri arcium die vs der Artisten colle-

collegio zu canoniken genommen sin sollen fur ire pfrunden haben den gemeinen dische in dem vorgenanten collegio als sie gewonlich gehebt han also dass sie mit den andern in gemein leben als vor, darzu setzen wir vnd ordineren auch driffig gulden fur die dechanye vnd zwenzig gulden fur die custery also dass ein vglicher dechan vnd custer die dann zu zvten sin vber ire gewonliche pfrunde als wir hieuor gesetzet han soliche rente vnd nutze haben vnd nyessen solle Wir setzen auch vnd ordineren die vorgenante pfrunde der canoniken vs den faculteten der heiligen schrift geistlicher rechten vnd der arzeny vnd darzu die dechany vnd custery vff soliche rente vnd nutze als von den zwein grossen vif den zollen zu Bacharach vnd zu Keyserswerde fallent die den vorgenanten dryn faculteten zugefüget ynd mit gunstlicher furderunge vns altfordern vnd vorfaren an sie kommen sin nach vswisunge der brieff daruber gegeben der sie auch in nutzlicher gewere gebruchet haben vnd noch bis ytzund nu nyessen vnd auch darzu vff solichen renten vnd nutzen von den dryn pfrunden von der Nuwenstat die von Bebstlicher gewalt zu der vorgenanten kuniglichen kirchen des heiligen geistes transferert sin doch also was vberiges verlibet vber die vorgenanten pfrunden, dechany vnd custery von den vorgeschrieben thornesen vnd der renten der vorgenanten drier pfrunden von der Nuwenstat das sal gewant werden in der vorgenanten universiteten vnd stifftes nutze vnd frommen mit vnser vnd vnser erben Pfalzgrauen by Rine rate wissen vnd willen, vnd daruon auch alle jare vns vnd vnsern erben Pfalzgrauen by Ryne rechenunge bescheen. Darnach wollen wir vnd ordineren zwolff viccarien vnd capellan in der vorgenanten kuniglichen kirchen des heiligen geistes mit namen Heinrich Sedeler Johanns Rypolt von Hentschusheim Heinrich Wysenbach Syfrid von Krakauwe Friderich Rynderfelt Johann Wacker Rudolff von Alzey Heinrich Swabach Pauels Sarwart Johann vnd Wygand von Homburg vnd Johan Claman vnd dieselben vicarien oder capellan sollent ein genügen haben an so-Eee licher

licher renten vnd nutzen daruff yre altaria gewydemet fint doch also dass sie teilhafftig sin sollen glich den canoniken an der prefenzie so sie die verdienen vnd zu chore sin furbassme von der lehenschafft der vorgenanten pfrunden vnd wie man die canoniken des vorgenanten stifftes bestetigen vnd insetzen sol. Setzen wir und ordineren als offte und dicke das zu falle kommet dass ein pfrunde des vorgenanten Stiftes ledig wirdet so sol der Rector der vorgenanten vniuersitet ein conuocacien vnd beruffunge tun von allen graduaten vs allen faculteten vnd die follent by gefwornen eyde vberkommen vmb ein persone die gnugig nutze togende vnd vs des abgegangen canoniken facultete fv ob man den also haben mag vnd welchen sie alle oder der mererteil von allen faculteten vns oder vnsern erben Pfalzgrauen by Rine die dann die herschafft zu zyten innehant benennen den follen vnd wollen wir oder vnser vorgeschrieben erben dem dechan vnd capitel des vorgenanten stifftes presentiren ane alle befwernis der Schriber und Canzelu das sie dieselben person zu derselben pfrunde bestetigen vnd insetzen als sich das dan geburet: Were aber dass man ein solichen nit finden mochte in der facultete als der abgegangen ist So sol vnd mag die vorgenant vniperfitet mit vnserm oder vnser erben Pfalzgrauen by Rine rate vnd willen senden in ein ander Studium oder anders wohin vmb ein togende nutzliche person die derselben facultete sv den sie auch vns oder vnsern vorgeschrieben erben alsdann benennen vnd wir vnd vnser erben furpass presenteren sollen als vorgeschrieben stet vnd wer auch dass der abgegangen ein Doctor were gewesen vnd man vis derselben facultete nit anders dann einen Licenciaten der do togelich vnd nutze were haben mochte den mogen sie furwenden zu einem canoniken an des abgegangen stat als vorgeschrieben stet. Doch also dass derselbe Licenciate Doctor werde in einem jare oder ee vngeuerlich wurde aber ein vicarv oder capellany des vorgenanten stifftes ledig So meynen wir vnd wollen dass die lehenschafft by dem lehenherrn verliben sol der den

den Altare daruff die vicary bewydemet ist vormals verluhen hat, es sy die vuiuersitet oder besunder persone, doch also als offt das zu falle kommet dass ein vicary des vorgenanten stifftes ledig wirdet, so sal derselbe lehenherre ein person die nutze togende vnd geweyde priester oder also geschicket ist, dass sie in iars friste priester werden moge, ob sie wol nit vis der vniversitet ist dem dechan des vorgenanten stifftes presentiren ane menglichs widersprechen vnd hinderniss zu bestetigen vnd zu derselben vicarven Inzusetzen furbass so werdent alle sache wol vnd zvmlich gehandelt So ein redelich anefang geschicht der got geneme ist dass wir meynen vnd glauben in zukunstigen zyten zu kommende So man heldet der obersten gesetze vnd ordenunge die gerechte vnd gelobte vetter vffgesetzet vnd geordineret hant, vnd herumb so setzen wir vnd ordineren: dass das vorgenante collegium sol tegelichen Got in otmutikeit des geistes andechtige dinste tun, also dass alle Sybenzyt mit der messe loblichen und wol vollenbracht vnd gefungen werden nach redelicher vnd lobelicher gewonheit sytten, gesetze und ordenunge des merern stifftes zu Wormse dem sich auch der vorgenant stiffte sal darvnne glichen vnd conformiren als verre er vermag ane geuerde: Wir wollen auch dass die vicarien des vorgenanten stifftes sallent alle tage zu chore sin solichen gotesdinste zu uollenbringen vnd zu allen zyten also dass mit irer geinwertikeit vnd emsikeit gotesdinste verlipliche sy Es were dann dass redliche hinderniss oder bescheideliche vrsache und des dechans vrlaub einen vicarien entschuldigte. Desglichen meynen wir auch von der canoniken wegen des vorgenanten stifftes als das billich ist, doch ymb behelteniss willen des studiums und dass kein versumeniss geschen darynne noch damit gekrenket werde, So ist unser meynunge dass die canoniken an werketagen als herte nit verstreket sin zu chore zu sin, sie mogen es dann wol getun, Doch sallen sie der presencie verlustig sin so sie in dem chore nit sint Es were dann dass ein canonik zu der zyt lese oder ein prediger predigte Ece 2 oder

oder der pfarrer mit siner selbs person pserliche rechte vssrichte als hernach geschrieben stet, Sie bedorffen auch nit des dechans vrlaub darzu zu haben Es were dann dass ein canonike vber nacht vis der stat sin wolte welcher canonik aber daruber sinen chorgang geuerlichen vnd ane redeliche vrsache versumet den fal vnd mag ein dechann dorumb straffen. Wir setzen auch dass die tegeliche tevlunge der presencie an welchen guten die gelegen ist sie sy nu oder werde hernach geordinert sal man den canoniken vnd vicarien des vorgenanten stifftes die zu chore sint allenn vnd deheinen andern reichen vnd geben nach redelicher ordenunge desselben stifftes die vtzunt gemacht ist oder hernach gemacht wurde Es were dan dass zu denselben zyten als man nach ordenunge desselben stifftes presencie geben würde der vorgenant canoniken einer er were doctor oder meister vifdem stule selle vnd lese in siner faculteten oder ob der prediger an dem predigstule stunde vnd predigte das gots wort, oder der pfarrer pfarliche rehte mit sin selbs person vsrichte, alsdann sal er sin presencie nemen, als ob er in dem chore gewerticlichen gewesen were, Auch setzen wir vnd ordineren was die vorgenant canoniken vnd vicarien des vorgenanten kuniglichen stifftes zum heiligen geiste gutere haben daruff yre pfrunde vnd vicarien des vorgenanten stifftes gewydemet sint, follen von aller beswernis vnser vnser amptlute vnd allermenglichs free vnd vnbeswert fin vnd verliben, keufsten sie auch samentlich oder ir etlichen besunder gutere zu dem stiffte zu der presencie zu iren pfrunden oder vicarien oder würden vn gesetzet oder geben oder wie sie sust an sie quemen die vor allewegen frye herkommen vnd gewesen sin vnd yn in drissig jaren daruor nye kein bete noch sture geben hetten dass in die auch fry verliben vnd fin follen ane mengliches hinderniss vnd Intrag Hette aber oder gewonne der stiffte die canoniken, die vicarien oder ihre dienere guter, die betehafftig herkommen weren die follent auch betehafftig verliben, vnd dise vnser gesetze vnd ordenunge mit allen vnd yglichen begriffungen punken ynd artikeln als von

worte zu worte dauor geschrieben stet versprechen gereden und globen Wir herzog Ludwig obgenant by vusern furstlichen truwen vnd eren für vns vnser erben vnd nachkommen Pfalzgrauen by Rine die dann die Pfalze Innehaben vnd besitzen werdent zu ewigen zyten getrulichen stete vnd veste zu halten, vnd auch darwider nit zu suchen noch zu tunde durch vns selbs oder vemant anders heimlichen oder offinbar in deheine wife alle geuerde vnd argeliste genzlichen vssgescheiden. Vnd des alles zu urkunde vnd vestem gezugnis So haben wir vnser Maiestat Ingesigel an diesen brieff tun henken. Der geben ist zu Heidelberg do man schreib nach Cristi gepurte vierzehen hundert vnd drutzehen jare vff den donrstag nach sant Jacobs des heiligen zwolff botten tag Des versprechen gereden vnd globen wir die obgenannte der restor vnd die ganze vniuersitete der schule zu Heidelberg fur vns vnd vnser nachkommen der vorgenant vniuersitet vnd schule zu Heidelberg mit guten truwen an eydes stat dass wir alle ordenunge vnd gesetze des vorgenanten stifftes die der vorgenant vnfer gnediger herre herzog Ludwig also mit vnserm wissen willen ynd zutun geordent vud gemacht hat alsdan von worte zu worte in finen brieff vns daruber gegeben dauor geschrieben stet ewiclich getrulichen vesticlichen vnd vnuerbruchlichen als verre das yns famentlich oder befunder ynd nemlich die personen der obgenanten vniuerliteten antriffet oder antreffen mag stete vnd veste halten vnd auch vollenfuren vnd tun fallen vnd wollen vnd darwider nit fuchen noch tun mit deheinerley fryheit geistlicher oder werntlicher oder fust in deheinen andern weg durch vns felbs oder vemant anders heimlich oder offinbar in deheine wife. Alle geuerde vnd argeliste genzlichen vssgescheiden vnd des alles zu vrkunde vnd vesten gezugnis So haben wir fur vns vnd vnser nachkommen der vorgenant vniuersitet vnd schule zu Heidelberg derselben vniuersitet gros Ingesigel an disen brieff tun henken Der geben ist vif den samstag nach sant Jacobs tag des heiigen Aposteln In dem vierzehen hundersten und drutzehenden jare.

Eee 3

Num. IV.

## Num. IV.

Revers der universitaet Heidelberg wegen auslieserung der von dem kurfürsten Ludwig III ihr vermachten- und in der heil, geistkirche allda aufgestellten bücher-sammlung, welche die erste anlage zu der nachher so berühmten Heidelberger bibliotkek gewesen. Dat. XVII Dec. 1438.

Nos Johannes Rybeysen de Bruchsella arcium magis er sacrarum Canonum Baccalarius Rector totaque vniversitas studii Heydelbergen. Wormacien. Dioc. Notum facimus tenore presencium Quod ficut dudum felicis recordacion. Illustris prinvniversis. ceps & Dominus Dominus Ludouicus Comes Palatinus Reni Sacri Romani Imperii Archidapifer princeps elector & Bauarie Dux cujus anime propicietur omnipotens dum adhuc in humanis esset in testamento suo seu Codicillis vel in vltima sua voluntate omnes libros suos quos ipse princeps tunc habuit & tenuit qui insta specificati & annotati sunt ac conscripti nostre vniversitati ut perpetuo haberet & possideret legavit voluitque tunc & ordinauit prefatus princeps quod memorati libri omnes & finguli post decessum suum in collegiata regali ecclesia sancti spiritus Heidelbergen. predicte dioces. & in liberaria ejusdem ecclesie ponerentur & concathenarentur atque sic concathenati in predicta liberaria pro communi vtilitate commodo & usu dominorum doctorum magistrorum studenciumque dicte vniuersitatis nostre ac eciam personarum ipsius regalis ecclesie collegiate sancti spiritus perpetuo permanerent nec in alicujus persone domo hospicio vel potestate deponerentur aut comodarentur nisi cum Illustris princeps & dominus Dominus Ludouicus Comes palatinus Reni Sacri Romani Imperii Archidapifer princeps elector & Dux Bauarie suus natus Dominus noster aut sui heredes Comites Palatini Reni pro tempore infra scriptorum librorum vnius aut plurium habere contingat indigenciam ad certum usum & illum vel illos a nostra vniuersitate petant

petant sibi comodare Extunc dicta vniuersitas nostra hujusmodi desideratos & petitos libros ipsis Comitibus Palatinis Reni pro tempore exflentibus extra dictam liberariam comodare debeat & teneatur ad tempus vnius mensis tantum & non vltra quemadmodum hec in Instrumentis & literis testamenti codicillorum seu vltime voluntatis eiusdem Illustris principis domini Ludouici testatoris plene & expresse dinoscuntur contineri. Ita nunc Nos Rector & vniuersitas suprascripti publice & serie presencium confitemur quod post decessum prefati Domini Ducis Ludouici felicis. recordacionis testatoris Illustris Princeps & dominus Dominus Otto Comes palatinus Reni & Dux Bavarie prefati Illustris principis Domini Ducis Ludouici Comitis Palatini Reni Archidapiferi & principis electoris curator & ejus nomine eosdem libros fic ut premittitur legatos Nobis dedit & juxta ordinacionem & modum vltime voluntatis sepedicti domini Ducis Ludouici testatoris affignauit & tradidit cum effectu. Sunt autem libri isti & nominatim in Theologia, primo Biblia bona in vno volumine cum asseribus & albo còrio superducto. Item alia Biblia in tribus voluminibus in pergameno & afferibus quorum duo volumina corio blanco tercium vero volumen corio viridis coloris superductis Item Genesis Exodus Leuiticus Numeri & Deutronomii glosati in vno volumine in pergamemo & afferibus corio nigro fuperducto Item quatuor libri regum glosati in vno volumine in pergameno & asseribus corio glauci seu susci coloris superdutto Item liber Paralippomenon glosatus in vno volumine in pergameno & asseribus cum corio nigro Item liber Job glosatus in volumine in pergameno & afferibus cum corio nigro Item psalterium cum glosa ordinaria in vno volumine in pergameno & afferibus cum corio nigro Item Libri fapienciales glosati in vno volumine in pergameno & asseribus cum corio nigro Item vsaiam cum glosa in vno volumine in pergameno & afferibus cum corio nigro Item Iheremia Ezechiel Daniel cum glosa in vno volumine in pergameno & afferibus cum

coopertorio de corio nigro Item prophete minores glosati in vno volumine in pergameno & asseribus cum coopertorio de corio nigro Item Matheus Marcus glosati in vno volumine in pergameno & afferibus coopertorio nigro Item Lucas Johannes glosati in vno volumine in pergameno & asseribus cum coopertorio nigro Item epistole Pauli cum glosa ordinaria in vno volumine in pergameno & afferibus cum coopertorio nigro Item Canonice Epistole Apok. & acta in vno volumine in pergameno & asseribus corio nigro superducto. Sequitur Lyra primo Nicolaus de Lyra super Gen. Exo. Leuit. Numeri Deutro Josue Judicum Ruth & Regum in vno volumine in pergameno & asseribus cum serico uiridis coloris superducto claufurisque fibulis argenteis deauratis Item Lyra fuper primum librum Esdre Neemiam fecundum librum Esdre Prouerbia Salomonis Ecclesiasten, cantica canticorum & Ecclesiasticum in vno volumine in pergameno & afferibus cum coopertorio viridis coloris & claufuris fimplicibus fine fibulis Item Lyra fuper Pfalterium in vno volumine in pergameno & afferibus coopertorio antiquo uiridi superducto cum clausuris simplicibus & absque fibulis Item libri super Machabeorum primum & secundum super Thobiam Judith paralippon primum & fecundum super Hester & Job in vno volumine in pergameno & asseribus cum viridi corio & claufuris simplicibus absque fibulis Item Moralia Lyre super Bibliam in pergameno & afferibus cum coopertorio rubeo Item Lyra fuper Ysaiam & Jeremiam prophetas in vno volumine in pergameno & afferibus corio uiridi fuperducto cum clausuris simplicibus & sine sibulis Item Lyra super Baruch Susannam Ezechielem Danielem Ozeam Johel Amos Jonam Micheam Naum Abacuk Sophoniam Aggeum Zachar & Malach. in vno volumine in pergameno & asseribus viridi corio superducto cum clausuris simplicibus & absque fibulis Item Lyra fuper quatuor Evangelistas in vno volumine in pergameno & asseribus cum serico uiridis caloris & clausuris & fibulis argenteis

teis & deauratis Item Lyra fuper Epistolas Pauli actus apostolorum canonicas Epistolas & Apok. in vno volumine in pergameno & afferibus cum serico uiridi & clausuris & fibulis argenteis ac deauratis Item Expositio prologorum Beati Ieronimi super Bibliam în vno volumine in pergameno & afferibus coopertorio uiridi cum clausuris & sine fibulis Seguntur alii libri in Theologia Item quatuor volumina equalia de vita cristi in pergameno & asseribus paniculis lineis superductis cum registro in pergameno habens quatuor folia & cum coopertorio pergameneo Item Moralia Beati Gregorii super Job in vno volumine in pergameno & afferibus continens libros parciales triginta quinque Item Omelie Gregorii pape super Ewangelia in pergameno & asseribus in paruo modulo coopertorio blanco cum duabus clausuris & fibulis argenteis & deauratis Item liber Gregorialis ex melleis defloratus opufculis beati Gregorii pape Item Nicolaus Goram fuper penthateut in uno volumine Item Expolicio Gregorii pape in Ezechielem prophetam in pergameno & afferibus cum coopertorio rubeo & claufuris fine fibulis Item volumen Dyalogorum Gregorii pape continens libros infrascriptos videlicet librum pastoral. libros de trinitate quindecim Boecium de trinitate librum de fide cristiana Boecii Boecium de duabus naturis in vna persona cristi. Librum Euchiridion librum octuaginta trium questionum & librum Augustini Episcopi de Musica in pergameno & asseribus cum coopetorio glauco sive fusco Item Epistola Gregorii pape ad Regaredum regem in pergameno & asseribus cum coopertorio nigro sine fibulis & cum vna clausura Item Augustinus de doctrina cristiana liber confessionum liber de bono conjugali liber de Nupciis de concupiscencia ad Jeronimum & de origine anime in vno volumine in pergameno & afferibus corio glauco cooperto Item alius libellus Augustini de doctrina cristiana in asseribus & pergameno cum rubeo coopertorio & cum vna clausura absque fibulis Item Augustinus super Johanne de passionem in Bapiro sine asseribus cum coopertorio pergameneo Item Augustinus de ciuitate dei in perga-Fff meno

meno & asseribus glauco superducto corio & cum sibulis Item Epistole beati Bernardi ad Robertum Nepotem suum in pergameno & asseribus cum coopertorio olim uiridis coloris fine fibulis & cum duabus clausuris Item Crisostomus super Matheum in Bapiro & asseribus cum coopertorio rubeo & clansuris fine fibulis Item Textus sentenciarum in vno volumine in pergameno & asseribus cum corio blanco & claufura fine fibulis Item Origenes fuper cantica in pergameno & afferibus & albo coopertorio Item Lecturam fuper cantica Magistri Conradi de Geylnhusen in pergameno & asseribus cum coopertorio rubeo & fibulis Item Wilhelmus parisien, de vniuerso in magno volumine bapireo & afferibus nigro coopertorio cum quatuor clausuris Item Tractatus de penitencia Magistri Wilhelmi parisien, in Bapiro sine asseribus & cum pergameneo coopertorio Item Racionale diuinorum in pergameno & asseribus cum coopertorio fusci coloris Item Thomas de Aquino super Johannem in pergameno & asseribus cum cooperltem Liber de quatuor uirtutibus cardinalibus in torio rubeo. pergameno & asseribus mediocri & spisso modulo cum uiridi corio Item liber Theologice ueritatis in pergameno & afferibus in mediocri modulo & albo coopertorio Item libellus Magistri Mathei de Cracouia de predestinacione quod deus omnia benefecit in bapiro & asseribus cum coopertorio rubeo Item libellus Magistri Mathei de modo consecrandi & communicandi in pergameno & asferibus cum corio rubeo superductus Item Libellus super exposicione oracionis dominice in pergameno fine afferibus in fusco coopertorio & modo paruo Item libellus spissus in pergameno & asferibus cujus titulus liber Scale dicitur cum coopertorio albo & vnica clausura sine sibulis scilicet exposicio Simboli Apostolorum Item alius liber cujus Rubrica incipit Adamus colluctancium aquilarum editum per magistrum Wynandum in pergameno & asseribus cum rubeo coopertorio Item liber Miserie humane condicionis in pergameno & afferibus mediocri modulo & cum coopertorio rubeo Item liber inquisicionum heretice prauitatis in pergame-

gameno & afferibus cum corio fusci coloris clausuris & sine fibulis Item Egidius de Roma de predestinacione in paruo modulo in pergameno & afferibus cum corio rubeo fine claufuris & fibulis Îtem Sermones in pergameno sine asseribus sibulis & clausuris cum rubeo coopertorio Item Libellus qui passagium Petri intitulatur in pergameno cum coopertorio rubeo fine afferibus fibulis & claufuris Item passionale sanctorum in pergameno & asseribus in modulo mediocri corio albo superducto Item legende de sanctis per circulum anni cum foliloquio Beati Bernardi Abbatis in pergameno & afferibus paruo modulo scripture gracilis & cum coopertorio albo Item liber de ordine Carthusien, pergameno & asseribus cum albo coopertorio clausuris & fibulis fimplicibus Item Disputaciones diversarum questionum doctorum in Theologia in tribus voluminibus equalem habentes proporcionem in magnitudine & funt in Bapiro cum asseribus & coriis rubeis desuper duetis Item Scolastica historia in pergameno & asseribus cum albo coopertorio Item pulcherrima glosa super Cathonem in pergameno & afferibus corio rubeo superducto in vno volumine Item volumendictionarii de litteris A &B in pergameno & afferibus cum glauco coopertorio seu semialbo Item aliud volumen dictionarii de litteris C & D in pergameno & afferibus eciam cum glauco seu semialbo coopertorio. Item aliud volumen Dictionarii de litteris E. F. G. H in pergameno & asseribus cum rubeo coopertorio Item aliud volumen dictionarii de litteris I R & L in pergameno & asseribus cum blanco coopertorio Item aliud volumen dictionarii de litteris M N O & P in pergameno & afferibus cum rubeo coopertorio Item aliud volumen dictionarii de litteris O R & S in pergameno & asseribus eciam cum coopertorio rubeo Item aliudvolumen dictionarii a T littera usque ad finem in pergameno & asseribus cum rubeo coopertorio Item Tabula Dictionarii in paruo volumine & asseribus rubei coloris Item Tabulas super libros moralium Beati Gregorii in Job secundum Alphabetum in pergameno cum rubeo coopertorio fibulis & clausuris Item historia Lombar-

Fff 2

tica

tica de legendis sanctorum in pergameno & asseribus cum coopertorio olim albo Item fermones facti in Concilio Constancien, in Bapiro & afferibus albo corio desuper ducto Item Textus Beati Dionisii de celesti Ierarchia & duplex Letania Alberti Episcopi Ratisbonensis tam de sanctis quam de tempore in Bapiro & coopertorio Iudaico Item Cassianus in decem collaciones patrum in Bapiro & asseribus cum albo coopertorio Item Jeronimus super Matheum & laudes Beate virginis composite ab Alberto magno Ratisponen. Episcopo in Bapiro cum asseribus & albo coopertorio Item prima pars Omeliarum hvemalis in bapiro & afferibus cum albo coopertorio Item Omelie & Legende per totum annum secundum volumen Item Liber qui intitulatur secunda pars Omeliarum in Bapiro afferibus & cum albo coopertorio Item Omelie & Legende per totum annum & hoc est primum volumen in albo coopertorio de papiro & in asseribus ltem de tempore celebracionis Canonicorum & exposicio Magistri Hugonis de sancto uictore super lerarchias fancti Dionifii in Bapiro & afferibus albi coloris. de seguntur libri in Jure Canonico Item Decretum in magno volumine cum afferibus & albo corio superducto Item Decretales in magno volumine cum afferibus corio rubeo fuperducto & cum fibulis & clausuris deauratis Item Breuiarium Decretalium Bernardi prepoliti Parisien in pergameno cum asseribus & corio uiridi fine claufuris Item Sextus Decretalium in pergameno fine apparatu cum asseribus & antiquo tegumento Item ordo Judiciarius domini Egidii Decretorum Doctoris in foro ecclesialtico in magno Bapiro cum coopertorio pergameneo Item Reportura fuper Decretales in Bapiro & afferibus fine corio superducto in mala littera Item Libellus quatuor fluuialium arborum in pergameno & asseribus cum rubeo corio In Jure uero ciuili Item ff vetus in magno volumine in pergameno cum asseribus & albo corio Item ff nouum in pergameno cum asseribus & uiridi corio in magno volumine Item Inforciatum in magno volumine in pergameno & afferibus cum nigro corio Item nouem libros codicum

in magno volumine in pergameno cum afferibus & corio uiridis coloris Item decimus liber codicum vndecimus & duodecimus & & constituciones Justiciani in vno magno volumine in pergameno & afferibus cum uiridi corio. Denique in Medicina primo Questiones confiliatorum Petri Paduanen, in vno volumine cuius primum folium incipit Unum in ternario penultimum uero incipit quarta partis quantitatis prenotate Item exposicio thadei super tegni & pronosticorum super textu & non super commento in vno volumine cujus primum folium incipit quoniam omne bonum de furfum est penultimum uero folium incipit permutatur Item Introductorium juuenum in practica Geraldi de Solo in vno volumine cujus primum folium incipit & laurea cipreffi continens libros parciales subscriptos Item Geraldum de Solo super nouo Almaforis Item Antidotarium clarificatum Arnoldi de noua villa Item Dyuum de florencia quem nominat Antidotarium in Cirurgia Item Talkiunum de medicinis & curis cum addicionibus Io. de fancto Amando Item Seruitoris Serapionis de preparacione medicinarum Item scriptum Alberti super de Sompno & vigilia Item mineralia Alberti Item de distancia locorum Alberti Item septem libros Alberti de vegetabilibus & plantis Item nouem primi libri tocius continentis Ras. in vno volumine cujus primum folium incipit exclusis prorsus penultimum uero folium incipit habebit secum dolorem Item Sedecim ultimi libri tocius continent. Raf. in vno volumine cujus primum incipit vidi pilos penultimum uero folium incipit & felle Thaurino Item Galienus de Fleubothomia ad Eristratum in vno volumine cujus primum folium incipit Illustri principi penultimum uero folium incipit duus maxime anserine & continet libros partiales infrascriptos Item Galienum de noticia tumorum preter naturam Item Gal Tetrapentice de febribus & Apostematibus ad Glauconem Item Colliget Auerrovs in vno volumine cujus primum folium incipit Quando uentilatum fuerit penultimum uero folium incipit venas infra toracem & continet libros partiales sequentes Item de viribus cordis Auicenne Item

Fff 3

Gal de fleubothomia ad Eristratum Item Gal de Sompniis Item aliud volumen & est secundus liber cano, Auic, cujus primum folium incipit horum librorum penultimum uero. Karkar id est leuatum continens libros subnotatos Item secundum can. Auicen. Item quartum can. Auic. Item quintum can. Auic. synonima Auic. Item aliud volumen cujus primum folium incipit postquam vidi librum penultimum folium incipit loco nec fructificat continens Item Serapio de simplicibus medicinis Item Auicen, de viribus cordis & medicinis cordialibus. Item practica Bartholomei Brixien. a capite usque ad pedes in vno volumine cujus primum folium incipit oportet eum qui esse vult & penultimum folium Digom, obediens Item Hali abbas de regali disposicione in vno volumine cujus primum incipit prima pars operis & penultimum folium incipit vngentum cerari vlcera Item Panteg in theorica & practica in vno volumine cujus primum folium incipit domino suo innotato & penultimum incipit ejusdem adde mellis Item Cirurgia Magistri Bruni Longoburdensi in vno volumine cuius primum folium incipit Rogasti me penultimum uero incipit virgam manibus fuis Item aliud volumen cujus primum folium incipit Capillus ex fumo penultimum uero incipit Indigesta nam materia & continet hos libros videlicet commentum super viatico Constantini cum questionibus Item commentum super antidotarium Nicolai Item aliud volumen cujus primum folium incipit Protector in iplo sperancium & penultimum solium incipit Retulityng, sub nomine & continet hos libros Item Cirurgiam Allefranci de villa Mediolanen. Item Kacagines Galieni Item Ofto libri magni Alberti de animalibus in vno volumine cujus primum folium incipit liber magni Alberti penultimum folium non funt volatus Item vitimi decem & octo libri Alberti magni de animalibus in vno volumine cujus primum folium incipit canis animal notum est est & penultimum folium incipit In aqua sub terra Item aliud volumen cujus primum folium incipit cum sit . . . . penultimum uero folium incipit voluntate . . . . . . continens libros infra feauen-

sequentes Item Gal de elementis Item Gal de complexionibus Item Gal de simplici medicina Item Gal de malicia complexionis diuerse Item Galienum de Juuamentis membrorum Item Galien, de morbo & accidente Item Gal megategni Item Gal de interioribus Item Gal de creticis diebus Item Gal de Crisi Item Gal de Anathomia Item Gal de tractu pulsus Item Gal de utilitate pulsus Item Gal de motibus liquidis & difficilibus Item Gal de uoce & anhelitu Item Gal de Secretis Item Gal de Spermate Item Gal de duodecim portis Item Tractatus de venenis in vno volumine & est paruus tractatus in pergameno continens tres paruos quaternos cujus primum folium incipit venenum est res & penultimum folium incipit dulcium aut butirum coctum Item Tractatus de pulsibus bonus & de druncys ejus in vno volumine paruo octo foliorum & incipit quum de doctrina pulsuum Item aliud volumen cujus primum folium incipit Medicina dividitur in duas Penultimum uero fol incipit dampnaque & accusant continens libros subsequentes Item Johannicium Item Philaretum de pulsibus Item Theophilus de vrinis Item septem libros Afforismorum Ypocratis Item de pronosticis Ypocratis Item Tegni Galieni Item Regimentum auctorum Item Egidium de vrinis siue Commento Item aliud volumen cujus primum folium incipit Inprimis Deo gracias & penultimum folium incipit justa sumuntur continens primo Item can. Auicene primum Item Tercium can. Auic. Item aliud volumen cujus primum folium incipit Libellus M. Ardi. & penultimum incipit esse drunciam aquarum continens libros subsequentes Item Gal de Elementis Item Gal de Complexionibus Item Gal de simplicibus medicinis Item Gal de malicia complexionis diuerse Item Gal de Juuamentis membrorum Item Gal de ingenio fanitatis Item Gal de cognicione & tactu pulsus ad Titum discipulum Item Gal de utilitate pulsus Item Gal de motibus liquidis Item Gal de voce & anhelitu Item Gal de Anathomia membrorum Item Gal de morbo & accidente Item Gal de megategni Item Gal de interioribus Item Gal de creticis

diebus Item Gal de Crisi Item Gal de Spermate Item Gal de duodecim portis Item Gal de Secretis Item Gal de uirtutibus naturalibus Item Gal de drunciis febrium Item Gal de Rigore tremore & . . . . Item Gal de regimine fanitatis Item Gal de fleubothomia Item Gal de fimplici farmatia Item commentum vel introductorium pulsuum Item Gal de causis pulsium Item Gal de drunciis pulsium Item Gal ad Glauconem Item Gal de Secretis vel herefibus Item Gal de vtilitate pulsus item Gal de Alimentis Item Gal de simplicibus medicinis Item Gal de simplicibus medicinis occultis Item commentum Johannicii Item Gal de dyuamidia ad metenacem Item Gal de judicio Egritudi num per astronomiam Item Gal in libro morasini Item Galienum de Juuamento anhelitus Item practica Cophonis in vno paruo volumine tum vnius sexterni Item Nouem primi libri tocius continent Rass in vno magno volumine cujus primum solium incipit exclusis prorsus & penultimum folium incipit quum sumitur Item sex sexterni non ligati tocius continent cujus primum folium incipit Igitur in capitulo de . . . & penultimum comedat butirum Item unus sexternus de composicione quadrantis Item aliud volumen cujus primum folium incipit In nomine dei misericordis & penultimum folium incipit maluam lentes Item viaticus Constantini cum comento Gerhardi de solo cujus primum solium incipit qui quidem & penultimum folium incipit comedit satis Item vna pars fen, tertia de Apostematibus & pustulis cujus primum solium incipit Jam locuti fuimus & penultimum folium oslibus istis Item platearius cujus primum folium incipit assiduis peticionibus & penultimum folium incipit medius . . . . Item aliud volumen cujus primum folium incipit pomum Ambre & penultimum folium incipit medicine vt cassia sistula Item Antidotarius qui incipit Auree Alexandrine & penultimum ejus folium incipit Lupus morti-Sequntur alia volumina in medicinis Bapirea Item volumen cujus primum folium incipit Dilexi ueritatem & penultimum folium incipit Ablatis uero impedimentis continens libros subscriptos

ptos Item Tractatum de vrinis secundum M. Gordonium Item Tractatum de pulsibus Item questiones sedecim supra prima fen. quarti Can. Item Tractatum de fleubothomia Arnoldi de noua villa Item Tractatum de vncis medicinalibus Ardi &c. Tractatum de decem ingeniis curandi morbos scriptis Padue Item Tractatum de preparandis andidotis in arte Cirurgie Item practicam puerorum Item Tractatum de modo regendi poconatos per medicinam Item Tractatum de pestilencia Petri de Tussiano Item regimen pro vdropico fecundum Marsilium de sancta Sophia Item aliud de eodem Petri de Tuffiano Item Tractatum de impedimentis concepcionis Item aliud volumen cujus primum folium incipit circa librum Afforismorum & penultimum folium incipit fed con. in tremore continens in se ipso stem lecturam super primo & secundo Afforismorum Item parum super tercio Item parum super quarto Item parum super quinto Item summa Hildegardis de infirmitatum causis & curis in vno volumine cujus primum folium incipit Deus ante creacionem mundi penultimum vero folium incipit quiete Item aliud volumen cujus primum folium incipit Intenditque & penultimum folium in vitro & ... continens subscripta Item optima scripta de drunciis febrium ex diuo gentili confiliatore & deficit vnus quaternus in principio Item scriptum fabiani super quarto can. & de lepra Item Albertus de Zankariis de lepra bona scripta Item aliud volumen cujus primum folium incipit In receptis & penultimum uero folium incipit . . . . . continens subscripta Item Diuerse recepte fecundum ordinem egritudinum in quatuor fexternis fuper nouo.... Petri de Tussiano Item sexternus vnus de diuersis receptis M. Anthonii Item practica febrium Marsilii de sancta Sophia Item aliud volumen cujus titulus Gentilis fuper tercio can. fen, prima secunda nona decima vndecima duodecima terciadecima quartadecima quintadecima fextadecima de aliis ponit notabilia compendiosa & ejus primum folium incipit Addict. uero comperiet penultimum uero folium Sciatica Item Lectura super prima fen. & super secunda fen. & super quarta primi Can. Item scripta Ggg de

de interioribus in vno volumine cujus primum incipit Nota accidencia anime penultimum uero folium quod proponit Item aliud volumen quod intitulatur Wilhelmus de vniuerfo cuius primum folium incipit Sciencia de vniuerso penultimum uero folium incipit Creatoris se suis Item aliud paruum volumen ex diuersis compositum decem sexternorum quod incipit contra viam Galieni Item optima Cirurgia & continet duodecim fexternos magnos ejusdem voluminis primum folium incipit de libro fignorum penultimum uero aliud & debent esse Item compendium de Regimine sanitatis M. Conradi de Eystetten in paruo volumine & incipit Cerifolium est herba Item scriptum super pronostica in paruo volumine trium quaternorum Item de vinorum vtilitate necessitate & ejus comoditate in vno paruo volumine quod incipit cum notabilium Item diuersa collecta hinc inde in vno volumine cum asseribus cujus primum folium incipit dicemus quod .... penultimum uero folium . . . . Item quinque volumina equalia in Bapiro & afferibus & albo corio in parte superducto que scripsit in parte Magister Burckardus Doctor medicine & vnum volumen est noua Theorica cum aliis diuersis cujus primum folium incipit quia in Theorica planetarum folus motus est necessarius & penultimum folium incipit quocienscunque aliquid additur alii ut ex eis fiat Item aliud volumen continet dicta Lupoldi de Austria cum aliis éciam diuersis cujus primum folium incipit cum vis facere alicui vmaginem per sanitatem uel egritudinem & penultimum folium incipit Nota pro principio libri vrine non uise Item aliud volumen de predictis continet Moralia Burley cum multis aliis diuerfis cujus inicium primi folii est sicut dicit philosophus in scripto phi. & penultimum folium leges habent potenciam coactiuam Item aliud volumen de predictis continet opus Swidonis bonati de forlinio cujus inicium primi folii est Nota opus Swidonis &c. & penultimum folium infortunabit mercurium cum tum multi credant cum aliis materiis diuersis Item aliud & ultimum predictorum voluminum continet diffinciones Geometrie cum multis aliis diuersis cujus

cujus inicium primi folii est punctus est illud cujus pars non est & penultimum folium incipit per tres menses Item receptum super prima fen. cujus primum folium incipit supra cap. febrium putredarum & penultimum folium incipit & ferpigo funt de materia subtili Item Joh. de sancto paulo cujus primum folium incipit affiduis peticionibus & penultimum folium incipit conjuncta assistens In Astronomia autem Item prologus super Almagesti cujus primum folium incipit Quidam princeps & penultimum folium & sunt duodecim partes Item Egidius de Thebaldis cujus primum folium incipit Scire & intelligere glosum & penultimum folium incipit & in quarta lune . . . . . Item aliud volumen videlicet Quadripartitus Tholomei & incipit hic est liber magnus & penultimum folium incipit & vadit fuper Septentrionem Item tabule Johannis de Lineriis cujus primum folium incipit fecundum Tholomeum & penultimum folium incipit Afpice naturam temporis Item fumma Judicialis de accidentibus mundi qui liber incipit Intencio mea & penultimum folium per lumen trini Aspectus Item liber introductorius ad Judicium stellarum Swidonis cujus primum folium incipit In nomine Domini nostri Thefu cristi & penultimum folium incipit viterius explicando. Suprascriptos libros omnes & singulos a presato Illustri principe Domino Duce Ottone Curatore &c. recepimus & in liberaria fuprascripte Ecclesie sancti spiritus reposuimus concathenauimus & conclusimus perpetuis temporibus inibi permansuros modo & forma supra expressatis Promittimus quoque pro nobis & successoribus nostris ac bona fide addicimus et spondemus quod presatos libros omnes et singulos in dicta liberaria servare et remanere volumus nec quemque ex eis cuicumque homini comodare nisi Comitibus palatinis Reni pro tempore ut supra scripsum est sed de illis libris observare et facere omni modo via et ordine quibus hoc per Illustrem principem Dominum Ducem Ludouicum Testatorem sepesatum in suo ut premittitur testamento codicillis aut vltima voluntate extitit ordinatum dispositum et legatum neque

Ggg 2

hujusmodi ordinacioni seu disposicioni quovis etiam questo colore directe uel indirecte per nos successores nostros aut alios quoscunque nostro nomine contrauenire dolo et fraude in premissis omnibus penitus semotis prorsus et exclusis. In cujus rei testimonium et robur presentes nostrorum Rectoratus et vniuersitatis presate venerabilis Magistri Johannis de Franckfordia sacre theologie Doctoris Decani et nomine facultatis ejusdem eo quod eadem facultas de presenti sigillum proprium non habet facultatis Juridice venerabilis Magistri Gerhardi de Honkirchen in Medicina Doctoris Decani et nomine facultatis ejusdem eo quod eadem facultas similiter proprio sigillo de presenti caret et facultatis Artistarum Sigillorum fecimus appensione communiri Datum Heidelberg decima octaua die mensis Decembris Anno a natiuitate domini millesimo quadringentesimo tricesimo octauo.

#### Num. V.

Verordnung des kurfürstens Friedrichs I die verbesserung der universitaet zu Heidelberg betreffend. Dat. feria II festi Pentecostes 1452.

Wir Friderich von gots gnaden Pfalzgrave by Ryne etc. und Herzog in Beyern Bekennen und tun kunt offenbare mit diesem Brieff. Als die durchluchtigen und Hochgebornen stürsten Her Ruprecht der elst unser altervetter Her Ruprecht der elter unser urane Her Ruprecht Rœmischer konig unser anherre Her Ludwig unser Vatter und Herren und Her Ludwig unser bruder alle seliger gedechtnisse von unsern Heiligen Vettern den bebsten und dem Heiligen Stule zu Rome ein fry und gemeyn Schule und Studium zu Heidelberg zu han lobelich herworben und herbracht und zu solchem Studio und das zu hanthaben große liebe gehabt haben und wir von angeborner gutde und innerlicher begirde geneyget sin in die sussstappen derselben unser voraltern zu dretten Iren guten willen und meynunge nachzukumen und die zuvollensuren und besun-

der

der das by unsern zyten dasselbe unser Studium dem allmechtigen gote zu lobe der Heiligen Kirchen zu treu und unserm Christlichen Glauben zu Sterckung an personen lere Künsten eren und würden gemeret werde und zuneme So ist unser meynung und wille umb besserunge willen desselben unsers Studiums in massen hernach geschrieben steet.

Zum ersten von der hernach geschriben pfrunde die dem obgenant unserm Studio ingelibt und incorporirt fin und desselben Studiums Huser wegen das mit denselben hinfure so erst die oder ir eynsteyls ein ledig werden also gehalten werden solle. Nemlich das Hufs da yezunt Meyster Johans Weneck inne wonet das do stosset eynsyt an das Huss da Meyster Niclas Wachenheim inne wonet hinfure eym yeglichen Doctor in der Heiligen geschriesst der die lecture han wurdet die yetzunt Meyster Hanns Weneck in derselben facultet hatt und das Huss da yetzunt Meyster Niclas von Wachenheim inne wonet das do stosset eynsyt an Mevster Johans Wenecken Huss und andersyt an das Huss zum Hirzhorn eym yeglichen Doctor in der Heiligen geschrifft dem die lectur wirdet die vezunt derselbe Meyster Niclaus Wachenheim hatt und das Huss an unser lieber frauwen capellen darinne man fornen in derfelben Capellen hoff ingeet da vezunt Mevster Hanns von Mechel Doctor in der Heiligen geschriefst inne wonet hinfur so das auch ledig wirt Meyster Ludolff von Bruchsel und eym veglichen Doctor in der Heiligen geschriefft dem die Lectur die er yezunt hat nach ime wirdet verlihen und werden follent dieselben Doctores die dieselben dry lecturen in der Heiligen geschriefft han und gewynnen diese dry pfrunde haben so die ledig werden. Nemlich die pfrunde in dem inern Stieffte zu Wormsz die yezunt Doctor Bartholomeus hatt die pfrunde zu fanct German usswendig Spyer die yezunt Meyster Iohannes Weneck hat und die pfrunde zu Wympfen im tale die yezunt Doctor Johanns Guldenkopff unser Canzler hatt doch also das zu yeglicher zyt so derselben dryer pfrunde eyne ledig wirt

ye der elteste Doctor an der lectur in der Heiligen geschriesst die wale habe ob er die pfrunde nemen wolle die ledig wirt das ime dann die werde und das darnach der elteste Doctor die pfrunde neme ob er wil die der eltste gelassen hat und die sine die er lesst dem jüngsten an der lecture werden.

Item das allewegen hinfure die dry Doctores die lecturen haben in gevstlichen Rechten nemlich der Doctor der da lisst ordinarie in den decretalibus des morgens die pfrunde im inern Stieffte zu Spyer die yezunt Meyster Hanns von Mechlen hatt und das eckhusse oben an der Judengassen da vezunt Doctor Cunrat Degen inne wonet haben foll und der Doctor der da lysst ordinarie im Decrett soll han die pfrunde zu sanct German usswendig Spyer die vezunt der obgnant Meyster Cunrat Degen hat und darzu das Huss unden am Collegio dar inne vezunt Doctor Johanns Wildenherze wonet und der Doctor der da liesst ordinarie in nuwen rechten das ist zu latin in novis juribus foll han und behalten der pfrunde evne zu fant Endrefs zu Wormfz die vezunt der obgnant Meyster Niclaus von Wachenheim und Meyster Cunrat Gumeringen haben und das Huss am Eck fornen in der Augustinern Gassen da vezunt der obgnant Doctor Bartholomeus inne wonet.

1386. g

Item und das hinfur eyn yeglicher Doctor in der Arzeney das ist in medicinis der die lectur in medicinis hat und darinn ordinarie ließt die eyn pfrunde zu Wympfen und das Huß by den Barfussen die yezund der Doctor in medicinis der ordinarius nat haben und yme die verliben sollen und das auch alle obgemelt doctores die Huser die ine nach innhalt dieser unser ordenung zugeordent sin und werden in weselichem und geburlichem buwe halten sollen.

Yedoch so ist unser meynunge und wille nit dass die doctores und Meyster die yezunt von dem obgnant unserm Studio pfrunde oder Husere haben dieselbe ire pfrunde oder Husere schuldig oder pflichtig sollen sin von dieser ordenunge wegen zu uber-

ubergeben Sunder dass sie die als lange sie in dem obgnant unferm Studio sin behalten mogen.

Item und als ettliche doctores yezunt in dem obgnant unferm Studio sin die lecturen hann und ordinarie lesen und doch der obgemelten pfrunde kein haben ine herinn zugeordent sin da ist unser meynunge uud wille das den die andern unsers Studiums pfrunde so die ledig werden geliehen werden sollen bis dass ine die pfrunde werden die ine herinne zugeordent sin.

Item und das hinfure die Universitett des obgnant unsers Studiums und ire sachen dester fridelicher und forderlicher ussgericht werden So ist unser meynunge und wille das nu surbass von der facultett Artium das ist der fryen kunst nit mee dann der Dechann derselben facultett und vier Meyster usser zwolffen den eldesten derselben facultett die dieselbe facultett dar gibt zu derselben Universitet statt beruffunge und convocacie geen und des rats das ist de consilio derselben universitett sin sollen also das allein der Rector die doctores der andern obern facultett und die obgemelten Dechan und vier Meyster von der facultett der fryen Künste des rats derselben universitett sin und alle derselben universitett sachen handeln und die usszurichten macht haben sollen.

Item und als unser voraltern das obgnante unser Studium also herworben haben und jne das gegonnet und gegeben ist das man in demselben unserm Studio in allen Künsten die von der Heiligen Kirchen nit verbotten sin lesen leren und lernen moge und off das dasselbe unser Studium in kunsstigen zyten in Kunsten und an personen dester mee zuneme So ist unser meynunge und wille dass hinsure in der facultett und Kunste der fryen Kunst die man nennet zu latine facultatem artium ein yeglicher Meyster derselben Kunste der hie ist oder herkumet lesen und leren und ein yeglicher Schuler horen und lernen moge was er wil das von der Heiligen Kirchen nit verbotten ist, es sy der nuwen oder der alten wege das man nennet zu latine viam modernorum

oder antiquorum und dass man auch ein veglichen darin der des wurdig und darzu togelich ist zu Baccalarien und zu Mevster mache und promovir und was Statutt und ordenung darwidder durch die univerlitett unsers obgnant Studiums oder die facultett in den fryen Kunsten gemacht geschrieben oder gesezt weren die follen ganz abgetan werden abesin und furbass nyme gescheen und wollen auch dass die die also von denselben zweven wegen sin fruntlich und zuchtlich veglicher in sinem wege lese lere wandel und ir kevner den andern oder des andern weg lere oder Kunste mit werken geberden oder worten heimlich oder offentlich understee zu verachten zu smehen oder zu schenden als liebe ine sy unser hulde zu han und unser ungnade zu mevden dann ob vemants herwider ust understeen wurde wolten wir darzu tun lassen das ein veglicher versteen mochte uns das nit liebe were und off das dieselben dester fridelicher by ein in unsern Studio gesin und veglicher in sine wege geleren und gelernen mæge So ist unser mevnung und wille das der Rector die doctores und Mevster die nume als vorgeschrieben steet hinfure die universitett unsers obgnant Studiums regiren und des rats derselben universitett sin werden ein ordenunge furnemen und begriffen wie es zwischen denselben von den zweven wegen modernorum und antiquorum und mit der promocien der die dann in veglichem wege promoviret werden wollen gehalten werden solle solich begriff an uns zu bringen die forter zu bestetigen.

Item So ist unser meynunge und wille das hinfure in dem collegio das unser voraltern gestiefst und wir zu lyhen haben sollen sin sehs personen nemlich vier Meyster die in der facultett der Heiligen schriefst studieren lernen und in keyner ander facultett als lange sie darinn sin letzen horen oder promovirtt werden und die doch in der facultett artium lesen und regiren sollen und eyner licenciat oder Baccalarius in legibus das ist in weltlichen Rechten der auch in legibus lese und die pfrunde zu Mossbach habe so die ledig wirt und ein licenciat oder Baccalarius

in medicinis das ist in der arzeny der in derselben facultett der arzeny lese und darzu auch die pfrunde zu sant Paulus zu Wormsz habe so die ledig wirt und das ein yeglicher der in dasselbe collegium nume furbass offgenommen wirt gebe in sinem ingange funstzehen gulden damit man das Huss desselben collegiums gebessern und in buwe gehalten moge und dass auch dasselbe gelte daran verbuwet und in kein andern weg angelegt werde.

Item und dass nume hinfure nach abegang eyns yeglichen doctorn in der Heiligen geschriefst der ein lecture hat dem der an sine statt zu der lecture erwelet wird und kumpt nit mee von dem Stipendio und der lecture werden solle dann jares Hundert gulden und darzu die pfrunde die jme nach jnnhalt dieser unser ordenunge meynunge und willen zubescheyden ist.

Item und so solle in dem obgnant unserm Studio nume hinfure sin ein doctor in weltlichen rechten den die die nume hinfure
des rats der obgnant universitett als vorgeschriben steet sin werden erwelen sollen der allen tag so man lesen solle des morgens
ordinarie lese ein letze in legibus und habe die ander pfrunde zu
sant Endress zu Wormsz und die selle eyner pfrunde von der Nuwenstat zu dieser zyt here in das Studium dienende und darzu
drissig gulden von der Kirchen zu Luden eyns yeglichen jares.

Item das one die letzen die die andern Doctores in der Heiligen geschriefst die nit lecturen haben lesen darzu allen tage die nit Heilige tage sin ein letze in der Heiligen geschriefst gelesen werde durch der dryer Doctor eynen die in der facultett derselben Heiligen geschriefst Lecturas und Stipendia han. Item und das die Meyster und Schuler die in der Heiligen geschriefst studiren und promovirt werden nit verbunden sin sollen yeglicher eyn eygen Meyster oder Doctor zu nemen sunder dass sie alle gemeyn sin.

Item dass die Doctores und Meyster in der Heiligen geschriesst ire vacaciones nit lenger halten dann in diebus canicularibus das ist in den Hundsstagen doch als man jares in der facultett der Hhh frien Kunste das quottlibet disputiret das dieselben Doctores in der Heiligen schriefft alsdann auch nitt lesen dorffen.

Item und dass ein yeglicher Doctor in der Heiligen schriefst der ein Lecture und Stipendium hat des jares zum mynsten eyns disputire und ein collacien tuwe.

Item dass ein yeglicher Doctor in jure der ein lecture und stipendium hat des jares zum mynsten eyns disputire oder repetire.

Item dass ein yegliche facultett nume furbass eyns yeglichen jares Rechenunge tun soll dem Rector und andern die nume hinfure des rats und de consilio der vorgemelten universitet sin sollen von allem dem das in dieselbe facultett bissher gefallen ist und sie inngenomen und ussgeben han und hinfure gefallen wirt.

Item das hinfur die die Baccalarien oder Licenciaten werden in geistlichen oder weltlichen rechten in solcher ir promotien von den Doctorn die do regiren in denselben faculteten mit collecten und sust andern nit beschweret werden sollen daross ein yeglicher Rector zu zyten und die Doctor und Meyster der andern facultett die des rats der universitett hinfur sin werden ein ofssehens han und solich beswerunge nit gestatten sollen.

Item dass die Doctor und Meyster die von unserm Studio lecturen Stipendien und pfrunde haben davon sie pflichtig sin zu lesen und auch die Collegiaten über dry tage aneynander nit uss Heydelberg sin sollen one erlaube eyns Rectors zu zyten und wolt ein solicher über vierzehen tage aneynander us sin das soll er nit thun one erlaube eyns Rectors und der die des rats der vorgemelten universitett nume furbas sin sollen und werden.

Item als da oben in eym artickel gesezt ist das dem Dostor der in legibus lesen wirdet werden solle mit anderm auch jares die selle eyner pfrunde zur Nuwenstat und drissig gulden von der Kirchen zu Luden und dann auch in eym andern artickel da oben steet dass eym Dostor in der Heiligen geschriefst dem nume hinfure ein lecture wirdet nit mee dann hundert gulden werde sol-

len

len also das an denselben lecturen von yeglicher zweynzig gulden abegeen werden Da ist unser meynunge und wille wann derselben lectur in der Heiligen schrießte ein ledig wirtt so sollen die zweynzig gulden die daran abegeen dem legisten werden der alsdann nit mee dann zehen gulden von der Kirchen zu Luden han solle alslange bis aber zweynzig gulden an denselben lecturen in der Heiligen schrießt abegeen so soll er dann dieselben zweynzig gulden auch han und ime dann von der Kirchen zu Luden nust mee werden.

Diss unser meynunge wille und ordenunge wollen Wir stete veste und unverbrochlich gehalten uud darwidder nit getan noch gesucht werden heymlich oder offentlich in dhem weg alle geverde und argeliste herinne genzlich ussgescheyden und das zu orkunde so haben wir unser Ingesiegel thun hencken an diesen brieff Datum Heidelberg feria secunda sesti Penthecostes anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo.

17

12

E:

15

12

n lī id:

10

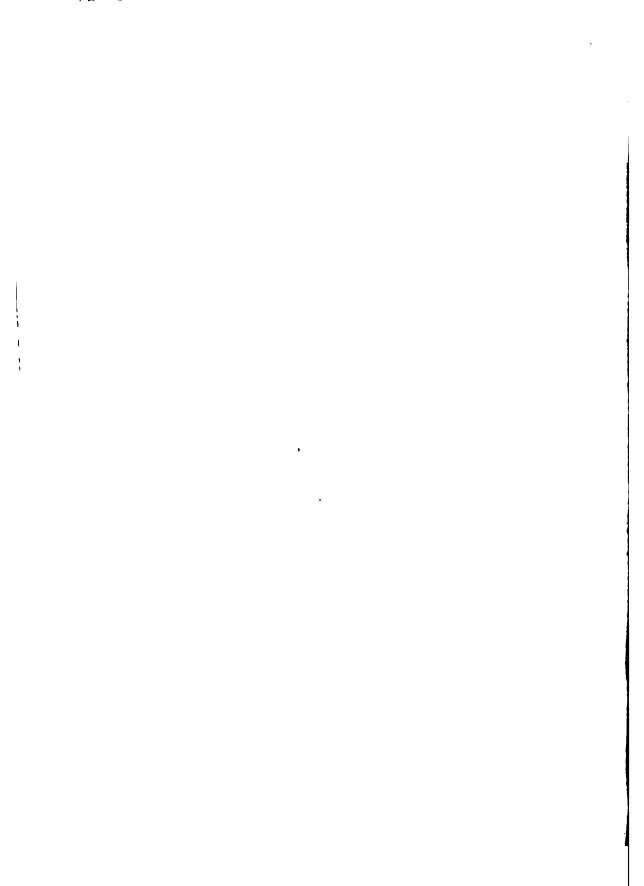

# COMMENTATIONUM

ACADEMICARUM

PARS ALTERA

PHYSICA.

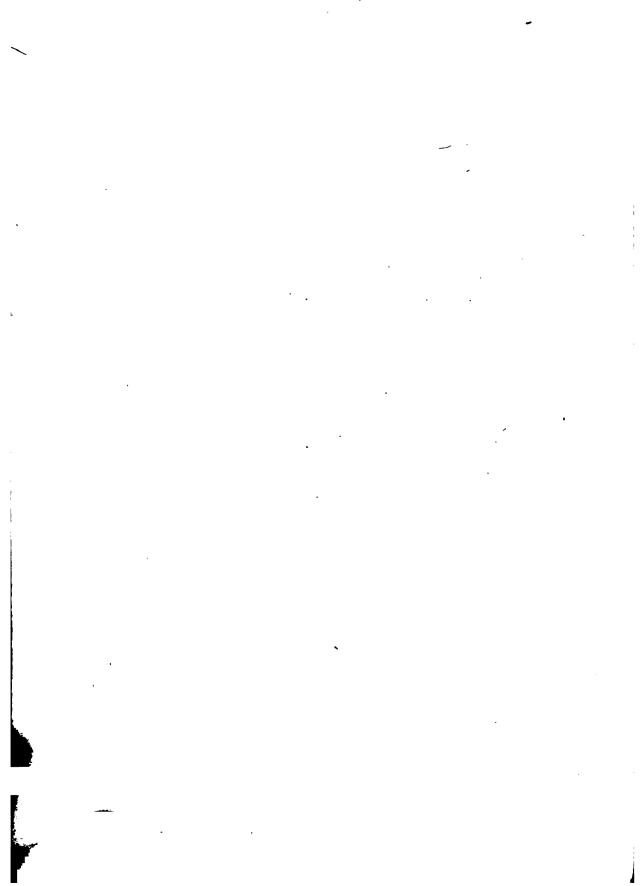

# VORLESUNG

Von der verschiedenen fruchtbarkeit der Pfalz am Rhein, und deren ursachen.

von

# JOH. DANIEL FLAD.

ICH kann mich des beifalls versichert halten, wenn ich den grund aller œconomischen verbesserungen eines landes in der richtigen erkenntnis dessen laage, eigenschaften und producten nicht nur, fondern auch in deren richtigen anwendung nach den besten regeln der natur und kunst festsezze. Auf folche weise wird nicht nur der mangel der einen durch den überfluss einer anderen gegend vermittelst einer guten einrichtung ersetzet, sondern auch jenem selbst, wo es nur immer mæglich ist, durch fleiss und arbeit abgeholsen werden So reitzend es aber vor mich seyn würde, ihnen. kœnnen. meine herren, eine vollstændige natur-geschichte unserer gesegneten Pfalz vorlegen zu kænnen, so sehr muss ich meine ohnvermægenheit in diesem stück, und selbst den abgang der hierzu erforderlichen hülfsmittel beklagen. Erlauben sie mir also, dass ich statt dessen mich vor diesesmal blos mit der so verschiedenen fruchtbarkeit derselben beschæftige.

In der natur-lehre und erfahrung ist es ausgemacht, dass die lust ein kærper seye, der fæhig ist, die seuer-theilchen an sich zu nehmen; nun nimmt ein dichter kærper mehrere seuer-theilchen an sich, als ein dünnerer, mithin ist die dichtere und næher an der erde sich besindliche lusst geschickter mehrere seuer-theilchen von der sonnen anzunehmen, als eine hæhere und verdünnete, solglich ist die hitze um so viel stærker, je tieser man an der erde ist, wann anderst die sonne diese gegend mit ihren stralen behærig erreichen kann,

und

und nicht andere ursachen die würkung der natur wieder zerstehren, oder verhindern.

Einen beweis von dieser erfahrung und der unter den natursorschern als ausgemacht angenommenen würkung leget die so verschiedene fruchtbarkeit der kurstürstl. Pfælzischen lænder und deren nahen angrenzer vor augen. Niemand sollte wohl glauben, dass in solchem bezirk ein so verschiedenes clima angetrossen werde. Um nur einige ganz schwache züge von der sache vor jezzo zu geben, will ich die meisten Kurpsælzische oberæmter, deren jedes ein besonderes clima hat, in ihrer fruchtbarkeit nach meiner eigenen wenigen erfahrung gegen dem niederen Rheingau, diesem so herrlichen lande, das mir zum maasstabe dienen solle, betrachten und mit einander vergleichen.

Im Rheingau

Es zeiget sich ein unbeschreiblicher abstand in der fruchtbarkeit des Rheingaues gegen dem ganz nahe dabei gelegenen oberamt Stromberg. Sehen wir aber auf die natürliche urfachen, fo finden wir den Rheingau in einer ziemlichen tiefe liegen, die sich von den Oppenheimer und Niersteiner auch Ingelheimer berg-gegenden am besten entdecken lasset, welche mit einer kette von hohen gebürgen gegen norden und westen vællig zugedammet, gegen morgen und mittag aber offen ist. Diese tiefe laage ist aber so zu verstehen. dass der weinbau auf kleinen anhæhen und hügeln, die ihre front gegen mittag und morgen wenden, angebracht ist, das übrige aber meistentheils ebenes land, oder kleine doch mit früchten und weinbergen angepflanzte hügel find. Nicht zu gedencken des von sehr langen zeiten her zu wein und frucht angebauten bodens und dessen guten erd-arten, die in einem mit verfaulter pflanzen - und thier - erde vermischten steisen boden oder letten und ziegler - erde bestehen, welche annoch mit vielem kalk und fehr zarten gelben und rothen okker angeschwængert sind. Diese leztere beimischung, und die warmen bæder und mineralischen wasser tragen allerdings zur wærme,

zur lockerheit, und zur geschmeidigkeit und fruchtbarkeit des erdreichs sehr vieles bei (a).

Die gegend Stromberg hingegen ist zimlich hoch, und mit und in den steilen bergen und dicken wældern besetzt, und der boden beschehet aus mageren sand-kiesel-schiefer-und kalksteinen, auch zemtern vielen eisenerzen. In dem holzwachs, gerbereien, vieh-Strombergzucht und in den eisenschmelzen bestehet hier der reichtum. Ein theil gegen dem Ingelheimer grund, der zum oberamt Oppenheim gerechnet wird, hat auch herrliche fruchtselder und weinwachs.

Das oberamt Simmern, ob es gleich etwas hæher als der Simmera. Rheingau lieget, ist doch um ein namhaftes kælter. Dieses verursachet unter andern die grosse bergkette, welche gegen morgen und mittag den groffen Soon-wald, gegen abend aber das Moselische gebürge ausmachet, und das zimlich flache und aus angebauten kleinen berg-hügeln bestehende land, gleich wie mit einem zirkel, umschliesset. Auf der nord-seite aber gegen Bacharach hin stehet das land offen. Es scheinet aber, dass dieses land um ein namhaftes zu verbessern stehe, wann nemlich die auserordentlich große und viele waldungen an den bequemsten gegenden gegen morgen und mittag ausgerottet, zu wiefen und ackerfeld angebauet, und neue hoefe und doerfer darinnen angeleget, die einwohner auch den aus zerfallenen grauen schiefer und vestem kalten letten bestehenden bolii.

<sup>(</sup>a) Zu Nierstein nahe an der sliegenden Rheinbrücken und hart am Rhein habe ich schon vor mehr als 15 jahren einen solchen schwefelichten bronnen wahrgenommen. Das wasser hat den geruch der faulen eyer, sezt einen gelben okker ab, und das silber laust darinn über nacht gelb an. Dergleichen bronnen besinden sich auch zwischen Dürkheim und Ungstein, zu Edenkoben und andern orten mehr. An lezterem ort wird das wasser vor mancherlei zuszelle getrunken.

den (b), der sich bis auf Monzingen und weiter erstrekket, (eben daher das amtBæckelheim seinem boden nach mehr zu dem Simmerer als Creuznacher oberamt gehæret) besser und mehr zakkern, und entweder mit einer mergel-oder kalk-erde, oder mit dem dünger von versaulter pslanzen- und thier-erde setter und lokkerer machen würden. Jedoch ist hier kein sonderlicher mangel; die gebürge an der Mosel liesern etwas wein, und das übrige erdreich korn, haber und überaus seinen slachs im übersluss. Andere getraide- arten, ausser dem reps und den garten gewæchsen, werden wenig, oder gar keine hier gepslanzet; die viehzucht machet noch einen theil des reichthums aus.

Bacharach.

Das oberamt Bacharach bestehet aus hohen grauen und meist blauen schiefer- bergen. Diese erwærmte kahle schiefer entzünden die atmosphær zur sommers- zeit, wodurch die thæler, welche geschlossen sind, sehr warm werden, und dahero den kostbaren weisen und rothen wein, auch etwas obst, aber sehr wenig getraide, und eben so wenig sutter zur viehzucht liesera. Der wein ist also das einzige vornehmste product, und die hinter den weinbergen sich besindliche waldungen liesern noch wingertbau- und brandholz.

Creuznach Oppenheim und Alzei. Die oberæmter Creuznach, Oppenheim und Alzei hingegen, diese so kostbare korn-speicher und herrliche wein-keller, bestehen meistens aus lauter fruchtbaren und angebauten kleinen hügeln oder bergen, die als slæzgebürge des großen Vosagischen haupt-gebürges anzusehen sind, mit darzwischen liegenden zimlich großen ebenen und slæchen, die als thæler zu betrachten. Das leztere oberamt liegt dahero um etwas hæher als der Rheingau; es ist auch um so viel kælter, und sein boden ande-

rer

<sup>(</sup>b) In diesen gegenden, vornemlich auch auf der landstrasse zwischen Stromberg und Bingen, auf der sogenanten Mülle, siehet man augenscheinlich, dass der zerfallene und verwitterte graue schiefer zwischwerem vestem letten (argilla) wird.

rer art: er bestehet an vielen orten aus weisem kalten letten, der viel dung haben will, und eben daran meistens mangel leidet. So ist der boden im oberamt Oppenheim schon mehr mit kalkund mergel-erde, und im oberamt Creuznach mit verwitterten rothen fandstein und thon-mergel vermischet, mithin in beiden leztern oberæmter besser. Würden aber diese keine hügel gegen norden mit hohen bergen zugeschlossen sevn, so wie sie es durch das Vosagische gebürge gegen mittage sind, so würden dieselben noch edler und wærmer seyn, ob sie gleich, wie schon gedacht, alle fruchtbar genug find, am holze aber eben daher den græften mangel erleiden.

Sie verstatten dem weinstock seine gute stelle und anpflanzung. Wann gleich der wein nicht aller orten so kæstlich wird. insbesondere im oberamt Alzei, als in den andern beiden oberæmtern, die dem Rheingau zugezehlet werden, so ist doch diefes land überhaupt fehr angenehm und gut, und wird durch feinen anbau tæglich besser gemacht. Waizen, korn und spelz, nebst dem wein sind die producten, die ausser lands gesühret werden, und gegen den früchten diesseits Rheins in der güte einen grosen vorzug haben.

Das oberamt Lautern hat würklich seine ceffnung Lautern. auch gegen norden; gegen mittag, morgen und abend aber ift es mit hohem gebürge und dichten wældern umringt; der boden hat keine flæchen und tiefe thæler, fondern bestehet meistens aus bergen, die einen kalten letten, sand, kiesel, agate, queckfilber, und vornemlich eisenerze im überflus haben. Gleichwie also die atmosphær mit einem steten schatten der bergen und wælder hier immer abgekühlet wird, und dabei der boden, ausser um die stadt Lautern, schlecht ist, so trifft man auch in ansehung der fruchtbarkeit einen unglaublichen unterschied gegen denen so eben erwehnten oberæmtern Creuznach, Alzei, Das korn und der haber, nebst den kartoffeln, u. f. w. an. Tii 2 wie-

wiesen - und holzwachs, nicht minder guter hanf, sind hier die namhastesten producten.

Neustatt.

Das oberamt Neustadt hat fast durchgehends, ausser dem Vosagischen gebürge, an welchem es hinziehet, und worauf die herrlichsten weinberge in großer menge ostwerts angebanet find. einen flachen und schweren schwarzgrauen boden der aus verwittertem weisen und grauen kalk, leimen und mergel, nebst der garten-erde bestehet, und durch das starke anbauen in das beste fruchtfeld veredelt worden ist, obgleich in der gegend Weissenheim, Frankental, und einem strich landes nahe am Rhein hin noch vieler fand angetroffen wird. Bei Lamsheim findet sich auch ein weiser pfeiffen-thon oder thon-mergel, der sich bis auf Dürckheim erstrecket, und vermuthlich von dasigem vielem kalkgebürge seinen ursprung hat. Ich wüsste nicht. worinn dieses oberamt einen sonderlichen mangel empfænde. weil hinter den weinbergen das hœhere Vosagische gebürge und dessen thæler die kæstlichsten wiesen, bæche, wingert - baubrand - und anderes holz darreichen. Das land ist allein gegen. westen durch erwehntes gebürge geschlossen, gegen süden, osten und norden aber ist es offen. Die früheste morgen - sonne belebet daher diese gegend und die weinberge zuerst. und macht gegen dem schlechtern Brurhein, das gegen über liegt und nur die mittægliche und abend-sonne hat, ein ganz anderes und weit besseres clima aus, obgleich der abstand kaum 10 bis 12 stunden wegs betraget. Korn, spelz, wein und brantenwein find die producten, die theils ins Westerich, theils sonsten ausser landes stark versühret werden. Vieler slachs, der etwas grob. gegen dem Simmerer aber desto stærker ist, wird auch in der gegend Mutterstatt gepflanzet.

Germersheim

Das oberamt Germersheim hat fast gleiche laage mit dem oberamt Neustatt, nur dass es gegen die nord-seite noch bessern schutz hat, weil sich das gebürge hier in seiner krümmung mehr südwestwerts wendet. Es lieget dieses oberamt um ein

nam-

namhastes hæher als der Rheingau; seine weinberge, die zwar sehr vielen, aber wegen dem kalten boden eben keinen sonderlichen. und vielleicht den schlechtesten wein in der Pfalz, ausser dem Rulander, (wann man nicht den im oberamt Boxberg nachsezzen will) liefern, und einen theil des Vosagischen geburges einnehmen, wenden ihre front gegen oftsiden, gegen westen aber befinden sich steile gebürge, wiesen und holzwachs. Das slache land gegen dem Rhein und længs demselben hin ist noch mit sehr vielem holz bepflanzet, und bestehet vornemlich nahe am Rhein aus grobem glasachtigen kieselichten sand. Eben die viele waldungen aber, womit dieses oberamt von allen seiten rings herum umzingelt ist, tragen zu seiner mindern fruchtbarkeit Das übrige angebaute ackerfeld bestehet aus schwerem grauen mit fand vermischten boden, vornemlich liefert folches sehr vielen und starken flachs und hanf, welche auch nebst dem korn, spelz und wein die vornemsten dermalige producten find. Vor diesem wurde auch safran hier im selde angebauet.

Ich komme nun auf die andere seite des Rheins gegen das Bretten. Abnobische gebürge und die bergstrasse. Hier zeiget sich zuerst gegen stüden das oberamt Bretten. Es liegt gegen dem Rheingau zimlich hoch, und zwar unter allen oberæmtern, ausser Boxberg, am hoechsten. Es bestehet aus kleinen ebenen und berg-hügel, die zimlichen wein, (der mit dem Rheingauer und bergstræsser in keine vergleichung kommt) und frucht, hauptsæchlich korn und dünkel oder spelz, auch obst und heuwachs, nebst vielem gutem hanf bringen. Die acker- oder saubohnen werden hier vor allen andern oberæmtern stark angepslanzet, und dienen zur viehzucht.

11

۲.

X,

į,

51

ĸ

Das oberamt Boxberg bestehet aus kleinen angebauten Boxberg. fruchtbaren hügeln oder berg - gegenden. Bei ihme sichet man deutlich das scheene Franckenland seinen ansang nehmen, wann man von westen über die wilde hohe gebürge von Adelsheim,

lii 3 oder

oder durch den rauhen Odenwald herkommt, indem es gegen diese seite, oder nach westen zu, die hohen unfreundliche gebürge und waldungen des Odenwaldes, gegen often aber eine angenehme und fruchtbare æffnung im ebenen Tauber-grund, gegen. norden den Main-grund, und gegen mittag die laxt- und Kocher-thæler hat. Der boden, der aus verwitterten rothen sandsteinen mit der angebauten garten-erde und etwas leimen und kalk bestehet, versaget fast keiner getraide-art den wachsthum. Es hat kostbare wiesengründe, die mit kleinen bæchen durchstræmet sind, auch rothen und weisen weinwachs, der aber sehr gering und leicht ist, und seiner güte und stærke nach dem Franken - wein zugezehlet wird. Der waldungen find in der næhe sehr wenig, und das holz ist rar, weilen alle hügel mit früchten und dem weinstock ausgezieret sind. Sonsten befindet sich an den grenzen dieses oberamts ein sehr großer strich walds. der von Schillingstatt an bis gegen Adelsheim hinziehet, den man das kastel nennet, und der ersterwehnten Schillingstatt unter andern auch seine holz - bedürfnisse reichlich darreichet. aber hier zu friedens-zeiten kein sonderlicher auswærtiger handel getrieben wird, so leben die einwohner zimlich mæssig von ihren eigenen producten und von der viehzucht.

Moisbach.

Das oberamt Mossbach und unteramt Dillsperg, welches leztere noch ins oberamt Heidelberg gehæret, bestehen meistens aus hohen bergen und engen thælern und waldungen, das erdreich aber aus vielem verwitterten grauen und blauen kalk, mit rothen sandsteinen, gelben leimen und grauen letten, oder hasner-thon. Man trist jedoch verschiedene große waldgegenden und æde brugstükker hier an, wo das land gegen mittag zimlich ossen, gegen norden aber geschlossen ist, welche sich zu den besten fruchtsluhren und wiesen anlegen lassen, wann sie behærig zugerichtet werden, wovon ich einige beispiele kænnte ansühren, dass der acker um ein namhastes durch

den:

den fleis (c) hier schon ist verbessert worden. Die vornehmsten producten find der holzwachs, hanf, korn, heidenkorn, spelz oder dünkel, und wein, und zwar so viel leztern betrift, nur in der gegend Mossbach und Sinzheim.

Das oberamt Lindenfels schliesset einen kleinen bezirk ein; Lindensels. es lieget hoch und mitten im Odenwald, und bestehet aus lauter bergen und waldungen, mit sehr engen thælern, die jedoch nach ihrer græsse zimlich zu wiesen und fruchtfeldern zugerichtet sind. Hier kann man noch den schatten von den alten Deutschen wohnungen wahrnehmen, indeme die hæusser der dærfer sehr weit von einander entfernet liegen. Die viehzucht und vieles obst find die vornehmsten producte, woraus geld erlæset wird.

Das oberamt Umstatt und Otzberg liegt um ein namhaf- Umstatt und tes hæher, als der Rheingau. Es ist gegen norden vællig offen. gegen morgen, mittag und abend hat es einen theil des Odenwalds. und andere berg-gegenden, die meistens waldungen haben, woher denn unter andern kommt, dass alle früchten um 10 bis 14 tæge spæter reif werden (d), als an der bergstrasse, im oberamt Neustatt, Alzei, Creuznach und Oppenheim, die viel wærmer find. Der boden bestehet aus einem starken, zehen und kalten letten, der wohl und zeitlich gezackert und gedüngt feyn will, um ihn locker zu erhalten. Es findet sich auch vieler gelber leimen gegen Groszimmern, der eben das land dafelbst gut macht. Eine vermischung von mergel - und kalk - erde, die hier rar ist, mit zartem sand, nebst der pflanzen - und thiererde würde diesem boden, der aus niedern anhæhen und etwas ber-

<sup>(</sup>c) Von Zuzenhausen wurde mir berichtet, dass ein cedes brugstück. welches nicht einmal gutes gras gab, endlich durch den anbau von 10 bis 15 jahren dahin gebracht worden, dass es nun sechs bis sieben hundert hauffen korn und spelz liefert.

<sup>(</sup>d) Dieses geschiehet auch relative gegen der bergstrasse und dem Rheingau im oberamt Lindenfels, Mossbach, Bretten, Boxberg, Lautern, Lautereken und Simmern.

bergen bestehet, sehr zu statten kommen, ohnerachtet das land an sich schon sehr stark angebauet und fruchtbar ist, auch keinem getraide, selbst weder dem waizen, noch dem weinstocke den wachsthum versaget. Es sehlet aber am wiesenwachs, und an der viehzucht. Das bau- und brandholz ist im oberamt Umstatt auch rar, und muss dieses vom oberamt Otzberg herbeigeholet werden, dessen vornehmstes product es ist, gestallten ein starker handel damit nach Frankfurt getrieben wird. Die spelz oder dünkel, und die bekannten kæstliche erbsen, die keine kæser wie an andern orten bekommen (e), werden sehr stark gebauet, und an den Main, besouders nach Frankfurt und Aschaffenburg versühret und verkausset.

Heidelberg und Ladenburg.

So viel endlich den græsten theil des oberamts Heidelberg und Ladenburg anbelangt, so ist dasselbe gegen osten mit dem Abnobischen gebürge, oder dem Kraichgau und der bergstrasse geschlossen, gegen westen, süden und norden aber offen. Hier dienet das Abnobische gebürge samt der bergstraffe zur grenze der ausnehmenden fruchtbarkeit gegen den ostwerts liegenden theil des Odenwalds und Kraichgaues, und zu derjenigen grosen ebene, die sich auf fünf Deutsche meil-wegs, fast in einem steten gleichen abstand bis an das überrheinische Vosagische gebürg erstrecket, welche grose und schoene ebene von norden nach süden auf sehr viele dergleichen meile, nemlich vom niedern Rheingau an bis auf Basel fortgehet, und durchgehends von dem Rheinstrom just in der mitten durchschnitten wird. Dieses Abnobische gebürg nebst der bergstrasse formiret von suden nach norden einen halben zirkel oder bogen, wovon die gegend Handschuhsheim gleichsam im brenn - punct liegt, wann die

<sup>(</sup>e) Im gegentheil bekommen die Sinzheimer erbsen und linsen kæser. Solte nicht der boden, der hier kalkartig ist, die meiste schuld tragen? Einmal, ich habe wahrgenommen, dass dergleichen insecten sich allezeit lieber im warmen und lockern kalk – als im kalten und vesten lettenboden fortpslanzen.

die sonne im mittag stehet, und fast die ganze zeit über, bis sie sich zu ihrem untergang neiget. Was vor ein unterschied zeiget sich aber nicht zwischen dieses leztgedachten orts ganz befondern fruchtbarkeit gegen den andern zimlich nahe angelegenen gegenden, die besonders gegen osten in dem Odenwald sowohl. als gegen süden in dem Brurhein liegen, davon die leztere ihre front mehr nach norden gerichtet haben. Dann alle früchten und das obst, selbst die trauben ohne durch die kunft getrieben werden am ersten allda vor allen andern orten der bergstrasse. Nichts anders ist wohl die ursache davon, als reif und zeitig. der kessel, den das gebürge hier formiret, wodurch ein theil der morgen-vornemlich aber der mittæglichen sonnenhitze durch ein gerades auffallen und wieder zurückprallen der strahlen ihre kræftigste würkung erhaltet. Nicht minder traget der gute boden auch das seinige bei, der meistens aus einer schwærzlichen mit thon, gelben leimen und fand vermischten garten - erde bestehet, weil er schon lange dem sleis der einwohner den tribut in korn, most und oel dargereichet, und daher zugleich seine verbesserung erhalten hat. Nicht aber alle æcker sind hier wie an andern orten mehr von gleicher güte, und die entlegensten, die die besserung und den anbau entbehren müssen, liesern kaum die helfte gegen die andern nahe am ort gelegenen. land aber hinter dem Abnobischen gebürge und der bergstrasse ift voller bergen und holzwachs.

Und so kann man endlich mit allem recht behaupten, dass ein jeder ort, so klein er auch im umfang ist, verschiedene climata einschliesse, besonders wann er kleine hügel, kalte vertiesungen und læcher hat, woven jedesmal diejenige gegend die beste ist, welche ihre laage gegen mittag und morgen hat, wann anderst der boden gut ist.

### DESCRIPTION

Physique & économique de la Ville de Mannheim

#### Par M. Colini.

Mon dessein n'est point de toucher aux vicissitudes historiques de cette ville: cet objet regarde le travail de l'historien (f). On trouvera ici uniquement un tableau de la situation de Mannheim, de sa population en dissérents temps, de la nature de son air & de ses eaux, de la qualité des denrées que produit la campagne qui l'environne, & de l'état de son commerce.

Une des premières choses que le physicien remarque dans une ville, c'est l'endroit où elle est bâtie. Est elle au pied d'une montagne ou sur le penchant d'une colline? entourée de forêts, ou dans une plaine? sur les bords d'une rivière ou dans une vallée? Mannheim placé au consluant du Necker & du Rhin, est assis sur les bords de ces deux sleuves célèbres, au milieu d'une vaste plaine. Le territoire de sa jurisdiction peut s'étendre à 3000 arpents; il consine aux bailliages de Neustatt & de Heydelberg.

Jettons un regard sur la campagne qui environne cette ville.

Nous pénétrerons ensuite dans l'interieur de ses murs.

Le Necker touche Mannheim du côté de l'orient. En éloignant la vue vers le nord-est, on voit les montagnes de l'Odenwald former une perspective élevée en demi-cercle. Le terrein qui est au bas de ces montagnes conserve son élévation. Il se

pré-

<sup>(</sup>f) On a quelques dissertations sur la ville de Mannheim; comme J. Seobaldi Fahricii hist. P.P. Mannhemium. Heidelbergae 1656. Pletsch oratio de originibus & fatis Mannhemii 1727. Roberti Keuchenii de origine, incremento, robore & gloria Mannhemii panegyris. Mannhemii 1761.

présente agréablement aux yeux comme une vaste terrasse, ou comme un amphithéatre formé par la nature; & baissant aux approches de la ville, il se met de niveau avec elle, & avec le Necker. Cette pente forme dans cette partie de terrein qui avoisine la ville, des lieux humides & marecageux. Les fréquents débordements du Necker y entretiennent cette humidité. Le reste de la campagne de ce eôté est composé de champs à labour, de prairies, & de plantations de saules. Le sol de ces champs est fertile. Sa base est une argille mêlée de sable gris & de terreau. On trouve dans cette argille des indices de parties ferrugineuses qui ne portent point d'obstacle à cette sertilité.

Le Rhin arrose Mannheim vers l'occident. De ce même sôté en dirigeant au loin ses regards vers le nord, on voit les montagnes du Wasgau & du Donnersberg.

Au nord cette ville est bornée par le confluant du Necker & du Rhin, & par les terres qui se trouvent entre ces deux sleuves & la ville. Les prairies & les arbres rendent ces terres riantes & par un court espace de chemin on passe, des bords d'un slleuve à ceux de l'autre.

Les terres qui font fituées vers la rive droite du Rhin, & les arbres qui couvrent cette rive, bordent Mannheim du côté du midi (g). L'abondance des eaux sur cette même rive forme Kkk 2 des

<sup>(</sup>g) C'est de ce côté entre Mannheim & le village de Neckerau, qu'étoit autresois le château de Rhinhausen, dont les possessions s'étendoient jusqu'aux portes de la ville. Il ne subsiste de ce château que quelques traces de murailles; & on ne voit aujourd'hui sur ses ruines qu'une maisonnette de berger. C'est encore vers cette même partie, sur le bord droit du Rhin, que s'élevoit l'ancien fort d'Eichelsheim, aujourd'hui rasé. Ses sondements & la partie inferieure du mur bâtis en grosses pierres de taille en bosses, sont encore arrosés par ce sleuve. Ces bâtiments donneroient de la grandeur à la campagne qui avoisine Mannheim, & on doit en regretter la destruction. Pour réparer em quelque façon ces pertes, S. A. S. E. vient de faire construire de ce côté des Jardins, qui sont situés à la gauche de la chaussée qui comduit à Schwezingen.

des marais, & submerge souvent des prairies. Le sol des champs à labour qu'on y trouve, est sort & compatte: il est composé d'une argille tenace, & de terre commune. Si de cette partie on tourne les yeux de toutes parts, on verra Mannheim au centre d'une plaine, bornée par des montagnes à l'orient & a l'occident, & ouverte au sud & au nord.

Tels font les lieux du voisinage de Mannheim, tel est le coup d'oeil de la campagne qui l'entoure. Entrons dans la ville même.

Sa situation entre deux rivières considérables en a sait de tout temps une place sorte. Elle étoit ci-devant partagée en ville du côté du Necker, & en citadelle du côté du Rhin. La première portoit le nom particulier de Mannheim, la seconde celui de Friderichsburg, du nom de son sondateur (h).

Immediatement après que cet endroit sut érigé en ville au commencement du XVII siècle (i), on trouve qu'il étoit composée de 180 samilles domiciliées, & de 207 maisons (k). Ainsi plusieurs particuliers étoient proprietaires de plus d'une maison. On ne sauroit, dans un temps où cette ville étoit encore dans la médiocrité, dans un temps où on venoit de la bâtir, compter au de là d'une samille par maison. Suivant cette supputation le nombre des habitants de Mannheim, en donnant 5 personnes à chaque samille, & en y ajoutant les ouvriers nécessaires à la société, a dû être environ de 11 à 1200 ames, non compris la

gar-

<sup>(</sup>h) L'Electeur Frederic IV.

<sup>(</sup>i) En 1606.

<sup>(</sup>k) C'est ce qui paroit par un ancien plan de la ville de Mannheim sait avant la guerre de 30 ans & qui se trouve réuni d'ordinaire aux Priviléges de cette Ville de l'an 1652. On a marqué sur ce plan les noms de tous les bourgeois qui possedoient alors des maisons dans Mannheim. Il a pour têtre: Delineation der Churpsaelzischen Statt Mannheim wie selbige vor dem Krieg bewohnt gewesen.

garnison qui occupoit la citadelle. Les registres des eglises de ce temps-là nous manquent.

La guerre funeste de 30 ans vint détruire cette petite ville. Les soins assidus de l'Electeur Charles-Louis la rétablirent & l'agrandirent après cette guerre. On trouve que dans l'année 1663 il y avoit 430 familles qui possedoient 403 maisons (1). Si on ajoute à ces familles les gens non mariés, les domestiques, les garçons ouvriers, on trouvera qu'il a dû y avoir alors dans Mannheim environ 3000 ames. Ce calcul est justissé par le nombre des naissances de cette année qui se monta selon les registres (m) à 110. Ce nombre multiplié par 27 (n) donne environ 3000 habitants.

#### Kkk 3

Les

<sup>. (1)</sup> C'est ce qui est prouvé encore par un second plan de cette ville. qui est à la suite de celui, dont on vient de faire mention dans la Celui-ci a pour tître, Inwendiger Plan der note précédente. Stadt Mannheim wie selbige anjetzo gebauet und bewohnet wird, den 4 Aprilis anno 1663. La population de Mannheim marquée sur ce plan se rapporte exactement au protocolle de l'eglise Wallone qui étoit alors très florissante à Mannheim. On trouve dans ce protocolle qu'en 1665 & au commencement de 1666, avant la peste qui affligea cette ville depuis la pentecôte de la même année 1666 jusqu' à la fin de cette année, on y compta 432 chefs de famille. On pourra voir ce qu'êtoit alors Mannheim & sa citadelle dans un ancien plan dessiné par J. V. Deyl. Ce même plan, dans lequel sont marqués le Necker & le Rhin, se trouve sur un médaillon de Charles-Louis de l'an 1676, avec cette legende: Utriusque Tutelae.

<sup>(</sup>m) Voyez la liste No. I. L'auteur tient ces listes de la politesse des dissérents curés des eglises de Mannheim, Mrs. Folles, List, Dupré, Romagnac & Pfalz.

<sup>(</sup>n) La proportion qu'il y a entre le nombre des naissances & celui des habitants d'une Ville, varie. Sur quoi on peut consulter Süssmitch, die goettliche Ordnung in den veraenderungen des menschlichen Geschlechtes &c. Erster theil, cap. v1. Berlin 1761. Il y

Les priviléges & les avantages que cet Electeur accorda à cette ville, augmentérent considérablement dans peu le nombre de ses habitants. C'est ce qui parut par la désense que sit la bourgeoisse de Mannheim en 1688 dans la guerre que la succession de Simmeren avoit allumée, & par l'état des contributions exhorbitantes que les Français tirérent de cette bourgeoisse (o). Les registres de cette année sont voir 441 naissances dans cette ville. En supposant toujours que de 27 habitants il auroit fallu alors en compter un de venu au monde dans l'année, il y auroit eu dans ce temps - là à Mannheim environ 11 a 12000 ames. Ainsi sa population en 25 ans de temps, s'augmenta environ du quadruple. Mais cette guerre détruisit encore la ville & la citadelle.

Mannheim ne réparoit que lentement le mal causé par cette guerre, lorsqu'un événement vint le relever pour jamais, faire tout - a - coup son agrandissement, & être la source des embellisfements qu'on v voit de nos jours. Ce fut la translation de la résidence Electorale en 1720. Une cour nombreuse quittant Heydelberg vint établir son séjour dans cette ville. familles nobles, domestiques & une foule d'ouvriers vinrent augmenter le nombre de ses habitants. Toutes les prérogatives & tous les avantages que retirent les villes où réside le souverain, furent transmis à Mannheim. La recette & la depense des revenus electoraux, les ambassades des princes, la pourfuite des procés, la recherche des emplois, la curiofité des etrangers, la beauté des spectacles, le coucours des marchands, lui donnérent du lustre & y attirérent du monde de plus en plus.

est dit, que cette proportion monte depuis 1. 25 jusqu' à 1. 31. On se sert ici d'un nombre mitoyen. Voyez aussi un petit ouvrage intitulé Reslexions sur la milice 1760. pag. 101 & suiv.

<sup>(</sup>o) Voyez cet état dans un ouvrage qui a pour tître, der Pfalz am Rhein Staat - Land - Staedt - und Geschicht - Spiegel &c. Augsburg 1691 pag. 30 & 31.

On y bâtit des eglises, des palais, & des édifices publics. La ville & la citadelle furent alors réunies, & ne formérent à l'avenir qu'une ville. Les fossets qui séparoient l'une de l'autre furent comblés. Tout enfin y acquit une grandeur jusqu'alors inconue. Tel est Mannheim aujour'hui (p).

Les maisons y sont basses & regulièrement bâties. rues y font propres, larges, bien pavées, & tirées au cordeau. C'est ce qui la partage en autant de quarrés ou parallelogrammes qui forment les massifs ou sont bâtis les édifices. compte 107 de ces quarrés & 1548 maisons (q). Il y a trois. portes, und grand palais de résidence, six places, sept eglises Catholiques, une Lutherienne, deux Reformées, une sinagogue, une douane, un hôtel de ville, un arsenal, une monnove, une fonderie de canons, un hopital electoral, un militaire, un pour ceux de la communion Réformée, une maison de correction & fix casernes. On y trouwe pour l'usage public 43 pompes & 12 puits. Beaucoup d'embellissements encore rendent le séjour de Mannheim agréable.

Cette ville peut avoir près de 2000 toises de circonférence, en suivant les détours du rempart. Sa sigure est ovale. Son exposition considérée relativement au passage que la régularité & l'alignement des rues donnent aux vents, est oblique aux quatre points principaux de l'horizon. De là vient qu'aucun des vents principaux ne bat les édifices que de biais, ou que chaque côté de ces édifices doit être directement exposé à des vents interme-Par l'alignement régulier de cette ville, il arrive que diaires.

du

<sup>(</sup>p) Le Plan le plus complet de cette ville a été gravé par Baertels en 1758. Seutter en a aussi donné un qui est enluminé, au dessous du quel il y a une vue de la même ville.

<sup>(</sup>q) C'est Mr. Babo conseiller de la chambre des finances de S. A. S. E. Palatine, & maire de la ville de Mannheim, qui a fourni ces notices à l'auteur.

du milieu de quelques rues, on a le plaisir de voir les montagnes qui l'entourent de loin.

Pour connoitre dans quel état étoit la population de Manaheim, lorsque la cour y vint résider, il faut avoir recours aux listes des naissances & des mariages (r). En 1721, l'année commune des naissances étoit de 312, & celle des mariages de 85. Si on multiplie les premières par 27 & les seconds par 100 (s) on verra que le produit d'une de ces multiplications est presqu' egale au produit de l'autre, & qu'il a pû yavoir alors à Mannheim, en y ajoutant quelques suifs, environ 8600 ames.

On a vû jusqu'ici qu'il y avoit dans Mannheim plus de maisons que de samilles, preuve de la médiocrité de la ville: il y a aujourd'hui beaucoup plus de samilles que de maisons, preuve de son agrandissement. On se tromperoit donc, si de nos jours on vouloit juger de la population de cette ville par le nombre des maisons. Mille - cinq - cent - quarante huit maisons en comptant une samille par maison, ne donneroient pas plus d'habitants qu'il n'y en avoit avant la translation de la cour. Par le dénombrement qu'on vient de saire des habitants de cette ville dans cette année 1766, on a trouvé qu'il y avoit à Mannheim 24190 personnes, y compris la garnison & tout ce qui appartient à l'état militaire (t). Ce nombre d'habitants réparti sur 1548 mai-

er fort and one

<sup>(</sup>r) Voyez la liste No. III. Les extraits mortuaires n'y sont pas complets.

<sup>(</sup>s) Si la proportion qu'il y a entre les naissances & le nombre des habitants varie, comme on l'a dit plus haut, celle qu'il y a entre le nombres de mariages & celui des habitants, doit nécessairement varier aussi. C'est tantôt entre 80, tantôt entre 100, ou 108, ou 110, ou 115 personnes qu'il se fait un mariage par an. Voy. Sussmitch dans le même ouvrage part. I, pag. 125. 129. 146. 147. 155.

<sup>(</sup>t) Voyez ce dénombrement à la fin de ce memoire. C'est à la requisition de l'auteur que S. A. S. E. Palatine a fait faire ce dénombrement de Mannheim, le premier qu'on ait fait dans le Palatinat.

maisons, donne à chacune au delà de 15 personnes, ou 3 familles (a). Mais on peut observer que les maisons de Mannheim sont fort basses, & qu'il y en a beaucoup qui ne sont composées que d'un raiz de chaussée.

Pour pouvoir connoître, quelle est astuellement la marche de la mortalité & de la population dans Mannheim, il faut ôter du dénombrement les juiss & les anabaptistes, qui se montent à 1407, & dont on n'a point de listes; reste 22783 habitants. Il en meurt année commune 841. (x) ce qui est un 27. de 22783. Donc de 27 personnes il en meurt une tous les ans à Mannheim (y). Suivant ce calcul il mourroit à proportion plus de monde à Mannheim qu'à Berlin, où la mortalité est 1. 28.

Il s' y fait annuellement 169 mariages; dont il résulte que de 134 personnes, & au delà, il y en a deux qui font un mariage, ou ce qui est la même chose, que de 67 il y en a une qui se marie. Par conséquent il se fait à proportion moins de mariages à Mannheim, qu'à Berlin, à Leipzig, à Augsbourg, à Danzig, à Amsterdam & à Zurich (2), raison L11 qu'il

<sup>(</sup>u) Voyez Sü/smilch dans l'ouvrage cité. partie 11. pag. 485. S. 551.

<sup>(</sup>x) Voyez la Liste No. III.

<sup>(</sup>y) Sússmilch fait voir qu'il y a une difference entre le nombre de ceux qui meurent annuellement à la campagne & de ceux qui meurent annuellement dans des villes. Il dit pag. 91. Part. l. qu'à la campagne & dans les villages il meurt tous les ans une personne de 40. dans les petites villes 1. de 32. Dans les villes plus grandes comme Berlin, Breslau &c. 1 de 28. Dans les villes encore plus grandes comme Paris, Londres, Rome &c. 1 de 24. ou 25. Dans les villes grandes & petites prises ensemble 1 de 30. Dans les villages & campagne pris indistinctement ensemble, par conséquent dans toute une province, 1 de 35 ou 36.

<sup>(</sup>z) Susmilch dans l'ouvrage cité Part. I. pag. 129. & suiv.

qu'il faut chercher dans le luxe, dans la grande quantité de domestiques & dans la garnison de cette ville. Chaque mariage y produit 4 enfants.

Les proportions qu'on vient de faire remarquer, changent lorsqu'on veut considérer separément la garnison & les citovens de Mannheim. La première avec tout ce qui depend de l'état militaire, se monte à 6428. L'ordre que suivent la mortalité & la propagation dans cet état, doit être marqué dans la liste de la paroisse de la garnison. Les listes des autres paroisses regardent le reste des citoyens de Mannheim tant de l'état ecclesiastique que civil, qui se montent à 16355. stes (a) il mourroit aujourd'hui année commune parmi ces habitants 734 personnes, c'est-à-dire une de 22 ou 23; mortalité exhorbitante & qui paroit indiquer que le dénombrement n'est C'est ce qui ne doit point paroitre surprenant si on reflechit qu'il est tres - difficile de pouvoir compter au juste les habitants d'une ville (b). Pour ce qui regarde la garnison, en supposant que l'année commune de ses morts soit de 02, (ce qui refulte de l'addition des trois dernières années, pendant lesquelles il n'ya point eu de changement dans cette garnison, ni de maladies epidémiques) il mourroit tous les ans une personne de 70; mortalité si legére qu'il faudroit supposer que tous les individus de cette garnison ne sont agés que de 25 ans, car c'est parmi les personnes de cet âge qu'on a remarqué qu'il meurt tous les ans une personne sur 70 (c). Mais on y compte aussi, des enfants, des femmes mariées, des veuves, & des domestiques. On en peut déduire qu'on ne fauroit compter sur l'exactitude des extraits mortuaires de la garnison, ou que les liftes

<sup>(</sup>a) De ces listes on en a formé une qui embrasse les 9 dernieres années. C'est celle qui est marquée No. IV.

<sup>(</sup>b) Institutions politiques Tome 11, p. 287.

<sup>(</sup>c) Sü/smilch Part. I, p. 54. 55.

listes de cette paroisse n'ont pas exactement pour objet l'état militaire tel qu'il est spécifié dans le dénombrement.

De la situation de Mannheim & de sa population, passons à l'examen de son air & de son atmosphère. Les régles que nous montre la Physique dans ces sortes de recherches sont pleines de Elle indique des combinaisons. Elle offre une circonspection. multitude d'objets à peser, avant que de permettre de prononcer. Mais ces régles sont-elles sûres? Combien de fois ne s'est on pas pompeusement étendu sur les raisons physiques qui doivent rendre l'air d'un lieu mal fain? Quelles prédictions finistres n'a t-on pas fait à ce lieu? Et cependant ce lieu n'a jamais éprouvé les suites funestes qui auroient dû naître de ces prédictions. phénomènes de la nature sont si imperceptibles, & nous sont fouvent si cachés, que nous ne pouvons juger & décider qu'à tâtons. Un physicien habile manqueroit-il de raisons plausibles pour prouver que l'air de Mannheim est mal sain? Un autre en manqueroit - il pour prouver le contraire? N'écoutons que les observations & les éffets.

Permettez, Messieurs, que je vous dise quel est mon sentiment sur cette matière. Je pense que dès qu'une ville quel-conque est habitée & peuplée, dès qu'elle subsiste depuis une suite d'années, son air ne peut pas être mal sain. Cette proposition pourra vous paroître neuve, mais elle est vraye.

On ne peut appeller air mauvais ou mal sain que celui qui rend souvent les hommes malades, ou qui les fait mourir en plus grand nombre que de coûtume. De là, sterilité de mariages: plus d'équilibre entre ceux qui meurent & ceux qui naissent; & cette constitution vicieuse de l'atmosphére portera nécessairement dans peu la dépopulation & la déstruction du lieu. Ainsi une ville dont l'air est mauvais ne peut pas long temps subsister.

Partons d'un principe qui est vrai. De tout assemblage d'hommes, de toute réunion considérable de maisons, ce qui forme les villes, il en résulte une cause assez éfficace pour chas-

ser, & pour détruire les vapeurs mal saines du lieu, & les exhalaisons pernicieuses qui émanent de la multitude des hommes & de leurs bésoins. le veux parler de la grande quantité de feux qui brulent journellement dans les villes pour l'usage des habitants, & pour les travaux d'une foule d'ouvriers. n'est plus propre que ces seux à purger l'air de ses impuretés. & à dissiper une atmosphére épaisse & humide. Il paroit que ceux qui ont parlé de la malignité de l'air d'une ville, ont souvent confondu cette malignité avec ces accidents passagers & inévitables, qui de temps en temps affligent plus ou moins toutes les villes, celles même qui jouissent du climat le plus pur, comme les mortalités, les maladies épidemiques, & la peste. à l'origine d'une ville. Si ses premieres habitants ont fait choix d'un endroit mal fain, ou ils refistent ou non aux mauvaises impressions de l'air. S'ils n'y resistent pas, la ville n'aura pas le temps de se former, s'ils y resistent, la population qui en est la suite contribue pas à pas à purifier l'air de cet endroit. Ainsi le mauvais air d'un lieu peut par des circonstances particulières devenir bon, comme un bon peut devenir mauvais.

On peut conclure que l'air de Mannheim, ville qui est habitée depuis long-temps, est bon. On trouve encore la raison de cette bouté de climat dans les circonstances qui rendent la situation de cette ville heureuse. Le vaste bassin dont Mannheim fait le centre, étant, comme on l'a déja remarqué, garni de montagnes vers l'occident, est à l'abri de l'humidité des vents qui soussilent de ce côté; & étant désendu par les mêmes obstacles à l'orient, il n'est point exposé aux dangers d'une trop grande secheresse. La partie méridionale de ce bassin par où le Rhin vient arroser ce pays, & où aboutissent les campagnes de l'Alzace; & la septentrionale par où ce sleuve quitte le Palatinat, sont ouvertes. De là tant d'avantages pour le climat de ce bassin, & pour la sécondité de son terrein. C'est en esset au milieu de cette sertilité & de cette abondance que les souverains de cet

etat

etat ont fixé leur séjour. Heydelberg a illustré cette partie du Palatinat pendant beaucoup de siécles. Mannheim lui a ajouté beaucoup de gloire sous le régne de l'auguste Fondateur de notre Académie. Les champs, les prairies, les vignobles ennoblissent ce bassin, & les campagnes de Germersheim, de Neustatt, d'Alzev & de Heydelberg forment un des plus beaux pays de l'Allemagne.

Les vents du nord avant une entrée libre dans ce baffin agitent, renouvellent & attenuent l'air. Ils dissipent les brouillards causés par les rivières; & l'expérience démontre que dans de pays fermés où les brouillards séjournent, l'air y est mal sain. Ils pénétrent Mannheim, où la regularité des rues leur laisse un passage jusques dans son intérieur. Par ce moyen l'atmosphère de cette ville est rafraichie dans les ardeurs de l'eté, & purgée de ses exhalaisons nuisibles. Les rayons du soleil qui ont entrée par la partie méridionale, animent les campagnes de Mannheim, & portent aux végétaux la fécondité & la perfection. Ainfi cette ville se trouve au milieu d'une plaine qui n'est ni entierement ouverte, ni entierement fermée; & par cette disposition son climat est modifié & tempéré.

On a pensé, & bien des gens le pensent encore, que l'air de cette ville etoit mal fain, avant que la cour y vint fixer fa Cette opinion est entierement fausse. Depuis 1712 jusqu'à 1718 l'année commune des naissances de cette ville étoit de 310 & celle des mariages de 67 (d). Cette proportion entre les naissances & les mariages fait voir qu'il naissoit alors annuellement à Mannheim 4 enfants & 3 par mariage, ou que 10 mariages y enfantoient au de là de 47 enfants. Fécondité dont on trouve peu d'exemples, qui surpasse celle de plusieurs villes de l'Europe, comme Berlin, Danzig, Halle, Leipzig, Augsbourg,

Lll 3 Frey-

<sup>(</sup>d) Voyez la liste No. III.

Freyberg, Kænigsberg, Copenhagen, Amsterdam &c. (e) Fécondité qu'il est impossible de supposer dans un climat mal sain, où il faudroit nécessairement admettre des hommes soibles ou qui ne se portent pas bien.

Quoique l'air d'une ville soit bon en général, on ne doit cependant pas se reposer affez sur cette bonté qu'on ne songe à toutes les circonstances qui peuvent l'altérer. Le climat de Constantinople est sain, & non obstant cela la peste y fait souvent des ravages. Plusieurs sont les sources qui peuvent corrompre l'air d'une ville par des exhalaisons sétides. Les cimetières, les hopitaux, les ordures des rues & des maisons, les lieux marécageux du voisinage, le travail de certains ouvriers (f) & la demeure d'un trop grand nombre de bestiaux. Je n'examinerai que celles qui peuvent avoir rapport à Mannheim.

Tous ceux qui meurent dans cette ville, ce qui se monte année commune à 841, sont enterrés dans son enceinte. Il y a 4 cimétiéres établis le long du rempart. Ceux des Catholiques, des Reformés & des juifs, font situés au nord, celui des Lutheriens l'est à l'orient. Je ne déciderai point si cette pratique de mettre en terre les morts dans la ville même peut donner à l'air une disposition vicieuse. le ne déciderai pas non plus fi cette pratique est en ésset si nuisible au climat de Mannheim qu'il faille v faire quelque attention. Mais je remarquerai seulement que ces cimétieres étant couverts par l'élévation du rempart ne font pas assez exposés à l'agitation de l'air; que quelque vent qu'il fouffle, leurs exhalaisons ne peuvent être portées que contre la ville: & que le fréquent remuement & renversement de la terre de ces cimétières pour le besoin journalier, peut aisément élever

<sup>(</sup>e) Sussmitch dans l'ouvrage cité Part. I. pag. 170. & suiv.

<sup>(</sup>f) Voyez une differtation intitulée de cura magistratus circa valetudinem civium. Gœttingæ 1758. pag. 20, 21.

& redoubler ces exhalaisons. Il y a eu bien des nations qui n'ont enterré leurs morts que hors de l'enceinte des villes (g), & cette coûtume qui d'ailleurs sépare une décoration triste & sunébre, de ce qu'une ville a de gay, de riant & d'agréable, peut avoir des avantages.

Les eaux infectées qui partent des maisons de Mannheim, & qui sont impreignées de particules promptes à la corruption, sont conduites dans les fossets de la ville, où elles laissent leurs dépôts. Autre source qui pourroit donner à l'air un principe de corruption.

Joignons à ces inconvénients les vapeurs qui s'élévent de la campagne qui environne la ville. Presque tous les ans cette campagne se trouve plus ou moins exposée à être inondée par le Rhin ou par le Necker, ce qui porte de l'humidité dans l'air. Le premier de ces fleuves submerge souvent une partie de la campagne qui est entre Mannheim & le village de Neckerau. L'autre s'echappant par ses frequentes tortuosités, couvre les environs de cette ville jusqu'à ses fortifications. Le limon que l'un & l'autre de ces fleuves déposent dans son voisinage, melé à d'autres substances sujettes à la corruption, & les eaux mortes qui croupissent dans les lieux bas, fermentent dans les chaleurs. & il s'en élève des vapeurs qui peuvent nuire à l'air. Le bois même de Neckerau, forêt qu'on voit avec surprise dans l'eau lorsqu'il va des inondations, peut contribuer beaucoup à entretenir ces Le limon que le Rhin y dépose, ne pouvant pas si promptement secher à cause de l'ombrage des arbres, & les vents pour cette même raison ne pouvant pas en enlever librement les vapeurs, ce limon, dis-je, s'y conserve quelque temps réuni à

<sup>(</sup>g) Pour n'en chercher des exemples que dans le voisinage, à Strasbourg on enterre presque tous les morts hors de la ville. Voy. une dissertation de Mr. Holzberger intitulée De aëre, aquis & locis Argentinae. Argentorati 1758. S. XXVI.

des végétaux & à des insectes en putresaction. Ce bois est situè au midi de la ville, & par une legére agitation de l'atmosphére ces vapeurs nuisibles peuvent être portées dans ses murs.

Ne trouveroit - on pas étrange, si je disois que ce qui me paroit pouvoir dans ce cas préserver la ville de maladies épidemiques qui pourroient en être la suite, ce sont les fréquentes inondations de ces sleuves. S'ils pouvoient rester pendant une suite d'années sans se déborder, il seroit à craindre que ces atomes pernicieux accumulés d'année en année, ne portassent ensin la corruption dans l'air. Leurs débordements réiterés viennent, pour ainsi dire, étousser l'origine de ce mal; & s'il étoit possible de parvenir à empêcher ces débordements, il seroit de la plus grande importance de songer en même temps à déssecher promptement les lieux marécageux qui avoisinent la ville.

L'air que nous respirons continuellement, est sans doute une des principales causes de la santé ou de la maladie des hommes. Mais il n'en est point la seule. La nature de l'eau & des aliments peut produire le même éffet. Il est éssentiel que l'eau dont on se sert dans une ville soit bonne. Celle de Mannheim est impure, mauvaise, & chargée de parties hétérogénes & terreuses qui souvent se manisestent même à l'oeil & au goût. Elle ne peut point servir à cuire les fruits à siliques, ni à blanchir le linge parcequ'elle ne dissoud pas le savon. & qu'au lieu de le faire écumer, elle le caille: marques qui sont opposées à celles qui caractérisent une eau de bonne qualité (h); marques qui indiquent une eau dure, crue & composée de parties grossières (i). On est obligé de se servir pour ces usages d'eau de pluve

<sup>(</sup>h) Hippocrates in libro de aeribvs, aquis, & locis edit. lind. p. 334-Celsus lib. II. C. 18. Palladius lib. IX. tit. X.

<sup>(1)</sup> Wallerius hydrologie, oder wasserreich, Berlin 1751. pag. 31.

pluye & d'eau du Rhin. La cour & bien des personnes dans cette ville font venir de Heydelberg l'eau dont ils se servent pour leur boisson.

Les denrées qui croissent aux environs de Mannheim sont d'une qualité médiocre, inférieures même à la qualité des denrées du voisinage. Le fruit n'y est pas du même acabit que celui des montagnes. Ses légumes ne sont pas si propres à la confervation. Son blé ne vaut pas celui que portent les terres voisines. On en trouve la raison dans un sol compaste & argilleux. On fertilise ce sol à sorce d'engrais qu'on tire commodément de la ville; & de là vient l'abondance des denrées.

Tous les objets dont on vient de faire mention, situation agréable, pureté d'air, abondance de denrées, commodité de rivières, donnent des avantages à un lieu, mais ce ne sont pas les seuls qui en augmentent la population. Il est nécessaire ici de revenir à cette population & de faire encore quelques remarques qui méritent de fixer l'attention. Les listes des naissances, des enterrements & des mariages nous portent à des refléxions. observe sur ces listes les vicissitudes de cette population (k). Depuis l'établissement de la cour dans cette ville, on voit que dans l'espace de 18 ans, les naissances augmentérent de 500 à 600, de 600° à 700, & de 700 à 800 & audelà. C'est là le plus haut dégré ou soient jamais parvenues les naissances. C'est là le moment de la plus grande fécondité de cette ville & le temps où les mariages s'y trouvérent le plus facilités. Les années 1734, 1735, 1736, 1737 en sont l'époque. On voit avec plaisir que le nombre des naissances pendant ces quatre années se soutint entre 8 & 900, & que celui des mariages passa toujours les 200. Quelle put être la cause de cette quantité de mariages, dont on n'avoit point d'exemple auparavant, & dont on n'en a point eu depuis? Si cette multiplication de mariages avoit eu sa source dans la Mmm con-

<sup>(</sup>k) Qu'on mette sous ses yeux la liste No. III.

constitution de la ville, il seroit de nos jours utile au politique de remonter à cette constitution. Mais il paroit que des causes étrangéres & accidentelles ensantérent cette propagation; & qu'on en su redevable aux richesses que répandirent les armées, qui se trouvoient alors dans le voisinage de Mannheim (1). En esset cette source de richesses se trouvant tarie par la paix, le nombre des naissances de cette ville, depuis cette paix jusqu'à nos jours, déscendit successivement de 800 à 700, de 700 à 600, & est revenu ainsi à peu près au degré où sil se trouvoit peu après l'établissement de la cour dans cette ville. De sorte qu'il n'y nait pas plus d'ensants aujourd'hui qu'il n'y en naissoit il y a 41 ans (m).

Le nombre des morts considéré depuis l'année 1740 jusqu'à nos jours, a suivi une marche différente de celle que nous venons de remarquer dans le nombre des naissances. Depuis l'année 1740 le nombre des morts nous présente successivement trois faces. Premièrement, on le voit insérieur à celui des naissances. (n) En second lieu il les égale (o) Troisiemement il les surpasse (p). Donc depuis 26 ans le nombre des morts est toujours allé en augmentant, tandis que celui des naissances relativement à ce qu'elles furent depuis 1734 jusqu'à 1737, a sousser insensiblement de la diminution.

Ce nombre de morts qui n'a jamais été si considérable qu'il l'est aujourd'hui, & qui depuis 9 ans l'emporte presque toujours sur les naissances, pourroit frapper. On pourroit le regarder com-

<sup>(1)</sup> Dans la guerre qui s'alluma en 1733.

<sup>(</sup>m) Voyez dans la même liste No. III les années 1725, 1726, 1727. Confrontez les avec l'année commune des naissances de nos jours.

<sup>(</sup>n) Voy. la liste No. III depuis 1740 jusqu'à 1747.

<sup>(</sup>o) Voy. la même liste depuis 1748 jusqu'a 1756.

<sup>(</sup>p) Voy. la même liste depuis 1757 jusqu'à 1765.

comme produit par une cause qui tend à dépeupler la ville. Mais puisque le nombre des naissances & celui des mariages sont à peu près ce qu'ils ont été ci-devant, il n'y a donc point de cause qui tende à dépeupler Mannheim. Dans ce cas, un plus grand nombre de morts ne sert qu'à montrer une augmentation de population, mais une augmentation indépendante de celle qui est une suite d'un plus grand nombre de mariages. La grandeur d'une cour brillante, le luxe des grands & des nobles, celui des citoyens, celui même du petit peuple qui a augmenté à propor-tion avec celui de la cour, ont ajouté des charges à la société & des difficultés au mariage. Les domestiques tant mâles que femelles se sont multipliés; les petits emplois dans une soule de tribunaux & de bureaux ont fourmillé, les professions de luxe ont attiré des ouvriers, objets qui ont fait depuis peu considérablement croître dans Mannheim le nombre de ceux qui ne sont pas en état de se marier. Le libertinage & la debauche qui sont inféparables d'une ville où il y a une cour & une garnison nombreuses, y ont entretenu de l'éloignement & de l'indifférence pour le mariage.

Ainsi en ne considérant dans la population de Mannheim que ce qu'elle sut peu après que la cour s'y transsera, & que ce qu'elle est de nos jours, on pourra conclure en général que cette population depuis plus de 40 ans n'a pas augmenté. Quelle est la raison qui à ainsi arrêté cette population? Il faut la chercher dans le système économique & politique de cette ville. Chaque ville a par sa constitution un certain nombre d'emplois à donner, d'ouvriers & de maitres ouvriers à entretenir & à occuper, de fortunes, de richesses & de ressources à offrir. Plus dans une ville ces moyens de gagner seront variés & multipliés (comme dans la commerçante) soit que le luxe, le caprice, les modes, la chicane, le préjugé y donnent lieu, plus les mariages y feront Mmm 2

facilités (q); par conféquent plus la population y aura lieu. Mais lorsque ces voyes qui conduisent aux richesses sont remplies, il

faut que la population s'arrête (r).

Comment, dira-t-on, la fituation de Mannheim n'a-t-elle pas rendu cette ville commerçante, & comment sa population n'a-t-elle pas augmenté par ce canal? Pour qu'une ville puisse s'agrandir par sa fituation, il faut que cette situation soit importante, commode, & nécessaire au commerce. Les liaisons qui sont établies entre les nations commerçantes, les routes ordinai-

res

<sup>(</sup>a) Tous les auteurs d'économie politique donnent un precepte aux Princes pour augmenter la population de leurs etats, c'est d'encourager les mariages. Voy. les instit. politiques tom. 1, p 50. Ce precepte n'apprend rien. C'est comme si on disoit : voulez - vous devenir riche? tachez de gagner des richesses. La mesure des mariages dans une ville tient à la forme de son gouvernement, à ses besoins, à son opulence, à son luxe, en un mot à l'administration & an sistème politique. Mannheim est fait aujourd'hui pour 170 mariages par an, comme. Paris l'est environ pour 5000. Lorsque l'etat dote des filles, parvient-il à augmenter les mariages de la ville? Il paroit que cette politique se réduit à un bienfait, qu'en ne saurait assez recommander. Si la dot étoit assez considérable pour soutenir les charges d'un menage, ce qui n'est jamais, il pourroit en résulter un mariage qui n'auroit pas été. Mais la dot n'etant d'ordinaire qu'un secours. les hommes qui épousent ces filles dotées, auroient sans ce secours conclu leurs mariages avec d'autres filles. Porter plus haut le nombre des mariages d'une ville est important sans doute; mais y peut on parvenir à moins que la societé de cette ville ne soit montée de facon à tendre naturellement à cette augmentation?

<sup>(</sup>r) Voilà pourquoi des villes parvenues à un certain degré de population & de grandeur ne peuvent plus recevoir d'accroissement, quoique les mêmes causes de population subsistent. Botero auteur italien estimable a donné à la suite de son traité della ragione di stato, Venetia 1601. un petit ouvrage intitulé delle cause della grandezza delle città. Il y dit pag. 428. & suiv. que cette sixation de population d'une ville vient du desaut de subsistance. C'est ainsi qu'il explique pourquoi la population de l'ancienne Rome s' étant augmentée de 3 mille hommes propres à porter les armes, jusqu'à 450 mille, elle ne put plus recevoir d'accroissement.

- res par les quelles on fait transporter les marchandises, les voves par les quelles on les distribue aux peuples qui en ont besoin. décident de cette importance & de cette commodité de situation, La face du commerce pouvant changer dans une contrée par des liaisons & par des routes nouvelles, l'importance de la situation des villes suivra ces changements. Auffi vovons nous de nos jours des villes médiocres que le commerce rendoit autrefois très florissantes & des endroits aujourd'hui opulents, qui n'étoient autrefois que des foibles établissements. Venise étoit, il y a près de trois siécles, l'endroit le plus commode pour le transport des épices qu'elle tiroit des Indes orientales, & qu'elle vendoit ensuite à presque toute l'Europe. Se seroit - on douté que Lisbonne si éloignée de Venise se trouveroit un jour dans une fituation plus commode encore pour ce commerce? C'est ce qui arriva lorsque les Portugais eurent découvert une nouvelle route pour aller aux Indes orientales.

Examinons un instant la situation de Mannheim sous cet aspect, & établissons ce qu'on doit appeller situation favorable par rapport au commerce. C'est par ce court examen que finira ce mémoire. Une ville est bien située lorsque les marchandises étrangéres peuvent y être commodément transportées, lorsqu'elles y restent, qu'elles appartiennent aux commerçants de cette ville, & qu'elles y forment de grands magazins d'où les peuples voisins sont obligés de les tirer. Il est donc nécessaire que cette ville l'emporte par ses avantages sur la situation de grand nombre de villes voisines; car si ces avantages n'existoient pas, chacune de ces villes préféreroit de faire venir de la source même ces marchandises étrangères. Ainsi une ville commerçante est comme un terme où se rendent en grande quantité dissèrentes productions de différents pays; & de ce terme elles sont ensuite plus en detail distribuées à la ronde. Voilà le premier des avantages de la situation d'une ville. C'est ainsi que tant de Pays voisins de la Hollande & du Portugal ont bésoin d'Amsterdam & de Lis-Mmm 3 bonne.

bonne. De ce premier avantage il en résulte un autre, mais fort insérieur. Les villes & les lieux par où doivent passer ces marchandises avant que d'arriver à leur terme, se ressentent du bénésice de ce passage. De là peuvent venir des émoluments de péage, ou un commerce de commission.

Mannheim obligé de se borner au besoin de l'intérieur de la ville, n'attire point une si grande quantité de marchandise étrangére qu'elle y forme un entrepôt où les voisins soient forcés de puiser. Francsort, Nuremberg, Strasbourg & d'autres villes du voisinage lui enlevent le moyen d'étendre son commerce. Ce besoin de l'intérieur de la ville est médiocre. Quelques familles nobles composent la noblesse de Mannheim (s). Les manusactures de cette ville sont encore trop neuves pour pouvoir satisfaire aux fantaisses du luxe. Le bourgeois y est peu ambitieux; & en jettant un coup d'oeil sur les mêtiers & les prosessions (t), qui y donnent le plus de richesses, on n'y voit gueres que des cabaretiers & des aubergistes.

Mannheim n'est donc point un terme dans le commerce. Mais située entre plusieurs termes cette ville jouit-elle de l'autre avantage, celui de donner passage aux marchandises? La commodité de tant d'autres grands chemins pratiqués près de cette ville, lui enleve encore une partie de cet avantage, & par ce moyen le chemin de Mannheim n'est pas toujours un chemin nécessaire.

Les

<sup>(</sup>s) Il n'ya point de noblesse de Mannheim. Ce qui la compose aujourd'hui, ne sont que des familles transplantées avec la cour, & qui la forment.

<sup>(</sup>t) L'auteur auroit souhaité donner un état du nombre des mêtiers de cette ville, & des ouvriers qu'ils occupent. C'est par les gens nécessaires à une societé qu'on peut connoître les besoins & l'étendue de cette societé. Mais la liste qu'on lui a remis, lui a paru si peu exacte, qu'il n'a pas osé la publier.

Les marchandises qu'on transporte par le Rhin, passent souvent devant cette ville sans aucun besoin de s'arrêter, & bien des commerçants la traversent plutôt en voyageurs qu'en marchands.

Lorsqu'une ville ne fait pas un terme dans le commerce par la marchandise étrangère, elle le peut devenir par la sienne propre. Qu'elle ait une production particulière de la nature ou de l'art; qu'elle donne à certains ouvrages une persection à la quelle ne peuvent point atteindre les autres nations, il faudra nécessairement qu'il y ait de grands magazins dans cette ville, & que les voisins ayent recours à elle, quelle que soit sa situation. Mannheim manque jusqu'ici de pareilles productions.

On voit ainsi qu'il faut distinguer la situation physique d'une ville, de sa situation politique, chose qu'on confond assez souvent. Il n'est que trop ordinaire d'entendre dire; Mannheim est situé dans une belle plaine, dans un climat heureux, deux grands sleuves navigables l'arrosent, donc il devroit être commerçant. Ce raisonnement est faux. Pour le commerce d'une ville il faut encore d'autres circonstances indépendantes de la situation.

### PIECES

Relatives à la déscription de Mannheim

Num. I.

Liste des naissances & des mariages de la ville de Mannheim, depuis l'année 1655 jusqu'à l'année 1684.

Les registres de l'eglise Resormée de Mannheim, remontent à la verité jusqu'à l'année 1621; mais on ne trouve point qu'ils sussent encore en régle. On n'y tenoit pas compte du nombre des mariages; les naissances y étaient marquées avec peu d'exactitude, car tantôt on ne trouve qu'un baptême dans une année,

tantôt 16, tantôt point du tout. Pour les listes des morts, elles y ont été entierement négligées. On ne connoissoit point encore de quelle utilité pourroient être ces listes. Ceux qui s'en fervirent pour calculer la population des états, ne vinrent qu' après; et on n'a commencé a tenir des registres plus exacts dans les dissérentes eglises de l'Europe que depuis le commencement de ce siècle. Cette liste ne regarde que les Reformés: leur religion étoit alors la dominante. Par l'etat florissant des Wallons, on voit combien Mannheim profitta des persecutions de religion qui troublérent les Pays-bas.

| Réf     | ormés Al       | lemand | Réformés Wallons. |                  |        |                |  |  |
|---------|----------------|--------|-------------------|------------------|--------|----------------|--|--|
| Années. | Naiffan- Morts |        | Maria-<br>ges.    | Naissan-<br>ces. | Morts. | Maria-<br>ges. |  |  |
| 1655.   | 20.            |        | 4.                | 46.              |        | 12.            |  |  |
| 1656.   | 17.            |        | ı.                | 58.              |        | 19.            |  |  |
| 1657.   | 18.            | 1      | 3.                | 67.              |        | 10.            |  |  |
| 1658.   | 34.            | 1      | 7-                | 48.              |        | 12.            |  |  |
| 1659.   | 31.            | ł      | 5-                | 64.              |        | 13.            |  |  |
| 1660.   | 33.            | 1      | 5.                | 61.              |        | 30.            |  |  |
| 1661.   | 44.            | 1      | 5.                | 86.              |        | 20.            |  |  |
| 1662.   | 33.            | l      | 13.               | 67.              |        | 13.            |  |  |
| 1663.   | 36.            | ł      | 8.                | 74.              | l      | 43-            |  |  |
| 1664.   | 48.            | 1      | 5.                | 101.             |        | 20.            |  |  |
| 1665,   | 61.            | Ì      | 17.               | 101.             |        | 16.            |  |  |
| 1666.   | 43.            | 1      | 23.               | 72.              | [      | 37.            |  |  |
| 1667.   | 49.            | 1      | 47.               | 73.              |        | 62.            |  |  |
| 1668.   | 83.            | 1      | 31.               | 99.              | İ      | 35.            |  |  |
| 1669.   | 81.            | 1      | 19.               | 119.             | 1      | 35.            |  |  |
| 1670.   | 104.           | 1      | 15.               | 113.             |        | 26.            |  |  |
| 1671.   | 94.            | 1      | 23.               | 89.              | ~      | 27.            |  |  |
| , 1672. | 111.           | 1      | 27.               | 126.             | 1      | 22.            |  |  |

| r<br>Refe | ormés All        | emand  | Réformés Wallons. |                  |        |                |  |  |
|-----------|------------------|--------|-------------------|------------------|--------|----------------|--|--|
| Années.   | Naistan-<br>ces. | Morts. | Maria-<br>ges.    | Naissan-<br>ces. | Morts. | Maria-<br>ges. |  |  |
| 1673      | 137              |        | 21                | 119              |        | 27             |  |  |
| 1674      | 170              |        | 20                | 107              |        | 15             |  |  |
| 1675      | 182              | 1      | 62                | 94               |        | 25             |  |  |
| 1676      | 250              |        | 66                | 110              |        | 23             |  |  |
| 1677      | 256              |        | 61                | 120              |        | 36             |  |  |
| 1678      | 281              | ļ      | 77                | 134              |        | 24             |  |  |
| 1679      | 239              | 1      | 48                | 91               |        | 31             |  |  |
| 1680      | 227              | Ī      | 54                | 94               |        | 18             |  |  |
| 1681      | 153              |        | 60                | 81               |        | 26             |  |  |
| 1682      | 157              |        | 51                | 88               |        | 30             |  |  |
| 1683      | 197              |        | 46                | 100              |        | 31             |  |  |
| 1684      | 206              |        | 52                | 98               |        | 38             |  |  |

Nnn

#### Num. II.

Liste des naissances, des morts, & des mariages de la ville de Mannheim, selon chaque paroisse, depuis 1712 jusqu'à l'année 1765. Ceux qui apartiennent à l'etat militaire y sont compris.

On donne ici ces listes séparément telles que chaque paroisse les a sournies; elles serviront à faire connaître la proportion qu'il y a eu, & qu'il y a dans cette ville, entre les personnes de chaque réligion. Cette distinction ne sera pas observée dans la liste suivante. Quoique les registres des Catholiques & des Lutheriens commencent à l'année 1685, la guerre qui survint bientôt après en interrompit le cours.

| Paroisse de S. Sebastien. |                  |        |              | Paroisse de la garnison. |        |                | Lutheriens.      |        |                | Reformés<br>Allemands. |        |                | Reformés<br>Wallons. |        |             |
|---------------------------|------------------|--------|--------------|--------------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------------|--------|----------------|----------------------|--------|-------------|
| Années.                   | Naif-<br>Jances. | Morts. | Mnia<br>ges. | Naif-<br>fances.         | Morts. | Maria-<br>ges. | Naif-<br>fances. | Morts. | Maria-<br>ges. | Naif-<br>fances.       | Morts. | Maria-<br>ges. | Naif-<br>fances.     | Morts. | Hari<br>gu. |
| 1712                      | 82               | 112    | 16           | 50                       | 30     | 8              | 87               | 47     | 27             | 82                     | 69     | 21             | 25                   |        | 11          |
| 1713                      | <b>5</b> 3       | 82     | 13           | . 75                     | 40     | 21             | 57               | 31     | 13             | 88                     | 88     | 12             | 10                   |        | 4           |
| 1714                      | 76               | 75     | 20           | 57                       | 64     | 5              | 64               | 50     | 15             | 89                     | 89     | 22             | 17                   |        | 1 7         |
| 1715                      | 70               | 29     | 25           | 53                       | 56     | 5              | 71               | 46     | 21             | 88                     | 55     | 16             | 21                   | ļ      | 10          |
| 1716                      | 85               | 61     | ığ           | 74                       | 62     | 15             | 90               | 56     | 13             | 99                     | 70     | 15             | 14                   |        |             |
| 1717                      | 89               | 38     | 12           | ÓΙ                       | 58     | 10             | 72               | 27     | 21             | 95                     | 64     | 14             | 24                   | }      |             |
| 1718                      | 74               | 48     | 10           | 40                       | 45     | 13             | 91               | 50     | 16             | 88                     | 94     | 14             | 22                   |        | 1           |
| 1719                      | 74               | 52     | 23           | 70                       | 105    | 10             | 84               | 79     | 14             | 78                     | 96     | 12             | 10                   |        | 1           |
| 1720                      | 93               | 195    | 23           | 51                       | 106    | 13             | 67               | 90     | 21             | 71                     | 137    | 10             | 14                   |        | 1           |
| 1721                      | 130              | 227    | 51           | 75                       | 123    | 27             | 53               | 104    | 24             | 60                     | 78     | 19             | 8                    |        |             |
| 1722                      | 220              | 144    | 92           | 87                       | 67     | 14             | 100              | 62     | 36             | 101                    | 71     | 33             | 15                   | 1 /    | 1           |
| 1723                      | 287              | 80     | 96           | 80                       | 58     | 10             | 118              | 80     | 31             | 112                    | 68     | 22             | 16                   |        | 1           |
| 1724                      | 317              | 82     | 92           | 86                       | 32     | 8              | III              | 81.    | 42             | 125                    | 87     | 16             | 16                   |        | 1           |
| 1725                      | 358              | 63     | 93           | 65                       | 23     | 15             | 143              | 48     | 47             | 105                    | 71     | 24             | 16                   | 18     |             |
| 1726                      | 366              | 58     | 99           | 90                       | 37     | 27             | 154              | 94     | 30             | 141                    | 96     | 28             | 15                   | 5      | 1           |
| 1727                      | 358              | 78     | 29           | 84                       | 94     | 16             | 162              | 97     | 48             | 129                    | 88     | 19             | 18                   | 10     | 1           |
| 1728                      | 359              | 60     | 131          | 101                      | 218    | 16             | 155              | 179    | 37             | 115                    | 159    | 17             | 14                   | 16     | 1           |
| 1720                      | 384              | 85     | 103          | 78                       | 99     | 14             | 101              | 88     | 41             | 122                    | 120    | 31             | 23                   | 13     | 1           |
| 1730                      | 345              | 70     | 97           | 76                       | 69     | 19             | 169              | 80     | 41             | 117                    | 84     | 25             | 10                   | 10     | 1 3         |
| 1731                      | 333              | 65     | 85           | 82                       | 93     | 27             | 171              | 142    | 41             | 109                    | 112    | 27             | 20                   | 9      | 2           |
| 1732                      | 337              | 55     | 83           | 104                      | 107    | 39             | 158              | 143    | 35             | 130                    | 104    | 33             | 12                   | 8      | 1 1         |

| aroiff           | e de S           | S. Seb | astien.        | Paroisse de la garnison. |        |                | Lu               | Lutheriens. |                |                  | form<br>leman | -              | 3               | e for<br>Wallo | més<br>ns.    |
|------------------|------------------|--------|----------------|--------------------------|--------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| meies.           | Naif-<br>fances. | Morts. | Mària-<br>ges. | Naij-<br>jances.         | Morts. | Maria-<br>ges. | Naif-<br>Jances. | Morts.      | Maria-<br>ges. | Nail-<br>fances. | Morts.        | Maria-<br>ges. | Naif-<br>fances | Morts          | Maria<br>ges. |
| 733              | 35 T             | 64     | .90            | 77                       | 112    | 38             | 165              | 159         | 35             | 143              | 50            | 18             | 11              | 10             | 3             |
| 1734             | 372              | 55     | 87             | 149 .                    | 120    | 42             | 182              | 118         | 44             | 144              |               | 30             | 10              | 7              | I             |
| <sup>1</sup> 735 | 356              | 77     | 93             | 141                      | 136    | 51             | 177              | 164         | 47             | 1,26             | 1 .           | 17             | II              | 6              |               |
| 1736             | 352              | 108    | 90             | 146                      | 185 -  | 44             | 191              | 205         | 57             | 147              |               | 27             | 10              | 12             | 3             |
| 1737             | 377              | 167    | 102            | 114                      | 120    | 41             | 202              | 164         | 48             | 154              | ł             | 21             | 74              | 7              | 7<br>6        |
| 1738             | 327              | 205    | 95             | 105                      | 121    | 34             | 181              | 169         | 47             | 138              |               | 13             | 10              | II             | б             |
| 1739             | 363              | 202    | 86             | 79                       | 75     | 23             | 175              | 168         | 38 :           | 109              | 44            | 23             | 15              | 6              | 3             |
| 1740             | 35+              | 175    | 110            | 87                       | 76     | 24             | 180              | 160         | 3 r            | .137             | 94            | 28             | 15              | 5              |               |
| 1741             | 373              | 178    | 67             | 93                       | 99     | 27             | 165              | 170         | 30             | 123              | 84            | 15             | 5               | 7              | 3             |
| 17+2             | 3 <b>5</b> 3     | 165    | 77             | 107                      | 112    | 30             | 168              | 138         | 33             | 123              | 84            | 17             | 19              | 7              | 2             |
| 1743             | 338              | 297    | 72             | 121                      | 157    | 45             | 148              | 155         | 37             | 116              | 74            | 23             | 7               | 10             | 3             |
| 1744             | 321              | 274    | 75             | 125                      | 143    | 40             | 167              | 156         | 43             | 131              | 98            | 16             | 11              | 20             | I             |
| 1745             | 35 <sup>r</sup>  | 203    | 7±             | 95                       | 131    | 25             | 167              | 139         | 31 T           | 126              | 77            | 29             | 10              | II (           | 2             |
| 1746             | 305              | 425    | 68             | 112                      | 140    | 33             | 152              | 186         | 30             | 135              | 153           | 22             | IO              | 12             | 3             |
| 1747             | 268              | 272    | 42             | 69                       | 51     | 10             | 157              | 116         | 23             | 122              | 88            | 18             | 13              | 18             |               |
| 1748             | 292              | 316    | 68             | 68                       | 41     | 17             | 128              | 152         | 27             | 112              | 133           | 12             | 8               | 11             | 3             |
| 1749             | 282              | 336    | 83             | 52                       | 53     | 18             | 136              | 150         | 37             | 85               | 99            | 25             | II              | 13             | б             |
| 1750             | 302              | 339    | .98            | 55                       | 65     | 11             | 119              | 199         | 43             | 118              | 145           | 27             | 13              | 24             | 2,            |
| 1751             | 339              | 302    | 62             | 65                       | 66     | 13             | 149              | 180         | 37             | 108              | 115           | 23             | 12              | 12             | 5             |
| 1752             | 327              | 267    | 79 -           | 67                       | 59     | 10             | 144              | 132         | 36             | 137              | 97            | 23             | 6               | 5              | 3             |
| 1753             | 334              | 354    | 82             | 57                       | 78     | 17             | 150              | 141         | 39             | 118 .            | 120           | 19             | IO              | 14             | 9             |
| 1754             | 333              | 333    | 76             | 79                       | 74     | 26             | 141              | 139         | 39             | 124              | 97            | 21             | 12              | 8              | 5             |
| 1755             | 379              | 320    | 79             | 76                       | 45     | 26             | 152              | 118         | 31             | 121              | 95            | 21             | 9               | 13             | 2             |
| 1756             | 315              | 306    | 83             | 82                       | 64     | 30             | 122              | 123         | 33             | 116              | 107           | 23             | 7               | 7              | · 4           |
| 1757             | 342              | 373    | 64             | 70                       | 115    | 31             | 164              | 188         | 24             | 131              | 148           | 16             | II              | 12             | 2             |
| 1758             | 294              | 473    | 88             | 89                       | 140    | 30             | 123              | 180         | 33             | 110              | 123           | 23             | 6               | 9              | 4             |
| 1759             | 333              | 345    | 70             | 103                      | 108    | 37             | 154              | 151         | 32             | 120              | 93            | 29             | 12              | II             | 2             |
| 1760             | 1 315            | 425    | 75             | 101                      | 100 "  | 34             | 136              | 174         | 34             | 117              | 95            | 17             | 7               | 10             | 4             |
| 1761             | 299              | 453    | 58             | 106                      | 131    | 33             | 145              | 163         | 35             | 112              | 139           | 18             | 12              | 11             |               |
| 1762             | 281              | 454    | 88             | 83                       | 92     | 31             | 124              | 212         | 47             | 106              | 113           | 20             | II              | 19             | 4             |
| 1763             | 297              | 395    | 89             | 84                       | 98 -   | 38             | 132              | 149         | 46             | 103              | ³ <b>5</b> 5  | 23             | 9               | 7              | 7             |
| 1764             | 353              | 510    | 82             | 75                       | 94     | 26             | 164              | 212         | 38             | 124              | 172           | 26             | 13              | II             | 4             |
| 1765             |                  | 361    | 79             | III                      | 84     | 29             | 161              | 140         | 35             | 104              | 115           | 18             | 10              | б              | 3.            |

Nnn 2

#### Num. III.

Liste des naissances des morts, & des mariages de la ville de Mannheim depuis 1712 jusqu'à 1765 inclusivement. La garnison & tout ce qui appartient à l'état militaire y est compris. Les juiss & les anabaptistes manquent.

| Années.                     | Naissan-<br>ces.  | Morts.                              | Maria-<br>ges. | Années.              | Naissan-<br>ces.  | Morts.            | Maria<br>ges.     |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (4)<br>1712<br>1713<br>1714 | 326<br>283<br>303 | 258<br>241<br>278                   | 83<br>63<br>69 | 1722<br>1723<br>1724 | 523<br>613<br>655 | 344<br>286<br>282 | 184<br>164<br>164 |
| 1715                        | 303<br>362        | 186<br>249                          | 77<br>64       | Totalde   3 ans      | 1791              | 912               | 512               |
| 1717                        | 341<br>315        | 187<br>237                          | 63<br>55       | Année commu-         | 597               | 304               | 170               |
| Totalde<br>7 ans            | 2233              | 1636                                | 474            | (x)                  | 60~               |                   |                   |
| Année<br>commu-<br>ne.      | 319               | 233                                 | 67             | 1725<br>1726<br>1727 | 687<br>766<br>751 | 205<br>285<br>357 | 187<br>187<br>114 |
| 1719                        | 316<br>296        | 33 <sup>2</sup><br>5 <sup>2</sup> 8 | 61             | Totalde   3 ans      | 2204              | 847               | 488               |
| 1721                        | 326               | 532                                 | 124            | Année commu-         | 734               | 282               | 162               |
| Totalde 3 ans               | 938               | 1392                                | 256            | ne.                  |                   | 1                 |                   |
| Année commu-                | 312               | 464                                 | 85             | 1728<br>1729<br>1730 | 744<br>768<br>717 | 632<br>405<br>313 | 203<br>191<br>185 |

<sup>(</sup>u) Les morts des Wallons manquent depuis cette année jusqu'à 1724 inclusivement.

<sup>(</sup>x) Depuis cette année les listes sont complettes jusqu'à nos jours, excepté une lacune de six ans, depuis 1734 jusqu'à 1739 où on n'a pas au juste le nombre des morts.

|                  |                  |                 |                |     |                      | ·                  |             |               |
|------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|----------------------|--------------------|-------------|---------------|
| Années.          | Naiffan-<br>ces. | Morts.          | Maria-<br>ges. |     | Années.              | Naisian-<br>ccs.   | Morts.      | Maria<br>ges. |
| 1731             | 715              | 421             | 182            |     | 1747                 | 629                | 545         | 93            |
| 1732             | 741<br>747       | 395             | 192            |     | Totalde<br>8 ans.    | 5879               | 4960        | 1259          |
| Totalde<br>6 ans | 4432             | 2583            | 1137           |     | Année<br>comm.       | 734                | 620         | 157           |
| Aunéc<br>comm.   | 738              | 430             | 189            |     | 1748                 | 608<br>566         | 653         | 127           |
| (y)              | 066              | 000:            | 1              |     | 1749<br>1750         | 607                | 651<br>739  | 169<br>181    |
| 1734             | 866<br>811       | 383             | 204<br>208     |     | 1751                 | 673                | 675         | 140           |
| 1735<br>1736     | 846              | 510             | 221            |     | 1752                 | 681                | 560         | 151           |
| 1737             | 861              | 458             | 210            |     | 1753                 | 669                | 707         | 166           |
|                  |                  |                 | <del></del>    | 1 1 | 1754                 | 689                | 651         | 167           |
| Totalde          | <b>3</b> 384     | 1651            | 852            |     | 1755                 | 737                | 591         | 159           |
| 4 ans.           |                  | <br>            | 1              |     | 1756                 | 642 i              | 607         | 173           |
| Année<br>comm.   | 846              | 412             | 213            |     | Totalde<br>9 ans.    | 5872               | 5834        | 1433          |
| 1738             | 761              | 506             | 195            |     | Année                | ! , !              |             |               |
| 1739             | 741              | 45 <sup>1</sup> | 170            | ) i | comm.                | 652                | 648         | 159           |
| Totalde          | 1502             | 957             | 365            |     | 1757                 | 718                | 836         | 137           |
| 2 ans.           |                  |                 |                |     | 1758                 | 622                | 925         | 178           |
| Année            | 1                |                 | -0             | il  | 1759                 | 722                | 704         | 170           |
| comm.            | 751              | 478             | 182            |     | 1760<br>1 <b>761</b> | 676<br><b>6</b> 74 | 804.<br>897 | 164<br>144    |
| 1740             | 773              | 510             | 196            |     | 1762                 | 605                | 890         | 190           |
| 1741             | 759              | 538             | 142            |     | 1763                 | 625                | 804         | 203           |
| 1742             | 7.70             | 506             | 159            |     | 1764                 | 729                | 999         | 176           |
| 1743             | 730              | 693             | 180            |     | 1765                 | 772                | 706         | 164           |
| 1744             | 755              | 691             | 175            | - 1 | Totalde              | _ 1                |             | 1526          |
| 1745             | 749              | 561             | 158            |     | 9 ans                | 6143               | 7569        |               |
| 1746             | 714              | 916             | 156            |     | Année                | Į                  |             |               |
| - ( )            | 4- <del></del>   | 7 1             | -2-            | - 1 | comm.                | 682                | 841         | 169           |

<sup>(</sup>y) Les morts des Reformés Allemands manquent depuis cette année jusqu'à 1739 inclusivement.

### Num, IV.

Liste des naissances, des morts & des mariages de la ville de Mannheim depuis 9 ans. La garnison, tout ce qui appartient à l'état militaire, les juifs, & les anabaptistes n'y sont pas compris.

| Années.           | Naissances.  | Morts. | Mariages. |
|-------------------|--------------|--------|-----------|
| 1757              | 648          | 721    | 106       |
| 1758              | 533          | 785    | 148       |
| 1759              | 619          | 600    | 133       |
| 1760              | 579          | 704    | 130 .     |
| 1761              | . 568        | 766    | 111       |
| 1762              | 522 "        | 798    | 159       |
| 1763              | 541          | 706    | 165       |
| 1764              | 654          | 905    | 150       |
| 1765              | 661          | 622    | 135       |
| Total de 9 ans.   | 532 <b>5</b> | 6607   | 1237      |
| Année<br>commune. | 59 <u>1</u>  | 734    | 137       |

DENOM-

## FEMMES.

| Habitar<br>Chrétie                                                                                                              | •                          |   | Anabaptif                                                                           | tes  | Juives                                                                               | Hopitaux & Maifon de Correction |                                                                                                                                                                                     | Garnifon<br>& etat<br>militaire |                                                                            | Total                   |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Hommes vivant dans le mariage  Enfants  Veufs  Persones non mariées  Domestiques & garçons des différents Mêtiers & Profefsions | 2318<br>2695<br>213<br>376 | C | Femmes vivant dans le mariage  Enfants  Veuves  Perfonnes non ma- riées & fervantes | 13   | Femmes vivant dans le mariage  Enfants  Veuves  Perfonnes non ma- riés & fer- vantes | 207<br>317<br>40                | HOPIT. CATHOL Perfonnes formées.  Enfants HOPIT. REFORM. Per- fonnes formées Enfants HOPIT. LUTHER Perfonnes formées Enfants MAISON DE COR- RECT. Perfonnes formées Enfants formées | 20<br>17<br>12<br>6             | Bas - Of-<br>ficiers,&<br>de Sol-<br>dats  Enfants  Veuves  Servan-<br>tes | 532<br>364<br>88<br>126 | De toutes les<br>Fem-<br>mes. |
| Total                                                                                                                           | 7329                       |   |                                                                                     | 1 47 |                                                                                      | 732                             |                                                                                                                                                                                     | 107                             |                                                                            | 1110                    | 10669                         |

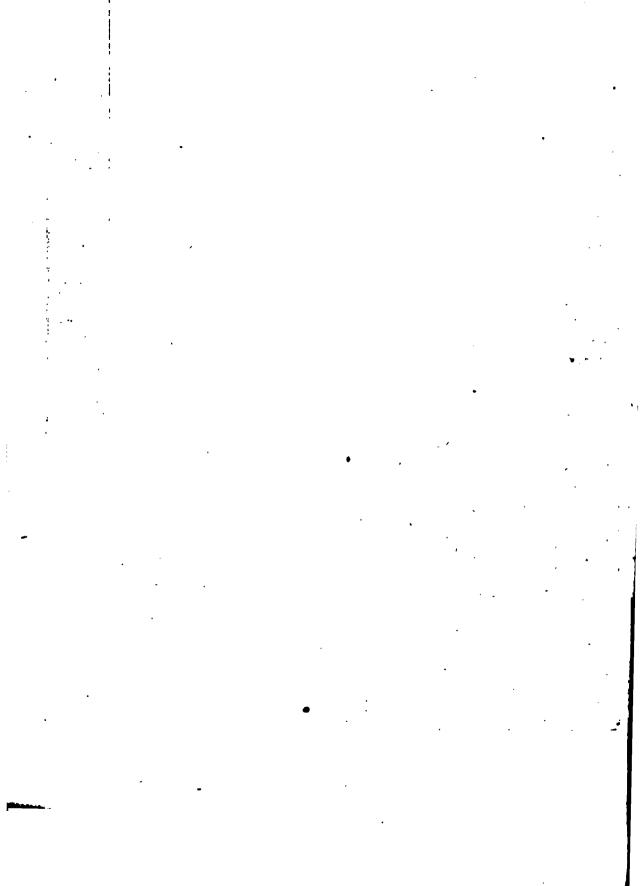

### VORLESUNGEN

Ueber zwei im wasser vorgefundene unverweslichs koerper

Von

### FRIEDRICH CASIMIR MEDICUS.

# Erste Vorlesung.

Jem forschenden weltweisen, der auch in der stille des grabes, Von unverbei den traurigen überresten seiner voreltern, die natur des ver- wesenen gænglichen in der natur selbsten betrachten wollen, sind æfters wasserreifolche erscheinungen vorgekommen, die ihme mehr wunder-chengegenbar als natürlich geschienen. Zu diesen gehoeren die unverwesene kærper, die in wasserreichen gegenden den gewæhnlichen folgen der verwesung entgangen, und vorzüglich iene, die nach einem langen zeitraum von jahren gleichwohl die natürliche biegsamkeit der gliedmassen, die gænzliche erhaltung der fleischichten theile, eine zarte und weise ham &c. erhalten. fo dass man glauben sollte, sie wæren erst vor einigen stunden Da ich die erwünschte gelegenheit gehabt, eine beobachtung zu machen, die in dieser dunklen sache einiges licht zu geben vermag, so habe sie hier mittheilen, und eine physicalische erklærung dieser seltenen erscheinung (z) wagen wollen.

Maria Karschin, eine magd von Genheim hatte das unglick Geschichteizu Weisenheim am sand in der dabei sliesenden mühlen - bach zu nes solchen, Aus denen darüber geführten protocollen erhellet. ertrinken. dass

(z) Similis observatio de tribus per sexaginta annos incorruptis mansis cadaveribus legitur . . . . quae eo magis notari meretur, quo minus detegi hucusque potuit causa tam rari phoenoment. Comment. de reb. in scient. natur. gest. Vol. 111, pag. 28. not. \*

dass sie den neunzehenten November in den bach hinein gestürzet, in welchem sie eine sichere strecke hinunter gesühret worden, næchstdem hangen, und unter dem wasser verborgen geblieben. Sie wurde endlich den zwanzigsten December von dem hund eines jægers entdecket, der seinen herrn auf die spur gebracht, welcher solches sogleich anzeigte, worauf diese person aus dem wasser heraus gezogen, mit den nassen kleidern auf das rathhaus gebracht, daselbsten auf stroh geleget, und mir zur gerichtlichen medicinal-untersuchung angezeiget worden.

Als dieser verblichene kærper zum wasser heraus kam, fand man gar keine spuren einer sæulnis an demselben, daher die leute des orts glaubten, sie müsse erst kurz ertrunken seyn; der kærper blieb auch den ein und zwanzigsten December so, in der nacht von dem zwei und zwanzigsten und des morgens kamen aber überall grüne blacken zum vorschein, da, wo sie blos und von den nassen kleidern unbedeckt gelegen. In selbiger nacht hatte sich auch ein hestiger geruch eingefunden, der des morgens stark zugenommen.

Den zwei und zwanzigsten December morgens um eilf uhr fieng ich die untersuchung an. Ich lies ihr zuvorderst forne das hemd ausschneiden, womit sie bedeckt gewesen. Dieses hemd war vollkommen erhalten, stark, und man muste mit der scheer die nemliche gewalt wie bei anderem groben weiszeug anwenden, um solches durchzuschneiden. Das hemd war forne noch seucht, und so weit als es sie bedeckte, waren nirgends die spuren der fæulniss. Hierauf lies ich sie an dem ganzen kærper mit brandwein waschen, næchstdem den leichnam auf einen sauberen tisch legen, und das stroh und die übrige kleidungen zum fenster hinaus wersen, welche ganz nass gewesen, auch sogar den boden benetzet. Auf diese art hatte ich allen geruch gænzlich vertrieben.

Der erfolg zeigte, wie wohl ich gehandelt, dass ich allen zuszelligen geruch so vorsichtig hinweg geschaffet. Auch die eckeleckelhastesten konnten jezzo der zergliederung ohne die mindeste beschwerden beiwohnen. Ich untersuchte zuvorderst æusserlich den leib, um zu sehen, ob keine verlezzung da seye, ich sand aber nichts. Das haupt-haar war noch stark an dem kopf, der ganze rucken, die arme, der bauch waren weis, natürlich, biegsam, so weit sie mit den nassen kleidern bedeckt gewesen. An den hænden und süssen hatte sich die bei bauernmædgen stark verhærtete haut zusammen gerunzelt, und zum theil abgeschælet. Durch das waschen mit brandwein war vieles davon abgegangen, auch giengen die haar der scham davon gænzlich hinweg.

Ich lies jezzo auf gewæhnliche art den unterleib eræfnen. Es gieng bei dem ersten einschnitt eine luft heraus, worauf sich der leib ein wenig sezte. Das netz war sehr wohl beschaffen. Der magen, und der sehr genau untersuchte darm-canal hatte nicht die mindeste spuren weder von einem ihr vielleicht eingegebenen gift, oder von einer krankheit, in gegentheil waren sie vortreflich, wie bei dem gesundesten menschen, und die etwas stumpfe instrumenten hatten mühe, dieselbe zu eræfnen. In der hæhle des magens war eine brevichte feuchtigkeit bei einem halben schoppen, ein wahrer chymus, der nicht den mindesten geruch von sich gab. Nirgends waren die mindesten spuren der Die leber, die gallen-blase, die milz, die nieren, und alle übrige theile waren vortreslich, und ein bei lebendigen leib geæfneter gesunder mensch konnte solche ohnmæglich besser bewahrt haben — Die mutter sahe ebenfalls ungemein wohl aus, in der hæhle derselben war ein ohngefehr 8 monatliches kind. Es war so wohl erhalten, dass ich in meinem leben seines gleichen von aufbewahrten ungebohrnen kindern nie gesehen, auch die knochen des kopfs waren so fest beisammen, das geficht und alle theile so natürlich, dass man glauben sollen, man hætte folches einer lebendigen frauen aus der mutter geschnitten.

In der brust war alles eben so wohl erhalten, die lungen, das herz, das zwergsell &c. waren in der besten beschaffenheit. Auch das sett, womit der kærper hæusig umgeben, war weiss und gænzlich natürlich.

Ich muss jezzo noch zum beschluss dieser geschichte erinnern, dass nicht der mindeste geruch in dem leib bei der zergliederung sich gezusert, und dass alle zuschauer, die gerad das gegentheil erwarteten, sich würklich darüber erstaunten. Auch darf ich nicht vergessen einen haupt-umstand zu erinnern, nemlich dass eine solche entsezzliche kælte in denen eingeweiden dieses leichnams gewesen, dass man alle augenblick die hænde in warmes wasser stecken müssen, um ihre biegsamkeit und beweglichkeit zu erhalten. Da ich bei der zergliederung selbsten bestemdig hand angeleget, so habe ich den empfindlichen grad derselben recht bewundert.

Sie werden, meine herren, aus dieser erzehlung abnehmen, dass dieser leichnam zum allerbesten erhalten gewesen, ob er gleich schon 33 tæge den solgen der gewæhnlichen verstærung ausgesetzet war. — Das wetter war in dieser zeit immer regnicht, kalt, und æsters stark windig gewesen. Durch das allzu viele regnen waren die wasser stark angelossen, und besonders jener bach, worinn diese weibsperson ertrunken, ausgetretten. Den sechszehenten December hatte sich die kælte in einem hestigern grad eingesunden; sie nahm tæglich so zu, dass den zwanzigsten December alle stehende wasser bereits stark gestoren waren.

Diese geschichte gibt mir drei merkwürdige umstænde zu betrachten, nemlich 1. die ursachen die diesen verblichenen kærper eigentlich vor der sæulnis bewahret; 2. die ursachen warum das wasser die sæulnis nicht besærdert; endlich 3. die haupt-bemerkung der noch erhaltenen beweglichkeit der glieder, und zærte der haut. Ich werde jeden besonders abhandlen.

Die vorzügliche ursache, die diesen leichnam vor der ver- Die kælte wesung bewahret, ist nun ganz gewiss die damalige kælte gewe- und der Dann diese bindet diejenige theile, die die fæulnis befær- wind haben ihn ohnverdern, dermassen, dass sie unwürksam bleiben, und endlich sich wesen bevernichten. Sie ist so würksam, dass sie nach dem vortreslichen wahret. Zimmermann (a) die hærtesten kærper, auch so gar den diamant zusammen ziehet. Daher pfleget in kalten lændern etwas schwer zu verfaulen, und Thomas Bartholin berichtet, dass in Spitzbergen nach 30 jahren leichname noch ganz unbeschædiget vorgefunden werden (b).

Auch der schnee hat die nemlichen eigenschaften, wie ausser mehrern anderen wichtigen bemerkungen eben dieser Bartholin folches anzeiget (c).

Obgleich nun hier nicht ein solch hestiger grad von kælte gewesen, so ist doch ihr würkender einfluss ganz klar. lich überzeigte mich die in den eingeweiden befindliche gewalt-000 2 fame

<sup>(</sup>a) Erfahrungen 2 band, f. 155.

Qui Spizberga, Groenlandiae parte, (b) De Nivis usu pag. 80. ad nos redeunt mercatores Hafnienses testantur, nihil ibi ob frigus intensum putrescere aut corrumpi, ut etiam sepulta cadavera per triginta amos inviolata & integra fine putredine conserventur . . . & pag. 83. Notandum corpora occi/orum hyeme eodem positu eademque figura permanere rigida qua ante caedem deprehensa sunt. Visum id extra urbem nostram quum XI Febr. 1659. oppugnantes hostes repellerentur, magnaque strage occumberent. Alii enim rigidi iratum vultum ostendebant, alii oculos iratos &c. alii alio situ prostrati jacebant. Imo ex mari gelato primo vere resoluto eques equo suo insidens integer emersit, nescio quid manibus tenens.

<sup>(</sup>e) It. pag. 79. Hoc igitur Nivium tumulo sepulti ad tempus aestatis delitescunt, quo soluta non nihil nive decidua corpora mortua inviolata patent, si ab amicis vel transeuntibus quaerantur. Vidimus ipsi triste hoc spectaculum, & Nic. Monardus de Nive observavit in montibus corpora humana & animantium congelata sub Nive reperta adeo incorrupta ut viderentur condita.

fame strenge derselben, die ich zwar wegen mangel eines thermometers nicht bestimmen konnte, die aber nicht viel geringer als der punkt des erfrierens muss gewesen seyn. Zudeme wurde die damalige heftige kælte auch auf dem wasser durch die Der wind. starke winde noch mehr vergræsert. Jedermann weiss, wie sehr die kælte bei trockenem wind zuzunehmen pfleget. von Mairan (d) hat dieses deutlich bewiesen, und Wilhelm Cullen (e), wie auch Johann Franz Cigna (f) mit neuen und überzeugenden erfahrungen und beweißgründen erærtert. desswegen sehen wir auch den heftigen zug der luft die kærper unverwesen erhalten, wahrscheinlicher weise, weilen er denjenigen grad von kælte erzeigt, bei welchem die gewæhnlichen wege der verwesung aufhæren. Das Bremische bleigewælbe ist unter andern ein überzeugendes beispiel davon (g).

Die urfachen werden angezeigt,warum das wafser die fæulnis nicht befærdert.

Das wasser felbsten fæulet nie.

Da ich also gezeiget, dass die vorzüglichste ursache dieser unverwesenheit von der kælte und dem wind entstanden, so muss ich nun auch zweitens untersuchen, warum das wasser, worinneder kærper gelegen, die fæulnis nicht befærdert. fache kommt mir nicht so wunderbar vor, wie sie einigen naturkündigern geschienen, im gegentheil dunkt mir nichts natürlicher. Denn das wasser an und vor sich selbsten hat keine eigenschaft, die kærper in eine fæulnis aufzulæsen, es bekommt erst solche durch die leichtigkeit, womit jeder fremde kærper in dasselbe würken kann. Die unreinen theile, die sich mit dem**felben** 

<sup>(</sup>d) Abhandlung von dem ei/s, f. 40.

<sup>(</sup>e) Neue Edenburgische versuche und bemerkungen, 2 band, f. 158.

<sup>(</sup>f) Melanges de philosophie de la societé roy. de Turin pour les an. 1760, 1761, pag. 143.

<sup>(</sup>g) Bremisches magazin, 4 band, s. 625.

selben vermischen, vorzüglich aber der einfluss und græsere grad. der wærme, wie auch der mangel einer innern bewegung koennen dasselbe so verschiedentlich verwandlen, dass man ganz falsch auf die natur des wassers schlieset, wenn man bei diesen umstænden seine eigenschaften will erkennen lernen. Man siehet deswegen, dass zwar das wasser gar gern ansængt zu faulen, wenn es unreine theile enthælt, stillstehet, und einer warmen luft ausgesetzet ist. Hier ist vorzüglich die wærme schuld daran, die alles auflœset, alles zertheilet, so bald sie mit einer fenchte verbunden ist. Die still stehende unreinigkeiten, die wegen dem mangel der bewegung allzusehr dem bestændigen eindruck der wærme nicht zuwiderstehen vermægen, gehen daher der fæulnis entgegen, man kann aber dem ohngeacht gar nicht Diss beweifagen, das deswegen das wasser selbsten dieser verzenderung set die fæul-Im gegentheil erhellet aus dem bekannten unterworfen feve. Leutmannischen versuch, dass eben diese wege der faulung die sichersten sind, das wasser von allen unreinigkeiten zu befreien, und in seiner wahren gestalt herzustellen; ja, dass ein solches durch die fæulnis gereinigtes wasser noch reiner seve, als ein destilirtes (h). Folglich ist das wasser on und vor sich selbsten keiner faulenden auflæsung unterworfen, man darf also auch gar nicht sagen, dass es eine eigenschaft fortpslanzen kænne. die es gar nicht besitzet.

Betrachtet man nun aber das wasser unter der würkung ei- Ferner die ner kalten luft, so erhellet diese eigenschaft noch viel klærer. Die kælte an und vor sich selbsten ist abermals ein reinigungsmittel vor das wasser. Bartholin (i) und Boile haben dieses an dem meer-wasser wahrgenommen, das durch den frost sein salz verliehret, und füsse wird. Muschenbrock nahm auch wahr, dass durch den frost alle unreine theile von dem wasser geschie-

000 3

<sup>(</sup>h) Muschenbroek element phys. S. 713.

<sup>(</sup>i) De usu nivis pag. 42.

den würden (k), und es erhellet also, das die eine ursach aufhæret, die in dem wasser eine sogenannte sæulnis hervorbringet. Die kælte selbsten verhindert die sæulnis, es ist also auch aus gründen der natur - lehre bekannt, das sehr kaltes wasser die sæulnis gar nicht zu besærdern im stand seye.

Das fliesende wasser.

Endlich siehet man auch ganz klar; dass das wasser an und vor sich selbsten die fæulnis nicht besærdert, weilen in einem fliesenden wasser etwas sehr langsam verfaulet, da hingegen in einem stehenden wasser solches gar bald sich ereignet. Die bestændige bewegung, die in einem fliesenden wasser ist, verhindert die wærme, nicht mit jener stærke auf solche theile zu würken, auch vermindert die bewegung oder eigentlich zu reden der daher kommende wind die wærme der luft, die haupturfach der fæulnis. Viel anderster verhælt es sich aber in einem stehenden wasser. Dorten kann die luft mit aller ihrer heftigkeit würken, nichts verhindert dieselbe, daher auch schon Verulam bemerket, dass sie dorten das wasser viel stærker in dæmpse aufkese, als in fliesenden wassern. Dieser heftige einfluss der luft verursachet also, dass in einem stehenden wasser alle die folgen sich geschwind zeigen, die die wærme hervor bringet, und dass bei einer warmen luft alles in demselben anfange zu faulen, was einer fæulnis nur kann ausgesetzet sevn.

Und die in großen flüßsen eingeramlete bloeke. Endlich erkennen wir, meine herren, diese eigenschaft des wassers noch deutlicher an denen blocken und sonstigen großen hoelzern, die man aus vielen absichten in die tiese der flüssen und auch des meeres pfleget einzuramlen, und die nach den hæufigsten berichten der erfahrensten wasserbau- kundigen nach 100 jahr unversaulet, und wohl erhalten angetrossen werden.

Denn

<sup>(</sup>k) Elem. phys. \$.713. David Cranz in seiner schoenen historie von Groenland bekræftiget es neuerdings als etwas sehr bekanntes und gewoehnliches.

Denn dorten hat das wasser zwar denjenigen grad wærme, um stuffig zu seyn, aber nicht denjenigen, um so ausgedehnt zu werden, dass es in die theile eindringen, und durch die von seuer-theilgen herrührende elasticitæt alles zersprengen, alles auswesen kænne. Diesen geringen grad wærme hat der schishauptmann Ellis (1) durch seine versuche auf dem meer bestimmt; er hat gezeigt, dass der grad der wærme des see-wassers sich immer mehr vermindere, bis auf eine gewisse tiese, wo er endlich den nemlichen grad bestændig wahrgenommen. Seine versuche haben das angenehme gehabt, dass die schissleute auch unter der linie selbsten durch versenkung ihrer mit süssen wasser gestülten gesæsse einen frischen trunk gar leicht erhalten kænnen.

Es wird mir also jezzo etlaubet seyn, aus diesem bis hieher vorgetragenen folgenden grundsatz zu leiten, nemlich, dass das wasser selbsten nicht faule, diese eigenschaft auch selbsten nicht sortpflanze, sondern dass alle die würkungen, die in demselben sich ereignen, blos von der wærme entstehen, und dass das wasser weiter keinen antheil daran habe, als blos allein darinn, dass es zu unvermægend ist, diesen einstüßen der wærme zu widerstehen. Wenn ich jezzo diesen sehr wichtigen grundsatz auf meine oben erzehlte geschichte anwende, so wird alles erstaunen verschwinden welches die naturkündiger so sehr beweget, wenn sie einen der sæulnis entgangenen kærper in wasserreichen gegenden angetrossen. Denn wenn ein solcher wasserreicher ort einem bestændigen zug der lust oder einer bestændigen kælte ausgesetzet ist, so kænnen die verblichenen leichname dorten der sæulnis sowohl entgehen, als in den trockensten gegenden.

Ich

<sup>(1)</sup> Allgemeines magazin, 6 band, f. 150.

Befondere erfahrung hievon.

Ich habe also hier das wasser als einen kærper betrachtet, das die fæulnis an und vor fich felbsten weder befærdert noch hindert, obgleich einige erscheinungen ehender das lezzte zu behaupten scheinen. Der vortresliche Senac (m) erzehlet uns von einer stadt, deren namen er vielleicht zu ehren der daselbst die policei handhabenden verschwiegen, das in ihre stadt-graben alle unreinigkeiten der stadt zusammen gestossen, und dass man die fonst sehr læbliche gewonheit vorgessen, diesen ort des zusammenflusses dann und wann zu reinigen. So lange als diese mit dem wasfer bedeckt gewesen, so lange empfand man keinen nachtheil dieser versaumten pflicht, da endlich aber diese über das wasser sich erhoben, entstand auf einmal eine solche pestilenzialische krankheit, die den dritten theil der einwohner dahin rafte, und auch nicht ehender sich endigen wollte, bis man dahin gedacht, diese unreinigkeiten wieder mit wasser zu bedecken. Hier also ist es klar, dass das wasser die fæulnis aufgehalten, anstatt dass es nach den angenommenen grundsæzzen solche hætte bésærdem follen.

Das waffer hat also keine auflæsende kraft, Wenn ich diese bis hieher angestührte sæzze genau überdenke, so muss ich um so ehender dem berühmten Johann Theodor Eller (n) beistimmen, der dem wasser alle eigenthümliche krast zum aussesen abgesprochen, und solches blos den darinn besindlichen seuer-theilgen zugeschrieben. Die ersahrungen, sagt er, haben mich belehret. 1) dass das aller seiner wærme beraubte wasser nichts aussest; 2) dass das gemeine wasser der wærme und den seuer-theilgen, welche sich darinn einwicklen, blos zum stührer dienet. 4) dass sich, wenn man das wasser von aussen

<sup>(</sup>m) De recondita febrium nat. pag. 17 - 18.

Physicalische abhandlungen, übersetzt von Gebhard s. pag. 267 268.

aussen zu erwærmen aufhæret, alle wærme nach und nach verliehret, und nichts darinn übrig bleibet, als derjenige grad, welchen die das wasser umgebende luft in demselben unterhælt: und alsdenn ist die auflæsende kraft des wassers diesem grad der wærme proportioniret. Allein, wenn die luft im winter ihre wærme auch bis unter den 33 grad verliehret, so verliehrt das wasser all sein vermægen aufzulæsen, nach dem maas, als es sich diesem grad næhert. - Nachdem er endlich gezeiget, dass das wasser seine grenzen der auflæsung übersteigt, wenn man es nur mit einer überflüssigen menge von seuer-theilgen, wie in Papins maschine, weiss zu schwængern, so sagt er endlich: alles dieses zeigt meines erachtens genugsam, dass nicht das wasser, sondern einzig und allein das feuer die auflæsung der kærper bewerkstelliget, und dass das wasser blos dienet, die aufgelæseten theile in sich zu schlucken, und sie durch seinen ganzen korperlichen raume, welcher der menge der theilgen, die es in sich behalten foll, proportioniret sevn mus, allenthalben gleichsærmig zu vertheilen.

Ich komme jezzo zu dem dritten vorwurf, den ich mir zu Das wasser betrachten vorgesezzet. Mir schiene er die betræchtlichste folge erhælt vielzu seyn, und hat mich vorzüglich aufgemuntert, diese geschichname in ihte, ihnen, meine herren, vorzulesen. Denn das wasser hat an rer korpnund vor sich selbsten nicht allein gar keine eigenschaft die fæulnis lenten vœlzu befærdern; im gegentheil scheinet es mir die einzige ursach iener wunderbaren erhaltung zu seyn, die wir dann und wann an verblichenen leichnamen erblicken, welche zu unserem erstaunen noch lange jahre nach dem absterben eine korpulente vælligkeit, und eine biegsamkeit aller glieder erhalten, dass man glauben sollte, ein solcher entseelter kærper seye blos ein schlafender mensch. Ich will diese meine muthmassungen mit wichtigen erfahrungen unterstüzzen.

Als man diese ertrunkene aus dem wasser zog, waren alle ihre theile, ihre gesichts-züge, die haut und die gelenke so natürlich, dass die umstehenden vor gewiss glaubten, sie müsse erst den nemlichen tag, oder kurz vorhero sich ertrænket haben. --Gleichwol war sie bereits 31 tæge in dem wasser gelegen, und diese lange zeit hatte gar keine verænderung hervorbringen kon-Gefezt sie wære auch in dieser zeit auf einem andern ort. der sie auch unverwesen erhalten, gelegen, so würde sie doch wenigstens ganz steif geworden seyn, ihre haut hætte sich gerunzelt, das gesicht wære verfallen, ja ihr kærper wære noch mehr durch die würkende ursachen der erhaltung ausgetrocknet worden, aber so fand man hier von allem diesem das gegentheil. Wenn man also überleget, dass weder die kælte, noch der wind diese eigenschaft hervor bringen kænnen, so bleibet nichts übrig als das wasser, welches durch seine zarte seuchte theile eines theils die biegsamkeit der haut und der gelenke unterhaltet, andern theils die austrocknung der kælte und des windes verhindert.

Diese muthmassung aber verwandelt sich beinahe in eine gewisheit, wenn man den fernern zustand dieser verunglückten Denn nachdem man sie aus dem wasser gezogen, wurde sie, wie ich oben schon gemeldet, auf das rathhaus gebracht, und mit ihren nassen kleidern auf stroh geleget: der kærper war aber nicht ganz bekleidet. Das haupt war blos, der hals ebenfals, auch die ganze brust von sorne her, so weit es das hemd eines weibsbildes erlaubet, offen. Ferner waren die halbe schenkel und die füsse ganz blos. Der übrige theil der brust, der unterleib, und die obere helfte des schenkels waren mit einem zimlich groben hemd bedeket. Der obere arm bis weit über die ellenbogen waren nebst dem hemd mit einem mützgen bekleidet, das von vorne offen stund. Alle diese kleidung war natürlicher weise auch auf dem rücken. - In dieser stellung lag sie zwei und einen halben tag auf dem rathhaus, nach welcher

cher zeit ich sie sahe, und fand, dass alle ihre kleidungen noch ganz nass waren. So weit als sie nun mit diesen nassen kleidern bedeckt gewesen, so weit war auch noch die natürliche biegsamxeit, die korpulente vælligkeit, die natürliche farbe des koerpers vollkommen erhalten, besonders waren die ellenbogen wie bei einem schlafenden menschen bewegbar. Der übrige theil des Roerpers aber, so weit er blos gewesen, hatte sich gerunzelt, seine natürliche farbe in eine graulichte verwandelt, und war hart und steif geworden. Dieser merkwürdige unterschied war vorzüglich an dem rukken zu bemerken, denn dieser hatte diese zwei und einen halben tag über am stærksten in der feuchtigkeit gelegen, da nicht allein die kleidung, fondern auch das stroh dieselbe besser bewahret (o). Wenn man also diesen rukken, mit der die zeit über offen gestandenen brust betrachtete, so glaubte man eigentlich zwei koerper zu sehen, einen, der schon viele tage erblasset, den andern aber, der jezzo erst seinem ende sich genæhert. Hier siehet man also meines erachtens sonnen-klar das das wasser die einzige ursach bei diesem koerper gewesen. welche ihn in seiner biegsamkeit, und in seiner korpulenten voelligkeit bewahret; man siehet auch ferner, dass das wasser eine kraft habe, die fæulnis abzuhalten, anstatt, dass andere geglaubet, dass solches die aufloesung befoerdere, indem dorten nur die spuren der sæulnis sich geæussert, wo der koerper trokken war, nicht aber wo er noch nass gewesen.

Ppp 2

Zwei-

<sup>(</sup>o) Zu mehrerer erlæuterung dieses umstandes muss ich anmerken, dass dieser erblasste kærper auf dem rathhaus in einer ziehenden lust gelegen. Die damalige starke kælte wurde also in den seuchten theilem durch diesen zug noch mehr erhalten, wie ich oben aus den erfahrungen des Cullen &c. bewiesen.

# Zweite Vorlesung.

Zweite geschichte eines unverwesenen. Kurz nachhero, als ich ihnen, meine herren, meine beobachtung über einen unverwesenen kærper vorgelesen, hatte
ich das vergnügen eine eben so merkwürdige geschichte in erfahrung zu bringen. Ich habe sie der besondern güte eines sehr
würdigen mitgliedes der hohen regierung zu verdanken, dem
diese geschichte eingefallen, und der mir die darüber abgehandelte acten gütigst zur einsicht mittheilen lassen.

Peter Schader von Ohmbach gebürtig, siebenzehen und ein halb jahr alt, hatte das unglück den fünfzehenden Februarius 1760 meuchelmærderischer weise nicht weit von Bettenhausen, auf der brücke über den Glan gestochen zu werden, worauf er in den Fluss gefallen, der damals sehr groß und auch ausge-Er wurde lang vermisst, bis er endlich den tretten gewesen. sechsten Mai in derselbigen gegend gefunden, herausgezogen, und dem oberamt Lauterecken angezeigt worden. Wegen mangel eines damaligen physici wurde der kærper von einem chyrurgus in beiseyn verschiedener rathsverwandten den siebenten Mai besichtigtet und darauf begraben, und als die mutter des erblichenen sogleich auf einen zu Lautern bereits sitzenden Wilhelm Scheen einen starken verdacht æusserte, das oberamt Lauterecken die darüber gehandelte acten nebst dem gutachten des chyrurgi und der aussage der mutter dem oberamt Kavserslautern zusande, so hat der dortige physicus dem oberamt die unzulænglichkeit des von dem chyrurgo abgestatteten gutachtlichen berichts angezeiget, worauf er den auftrag bekommen, an den ort des begræbnisses zu reisen, den toden wieder heraus graben zu lassen, und ihn genau zu zergliedern. Ich werde hier der mehreren glaubwürdigkeit wegen, das ganze visum & repertum einrucken.

Nach

"Nach aufgehabter commission haben wir uns nach Theis-"berg begeben, wo der im Glan gefundene tode kærper beerdi-" get ware, und haben solchen in beiseyn herrn kirchschaffner "Lenhard von Reichenbach und vieler andern leuten den 14 "Mai nachmittags zwischen 4 und 5 uhr herausgraben lassen, " nachdeme er seit den 8ten Mai begraben, drei tag vorher, als " er aus dem sand im Glan heraus genommen, worinnen er so " bedecket mit sand gelegen, dass nur ein arm in die hæhe im " waster gestanden, ist er bewachet worden, welcher vorgang " von den Münchweilern kann weiter erforschet werden. Bei be-" sichtigung des todten koerpers ware die haut ganz schwarz " braun zæhe, die musculi drunter roth, wo man schnitte, blu-"tig, frisch, nichts verwesen; der stich, wovon der chyrur-"gus Gutwein anrührung thut in seiner relatione vom achten "Mai ware zwischen der 4 und 5ten rippe gerad sub omoplate "linker seits, halben zoll breit, anzusehen, als wann es mit " einem ordinairen messer geschehen, giengen in pectus per pul-" monem gemelter sinistri lateris, welche da lage ganz frisch, , ohnverwesen, blutig, in fliessigem rothen, auch geronnenen " geblüt anhangend an den rippen, und diese ganze seite der lun-"ge ware klein, zusammen gefallen, aber rechter seits ware die "lunge groß, die ganze cameram pectoris ausfüllend; die gan-" ze lunge, diaphragma, hepar, ventriculus, intestina &c. sahe " man fo frisch, ohnverwesen, als wann der todte koerper kurz-" lich erst umgebracht worden wære.

"Nach herausnehmung der lunge wurde das herz besich"tiget, durch dessen beide ventriculos gienge der stich, und
"noch ein anderer stich versus basin cordis hat in cavum pene"trirt, so groß, wie die wund von aussen vvare, scheinet al"so, dass der stich ist wiederholet worden, ohne das messer
"heraus zu ziehen; Hiernæchst ist das cranium sauber gewa"schen, in augenschein genommen worden, aber nichts ver"letztes daran wahrgenommen, als ein schvvarzer blacken in

Ppp 3

" medio ossis occipitis eines zoll lang und halben breit, wohin " ein schlag gemuthmasset wird, geschehen zu seyn. " nach ist dieser tode koerper moerderischer weise umgebracht, , in den Glan gevvorfen, und daselbst durch die fluthen in sand " verscharret gelegen, bis er gefunden worden. Nun nach an-" ficht des frischen ohnverwesenen koerpers koennte man nicht " urtheilen, dass diese mordthat længer als vierzehen tage ge-" schehen; weil er aber im Glan unter dem sand gelegen. alles " geblüt ausgegossen ware durch die wund, und der oberamts-" chyrurgus Münster aussaget, dass er zu Meissenheim einen ha-,, be oefnen sehen, welcher  $\frac{1}{4}$  jahr in dasigen wasser gelegen ,, (v) auch so frisch, ohnverwesen; so lasse es hoehern urtheil " eines hochloeblichen confilii medici anheim gestellet, ob dieser " ermordete von fastnacht, da er vermisset ist, bis hieher, so " ohnverwesen unter dem sand im Glan habe liegen koennen " und seine kleider anhaben, wie er sie bei gesunden tagen ohn-" verdorben gehabt, woran nach aussag gewisser leuten noch " roth blut gegen der wunde zu sehen ware, den achten Mai, " wir aber habens den 4ten Mai nicht gesehen, das pflichtmæssig " berichten sollte, &c. Lautern, den 17ten Mai 1760.

Polich oberamts Lautern physicus. Henrich Ad. Münster, oberamts chyrurgus.

Diefer leicherhaltung zu verdancken

Hier ist abermal eine hoechst wichtige geschichte eines im nam hat seine wasser wohl erhaltenen koerpers. Da der tag des mords durch den thæter selbsten genau bestimmet ist, und der tag, er gefunden, eben so genau aufgezeichnet worden. so ist ganz klar, dass dieser koerper 81 tæge im wasser den gewoehnlichen fol-

<sup>(</sup>p) Ich werde bedacht seyn, diese geschichte ebenfalls zu erhalten. und sie seiner zeit bekannt zu machen. Da dem herrn Münster das jahr von dieser begebenheit nicht mehr erinnerlich war, als ich mich vor einiger zeit genauer erkundigen lassen, so war es mir nicht mæglick in den Meissenheimer archiven darnach umzusehen.

folgen der verwefung entgangen, welche erhaltung er ebenfalls der kælte, der kælte und dem wasser zu verdanken hatte.

Was die kælte anbelangt, davon finde ich zwar in denen verhandelten acten keine nachricht, weilen dies auch allerdings hier eine fremde erscheinung seyn würde. Aber ausser dem dass diese monate gewoehnlich noch kalt zu sevn pflegen, und in selbiger gegend die atmosphære noch rauher ist, so finde ich auch in dem calender von 1760 eines sehr bewæhrten bemerkers der witterung, dass in dem Februario Merz und April das wetter rauh, kalt, bald schnee, bald regen, meistens mit nord-luft oder andern rauhen winden abgewechfelt, woraus also sehr vernünftig zu schliessen, dass dorten die kælte noch stærker musse gewesen seyn, um so mehr, da ich zwischen diesen beiden gezenden auch eine æhnlichkeit in betracht des wassers bemerke. Denn vermoege eben diesem calender ist in dem Februario der Rhein und Neckar dergestalt angewachsen, dass das wasser die felder beinahe überschyvemmet, und den fünfzehenden Merz ist es abermalen mit folcher geschwindigkeit wieder gekommen. dass man solches in vielen jahren nicht beobachtet, wobei sowohl der Rhein als Neckar ausgetretten, welches um so weniger zu verwundern, da es die ganze zeit stark und schier tæglich geregnet. Eben dieses grosse wasser ist aber auch im Glan gewesen; dann ich finde in den acten, dass der wirth und die wirthin den thæter so wohl als den ermordeten, als sie zu Bettenhausen den ganzen nachmittag bei ihnen gezechet, sehr zugeredet, doch nicht bei der nacht hinweg zu gehen, weilen die gewæsser so stark ausgetretten seyen, und sie leicht ein unglück Ferner sagt der thæter, als er endlich seine haben koennten. that eingestanden, dass der ermordete und er durch das wasser gebadet, um auf den schmalen über den Glan gehenden steg zu kommen, und dass er auf diesem steg dem ermordeten den stich beigebracht, worauf er in den fluss gestürzet.

und den waffer. Vorzüglich aber hat das wasser den koerper in dem vollkommenen zustand erhalten. Denn obgleich der herr Gutwein in seinem gutachtlichen bericht von der beschassenheit der haut keine meldung thut, und nach des herrn Polichs bericht dieselbe schon angegriffen gewesen, so ist doch wahrscheinlich, dass der koerper, als er eben zum wasser heraus kam, den einen hervor stehenden arm ausgenommen, gut müsse ausgesehen haben, weilen der chyrurgus an einer angegriffenen haut von aussen das verschiedentlich ausgetrettene blut ohne allen schnitt nicht hætte bemerken kænnen, so er doch sehr genau beschrieben. Ferner ist nach der aussage gewissenhafter leute noch rothes blut an den kleidern gewesen, ein überzeugendes beispiel einer vollkommenen erhaltung.

Was ich aber nur wahrscheinlich von dem æusseren kærper schliessen kann, das ist ganz überzeugend sicher von denen innerlichen theilen, denn diese sind in dem besten zustand angetrossen worden, sie hatten ihre vollkommenheit, weiche, und vorige natürliche beschaffenheit. Wenn ich nun hier die ursache genau nachforsche, so ist abermalen keine andere da, als das wasser, und wann man sie mit der erstern vergleichet, so kann man schon den schluss fest sezzen, dass das kalte wasser, wo nicht die einzige, doch die wichtigste ursach seye, die die todte kærper in ihrer vollkommenheit erhalten kænnen.

Ich werde, meine herren, zu einer andern zeit die ehre haben, ihnen zu zeigen, dass dasjenige was hier bei diesen einzeln kærper als wahr befunden, auch sonsten in der natur gegründet seye, und dass man würklich alle kærper, die so unverændert vorgesunden worden, entweder in wasserreichen gegenden oder doch wenigstens in sehr seuchten orten angetrossen.

. , , • + **5** 2 



Du Cap de Bonne Esperance

# DESCRIPTION

D'un cerf du Cap de Bonne espérance: avec la figure de cet animal (q).

Par M. Colint

On n'a trouvé nulle part ni la figure ni la déscription de cet animal. Ses seules cornes ont été gravées pour la première sois en 1764 dans la tome XII de l'Histoire naturelle génerale & particulière (r); il y est appellé Condoma. Un marchand pelletier (s) qui a séjourné 14 ans au Cap de Bonne espérance, de qui Mgr. l'Electeur Palatin tient ces animaux, a assuré qu'on l'y appelloit Cu-du, qu'on prononce Cou-dou. Les naturels du pays prononcent ce nom en ajoutant du gosier & de la langue un son consus entre les deux sillabes.

La première fois qu'on ait fait mention d'un animal de ce nom, c'est dans l'ouvrage intitulé, Produzioni naturali che si ritrovano nel museo Ginanni Lucca 1762, pag 133. Voici comment s'exprime Mr. Ginanni lui-même dans les notes qu'il a ajoutées à cet ouvrage. Il Gudù (que les Italiens prononcent Goudou) è quadrupedo americano, la cui pelle è morbidissima, con lungo pelo di sondo beretino-cinereo, che sotto il ventre si muta in bianco, e va a circondar le gambe di color castagno, del qual colore è una macchia lunga quanto tutta la schiena, sigurata a guisa di albero che porta i suoi rami a formar quattro piani l'uno sopra dell'altro.

e neau qui le trouve dans le cabinet d'hi

<sup>(</sup>q) Il a été dessiné d'après une peau qui se trouve dans le cabinet d'histoire naturelle de S. A. S. E. Palatine.

<sup>(</sup>r) Planche 39, pag. 301, & 338.

<sup>(</sup>s) Pierre Nellen de la seigneurie de Wickerad en Westphalie.

Ce Coudou d'Amerique dont on a gravé la peau dans la Tab. Il du même ouvrage, paroit etre une espéce de Tamandua, & n'a rien de commun avec l'animal affricain dont on parle.

Le même tome XII de l'Histoire naturelle générale & particulière à la pag. 357. Pl. 46 fait mention d'un animal d'Asse appellé Coudous différent du cers d'Assique dont on donne ici la description.

Voilà donc trois Coudous, l'un en Amérique, l'autre en Asie, le troisième en Afrique. Telle est la consusion qui régne encore dans la plûpart des branches de l'histoire naturelle! telle est l'incertitude de sa nomenclature!

Le Coudou du Cap de Bonne Esperance est une espèce de cerf dont la chair est, dit-on, délicate à manger. Cet animal paroit se distinguer au coup d'oeil par la longueur de son corps, qui ne semble pas tout-à-fait proportionnée à sa hauteur, par la finesse de ses jambes, par la beauté & la majesté de ses cornes, par les rayes ou bandelettes blanches de sa peau. Il a d'assez grandes oreilles: il paroit un peu plus haut par derriere que par devant. Sa machoire inferieure est garnie de 8 dents incisives; il n'en a point à la superieure qui est composée d'une substance noire de corne, & sillonnée. Les parties internes laterales des levres sont garnies d'une infinité de pointes de la même substance noire.

Son poil est ras, sa couleur d'un gris sauve. Depuis l'entre deux des cornes il a le long du col & du dos une ligne ou rayé de poils plus longs qui finit avec la queue. Cette raye devient blanche au de là de l'épaule, en allant vers la croupe, & conserve cette couleur jusques près de la queue. De cette ligne blanche qui trace l'epine du dos de l'animal, il part de droite & de gaucse d'autres rayes blanches qui s'etendent vers le milieu du ventre sans en faire le tour, & qui se partagent quelque sois à leurs extremités en une sourchette, mais rarement. Ces bandelettes latérales partent d'ordinaire des deux cotés du même point de

la ligne du milieu, ce qu fait qu'elles la croisent. Mais quelque fois l'une de ces rayes laterales part d'un point de la ligne du milieu, & celle qui lui correspond de l'autre coté d'un autre point. On a compté sept de ces bandelettes dans une des peaux de cet animal, & huit dans une autre. Celles du milieu sont plus longues; elles deviennent plus courtes à mesure qu'elles aprochent de l'anus.

Aux jambes de derriere cet animal a une bande blanche par devant & aux jambes de devant il a une bande blanche par derriere. Ces bandes se perdent dans la couleur du ventre. Du coin interieur de chaque oeil il part encore une de ces bandelettes blanches; l'une va transversalement se rejoindre à l'autre sur le milieu du museau, à 4 pouces de distance du coin de l'oeil en diagonale. Sur la peau des machoires il y a des deux cotés quelques taches rondes & blanches. Les extremités des levres sont blanches. La queue est brunâtre au dehors, blanche par dessous, noiratre au bout.

Le long de la partie inferieure du col jusqu'à la poitrine, cet animal a une ligne de poil affez long. Ses pieds sont four-chus comme ceux du cerf.

A l'egard de ses cornes elles sont belles, longues, rondes, elevées, non branchues & on peut les détacher de leur noyau, de sorte qu'elles restent entierement vuides. Elles diminuent insensiblement d'épaisseur depuis leur base jusqu'à leur extremité oû elles se terminent en pointe. Elles sont lisses, polies, & ont une transparence aussi belle que celle de l'ècaille. Elles ont des courbures qui sont au nombre de trois; la premiere qui commence à l'origine de leur insertion, & qui est la plus considerable ecarte les cornes au dehors des côtés lateraux de l'animal; la seconde tend à les rapprocher; la troisseme les éloigne de nouveau & sinit par ramener un peu la pointe en dedans. Ce qu'on observe avec plaisir, c'est que l'une de ces courbures dans une corne, est parsaitement égale à la courbure de l'autre. Une

côte faillante depuis l'origine des cornes jusqu'à leurs extremités ferpente avec ces courbures.

On a examiné 5 paires de ces cornes. On les a trouvées toutes lisses & luisantes. On ignore si elles sont ainsi naturel-lement polies, ou si l'art y a eu part. Leur couleur dans cette partie qui avoisine leurs bases, est mêlée de gris, de rouge, & d'olivâtre; elle s'est montrée toujours noire vers le bout ou à la troisieme courbure, & blanche au bout même. On prétend que lorsque l'animal est jeune, ces cornes sont noires melées de blanc. On a en ésset dans le Cabinet d'histoire naturelle de S. A. S. E. Palatine une paire de ces Cornes qui ne sont pas si grandes, & qui ont cette couleur.

On n'ose point affirmer si ces cornes en croissant produisent des rainures. Quelques dents ou entailles ont paru porter des marques de lime. On peut cependant admettre, sans craindre de se tromper, quelques plis & quelques ondulations vers leurs bases.

Kolbe dans le tome III de sa description du Cap de Bonne esperance pag. 42 parle d'une chevre sauvage qui semble approcher du cers dont on parle, comme on l'a très-bien conjecturé dans le tome XII deja cité de l'Histoire naturelle générale & particulière. Mais la déscription que Kolbe donne de cette chevre, dissére en bien des points de celle qu'on a faite ici.

Voici quelques mesures exterieures de cet animal, en pieds de Roy.

|                                            | p       | ied. | pouc. | lig. |
|--------------------------------------------|---------|------|-------|------|
| Longueur des cornes en ligne droite        |         | 2    | 9     |      |
| Longueur des cornes en suivant leurs con   | urbures | 3    | 7     |      |
| Distance d'une corne à l'autre à leur base | I.      |      | I     |      |
| Distance des cornes à leurs extremités -   |         | 2    | 5     |      |
| Circonference des cornes à leur base       |         |      | 9     |      |
| Longueur des oreilles — — -                |         |      | 8     |      |
| -                                          |         |      | Pie   | đ.   |

| Depuis le bout du museau | ı jusq | u'à l'anus |        | Pied. | peuc. | lig. |
|--------------------------|--------|------------|--------|-------|-------|------|
| Depuis l'entre- deux des |        |            | bout d | u     | •     | ,    |
| mufeau, ou longueur      | de la  | tëte       |        | I     |       | 6    |
| De la poitrine à l'anus  |        |            |        | 5     | 7     |      |
| Longueur de la queue     |        |            |        | I     | 9     | _    |
| Hauteur de jambes        |        |            |        | 2     | 7     | -    |
| Hauteur de l'animal      | -      | <u> </u>   |        | 4     | 1     |      |

# BESCHREIBUNG

der kornblume

entworfen

von

# FRIEDRICH CASIMIR MEDICUS.

Bei dem mir aufgetragenen amt, die geschichte der kræuter, stræuche und bæume der Pfalz zu versertigen, habe ich mir einen andern weeg vorgezeichnet, als der gewæhnliche ist, die namen derselben unter irgend ein angenommenes system zu bringen, und ein trockenes verzeichnis von dem pflanzen-reich unsers vaterlands zu liesern. — Ich meines orts halte es vor noch zu früh, ein system zu errichten, und glaube, dass es viel nützlicher seye, erst bau- materialien zu einem solchen zusammen zu tragen; diese sind eine genaue erkenntnis aller theile einer pflanze. Die natur, die gleich reich als geheimnis voll ist, und sich nur denenjenigen entsaltet, die sie mühsam und mit aufmerksamkeit betrachten, ist noch lange nicht von uns so erkannt, dass wir in kurzen inbegrifsen von ihr reden dürsten.

Qqq 3

Mein

Mein endzweck ist also in zukunst, eine jede pslanze genau zu beobachten, genau zu beschreiben, und mich nicht mit allgemeinen zügen zu begnügen, noch an irgend ein system zu binden. Blos die natur wird meine sührerin seyn, und ich bin überzeugt, dass dies der beste weg seye, die kræuter-wissenschaft mit neuen ersindungen zu bereichern. Gegenwærtig übergebe ich blos die zergliederung einer blume. Die einrichtung des botanischen gartens, welche ein unvergessliches andenken von der gnædigen vorsorge, und ein unsterbliches denkmal von der unbegrænzten liebe zu der natur-wissenschaft unsers durchlauchtigsten Carl Theodors jezzigen und künstigen zeiten seyn wird, hat mir noch nicht erlaubet, die schon entworseue karactere anderer blumen abermals nach der natur zu prüsen, noch die beschreibung der übrigen theile dieser pslanze beizusügen.

Diese blume ist die kornblume. Ich habe mit sleis eine der allgemeinesten zu dieser probe erwächlet, um den sich wizzig dünkenden zu zeigen, dass auch in den bekanntesten kræutern noch geheimnisse verborgen liegen, die vielleicht den græsten kræuter-kennern entwitschet. — Sie scheinet sonsten ein eigen geschlecht auszumachen, die viele gattungen unter sich begreifet, und die daher von den kræuter-kennern allerhand namen erhalten, je nachdem sie eine gattung zum haupt-geschlecht gemacht. Ich solge hier dem Tournesorth; meine beschreibung wird auch vorzüglich die kornblume allein angehen, und nur dann und wann werde ich beobachtungen von anderen gattungen zur erlæuterung anziehen.

### Beschreibung der kornblume.

Der blumenbecher 1) bestehet aus einer menge von blættergen oder schuppen, 2) die rund herum auf einander liegen, und von welchen die auswendigen und untersten die kleinsten sind. Sie entspringen zwar alle von unten, wo sie breitlecht sind, es kommt aber jedesmal nur der obere theil, die unterste reihe

reihe dieser schuppen ausgenommen, von ihnen in das gesicht. Dieser ist oben spizzig, die beiden seiten von dieser spizze sind mit seinen zarten zwehngen besezzet, die bald weiss, bald rothlecht aussehen. Der untere theil einer solchen schuppe siehet auswendig, so weit als er von andern schuppen bedecket ist, hellgrün aus, die ganze innere seite aber ist glatt, weiss, und glænzet wie ein spiegel. Durch diese vereinigung von schuppen entstehet ein blumenbecher, der gleich bei seiner entstehung aus einander gehet, einen bauch bildet, bald darauf aber wieder sich gegen oben beischliesset, und mit einer rundlechten æfnung endet.

Die eigentliche blume 3) theilet sich in zweierlei blüthen. memlich in folche, die an dem randestehen, und die in der mitte fich befinden. — Deren blüthen am rand 4) find gewæhnlich zehen, oder auch wenigere, æfter auch mehrere, sie entstehen unten, und gehen mit einer langen dunnen ræhre 5) zum becher heraus. Da wo das rohr zum becher hervor kommt, bieget es sich stark in einen stumpfen winkel über den becher hinaus. und hernach erweitert es sich langsam in einen kelch, 6) dessen inwendige obère seite sich ungemein verlængert und ausbreitet. die auswendige aber viel kürzer ist. Die obere seite oder der sogenannte helm des kelchs 7) theilet sich durch drei tiese einschnitte in vier længlecht spizzige blætgen, die auswendige seite oder der fogenannte barth des kelchs 8) ist durch einen einschnitt in zwei kleine længlecht spizze blætgen zertrennet. Diese rand - blüthen zusammen sind sehr groß, und stellen gleichsam ein rad vor. Ihre farbe ist, so bald sie zum blumen - becher hervor kommen. himmelblau, rothlecht, weisslecht &c. Zu unterst in dem dünnen rohr liegt in dem saamen - behælter 14) ein sehr kleiner unansehnlicher saamen 16), der aber verwelket 20), weilen ihm die befruchtungs-theile manglen. Das blumenbette ist hier, wie bei denen inwendigen blüthen, mit einer feinen weissen haarwolle 15) voll besezzet. - Die inwendigen blüthen find stærker in der anzahl als die æussere, aber viel kleiner, sie blühen nicht

zu gleicher zeit, fondern entstehen nach einander. Unten erheben sie sich von dem saamen-behælter 14) mit einem geraden rohr 5) bis dahin, wo sie sich in den kelch 6) erweitern, wofelbsten sie sich ein wenig auf die seite nach aussen zu biegen. Dieser blumenkelch ist schæn rund, gehet oben her wieder etwas zusammen, und alsdenn gibt er erst wieder fünf sehr schmale ziemlich lange blætgen 10) von sich, die weit auseinander stehen, und in die hæhe steigen. Inwendig an der untern seite dieses blumenkelchs entstehet mit stinf fæden 4) das saamenhorn: 12) Diese fünf fæden haben oben her eine jede eine besondere erhabenheit, welche zusammen den obern rand des blumenkelchs verschliessen. Von da erhebet sich das saamen-horn in einem geraden cilinder in die hæhe, und bieget sich oben, wo es sich bald endet, ein wenig krum. Die untere helfte dieses saamenhorns ist fünfmal gestreifet. Diese streifen sind fortsezzungen von denen fæden, mit welchen das saamen-horn unten im blumenkelch entstanden, sie sind aber mit einander verwachsen. Answenglich find fie fehr leicht zu theilen, zulezt aber wann die blume bald verblühet, find sie so genau vereiniget, dass man sie kaum mehr trennen kann. Der obere theil des saamen- horns ist gleich von dem ersten anfang hart, kaum zu zertrennen, und von wahrhaft hornichter natur. Inwendig ist er sehr glat, und man entdecket nirgend streisen. Oben ist er im anfang ganz verschlossen, er wird aber in der solge der zeit durch die hernach anzustihrende ursachen aufgesprenget. und bekommt vier bis fünf risgen, die seine cefnung zwar ungleich machen, aber dennoch wegen ihrer kleine zimlich schwer zu Sehen find.

In diesen inwendigen blüthen 9) befindet sich auch der staub-weeg 13). Unten stehet er auf dem saamen-behælter 41) auf, das inwendig schæn rund und klein, auswendig aber rund herum mit langen zarten haaren 15) besezzet ist. In einen jeden solchen ist ein einziger saame 16) verschlossen. Von da gehet der staub-weeg mit einem zimlichen stiel 11) in dem blumenrohr

5) durch den blumenkelch 6) hervor, und tritt in das saamen-horn. — Dieses scheinet seine erste længe zu seyn, wenigstens habe ich ihn in den noch nicht aufgegangenen blumen jedesmal so angetrossen. Hernach aber wæchset er, so wie die blume weiter aufgehet, steiget in dem saamen-horn besser herauf, kommt endlich zu der æfnung heraus, wird etwas græsser als dasselbe, und zertheilet sich oben in zwei von einander stehende kleine staub-weege 18).

Der saamen-staub 19) entstehet in dem untersten theil des horns, so weit es gestreiset ist. Daselbsten habe ich es in denen noch nicht entsaltenden blüthen angetrossen; es sahe wie ein settiger dicker brei aus, so ich leicht heraus hohlen, und wo ich wollte hin schmieren konnte. — Dieses war der unzeitige saamen-staub, und der obere theil des horns war ganz leer davon. So wie er aber zeitiget, wird er trockener, staubigter, und kommt in die obere helste des saamen-horns, wohin iha der immermehr wachsende staub-weeg treibet. Wenn endlich das saamen-horn oben zersprenget, so kommt er zu der æfnung heraus, und wenn der staub-weeg seine vollkommene græsse erreichet, so ist das saamen-horn gænzlich von allen saamen leer.

Es sind unterschiedliche ursachen da, welche das saamenhorn aussprengen, den saamen daselbst heraus besærdern, und dasselbe ganz leer machen. Die erste ist der blumenkelch. Dieser ist, wie ich oben schon gemeldet, inwendig schæn rund, und seine obere æsnung durch die hervorragungen derer sünf sæden des saamen-horns wie verschlossen. Dadurch verændert er sich gleichsam zu einem blasbalg. Denn ich habe bemerket, dass der saamen oben gleich mit gewalt herausgetretten, wenn ich diesen kelch nur gelind berühret. Dieses geschahe aber niemahlen, wenn ich das blumenrohr drückte. Wenn also der lange stengel, worauf die blume bekanntlich ruhet, durch den wind hin und her beweget wird, so wird dardurch der blumenkelch immer gelind gedrückt. Durch diesen druck wird die in dem saa-

Rrr

. men-horn befindliche luft zusammen gepresst, und diese zerfprenget endlich die obere spizze desselben, und besærdert auch das herausgehen des saamens.

Die zweite ursach des zersprengens ist der staub-weeg. Dieser, wie ich oben schon gezeiget, wæchset und treibt den unten besindlichen saamen immer mehr in die hoehe, daher es kommt, dass, wann das saamen-horn ausgesprungen, unten gar nichts vom saamen zu sehen, oben her aber alles voll gestopset ist, so doch ansenglich ganz leer war. Durch diesen also von dem staub-weeg herauf getriebenen saamen wird die obere ofnung zersprenget.

Der staub-webg ist endlich drittens die vorzüglichste urfache, weswegen das saamen horn so leer von saamen wird. Denn oben ist der staub - weeg, wo er sich theilet, so dick, dass er die ganze hæhle genau ausstüllet. So wie er also wæchset, nimmt er überall den saamen genau hinweg, und treibet ihn vor sich zur æsnung heraus. Hier bei der kornblume ist diese dicke an dem eigentlichen staub-weeg zu bemerken, es gibt aber eine andere gattung von diesem nemlichen geschlecht, die ein wenig unter dem eigentlichen staub-weeg an dem stiel derselben rund herum einen knops hat, der von der græße der inwendigen weite des saamen-horns ist, und darzu dienet, jenen saamen genau heraus zu schassen, den der hier zu dünne obere theil des staub-weegs nicht so genau wegbringen konnte.

Dieses ist, meine herren, die genaue beschreibung der kornblume. Wenn sie solche mit der natur vergleichen, so werden sie auch sinden, dass sie deutlich seye. Erlauben sie mir jezzo, dass ich diese meine beschreibung mit etlichen andern vergleichen darf, die von denen gelehrtesten kræuter- kennern entstanden, nemlich von dem Tournesorth, Ludwig, von Haller und Linnee.

Tourneforth war bekanntlich ein verzechter der fortpflanzung durch die vermischung der saamen. Er hielt die mænnliche und weibliche theile vor ausführungs- gefæse, durch welche theils die überslüssige nahrungs- theils andere schædliche sæste

ausgeführet würden. — Diese seine meinung, die nachhero hintzenglich ist wiederlegt worden, machet die beschreibung der korn-blume sehr dunkel, und unverstzendlich. — Ich will seine beschreibung hier beistügen:

Classis XII. De herbis & suffructicibus flore flosculoso.

Flos flosculosus componitur ex plurimis flosculis dense positis, eodemque calyce comprehensis. Flosculi autem sunt petala sistulosa, tenuia, quorum suprema pars ampliatur multifariam, sæpius tamen stellæ instar divisa, insidentque tenero plerumque frustui sive embryoni, e quo prodit capillamentum ultra vaginam protensum quinque sulcris innixam. Embryones sundum calycis occupant, quod thalamus vocatur, abeuntque in semen pappis instructum, vel iisdem carens aut aculeatum.

# Satio II. De herbis flore flosculoso & semine pappis instructe.

# Genus IV. Cyanus. Bluet.

Cyanus est plantæ genus, flore flosculoso, plurimis scilicet flosculis sed dissimilibus constante. Alii enim qui meditullium floris occupant, cæteris minores sunt, in lacinias æquales divisi. Cæteri vero ad circumferentiam positi longe majores sunt, magisque conspicui & veluti bilabiati utrique embryoni insident & calyce squamoso non aculeato comprehenduntur. Embryo autem abit deinde in semen pappis instructum.

Untersucht man diese beschreibung, so findet man, dass bei einer natürlichen abbildung und genauen aufzeichnung sehlet

1. Eine genaue beschreibung des bechers. Er vergist den anfang, ihre græsse, ihre innere farbe, die zæhngen, womit der ranst derselben besezzet ist, und unterscheidet also diesen becher nicht deutlich genug von den andern bechern dieser classe.

Rrr 2

2. Selbst

- 2. Selbst die beschreibung derer beiderlei blüthen ist nicht deutlich genug, vorzüglich der so künstlichen und bewundernswürdigen gebauten inwendigen blüthen.
- 3. In dem karacter der kornblume vergist er sowohl das saamen-horn, als den staub-weeg anzuzeigen, und begnügt sich solchen in dem haupt-karacter der classe obenhin entworfen zu haben. Dies mag nun ein sehler seines systems seyn, weihen er sie als ausstihrungs-canzele zu gering schzetzete.
- 4. Endlich gedenkt er mit keinem wort des saamens, der gleichwol in zimlicher menge in jedem saamen-horn verborgen liegt, noch viel weniger der art, wie die natur denselben heraus besærdert.

Man siehet also, dass den Tournesorth die liebe zu seinem system und zu seinen meinungen verblendet hat, eine genaue beschreibung aller theile der kornblume zu liesern.

Christian Gotthieb Ludwig, ein ehrwürdiger greiss, und in allen theilen der arzenei-wissenschaft mit unermüdetem sleiss arbeitende lehrer zu Leipzig gab schon in seinen frühen jahren eine neue lehr- art heraus, nach welcher er die kræuter- lehre in besser ordnung zu bringen suchte, die er nachhero um viel verbesserter an das licht stellte. —. Die kornblume hat er solgendermassen beschrieben:

Class. V. Plantae flore perfetto, monopetale, composito, mixto.

366. Centauria, lin.

Calix capitatus, imbricatus, squamis varie terminatis; thalamus vilosus vel setosus; Ovula disci sustinent slosculos tubulos, quinquisidos, persectos; Ovula radii vix conspicua sustinent slosulos tubulos, diversimode divisos, neutros plus minus eminentes, semina paposa, non raro nuda.

An dieser beschreibung kann man allerdings mit grund aussezzen, dass verschiedene nothwendige karactere manglen, nemlich

- 1. Er gedenket mit keinem wort des saamen-horns, noch des darinn besindlichen saamens.
  - 2. Auch ist der staub weeg gænzlich vergessen.
- 3. Der becher ist, wie bei dem Tourneforth nicht bestimmt genug beschrieben; selbst das verhæltnis von blüthen gegeneinander kænnte, so wie ihre einzele brschreibung deutlicher und vollkommener seyn.

Abermahl ein beispiel, dass die liebe zu dem system den vortreslichen Ludwig gehindert, eine getreue, genaue und natürliche beschreibung der kornblume vorzuzeichnen.

Der herr von Haller, der in all seinen vortreslichen werken die natur zu schildern sich bemühet, und der niemals nach einem eingebildeten system die natur umarbeiten wollen, hat in der geschichte der pslanzen, so wie in der geschichte des menschen unsterbliche entdeckungen gemacht. Hier ist nach der enumeratione methodica stirpium Helvetiæ indigenarum; Gœtting. 1742. pag. 673. seine systematische abbildung:

Gymnomonospermae flore semini insidente. Class. II. staminibus quinque coalitis.

Huic vastissimæ & naturali classi communis nota est, ex pariete floris monopetali aliqua parte tubulosi, limbo quinquesido semini insidentis, nascuntur quinque filamenta, longas gestantia antheras, quæ in unum tubum connascuntur cylindricum circumpositæ tubæ unicæ, quæ ex summo semine ascendit, & plerumque supra tubum stamineum emergit. Ita in androgynis, huic enim classi passim sæminæ slores sunt, aliquando etiam steriles, quorum ovaria abortiunt, neque tamen stamina propria conceduntur, uti mares etiam reperiuntur, quibus stamina sunt, & abortivum ovarium. Horum enim slosculorum plurimi, ut in priori classe ad unam placentam connascuntur, & uno communi calyce continentur.

# Ordo IV. Flosculis in ambitu sterilibus.

Hae plantæ præter discum verorum flosculorum majorum extrosum repandorum, qui semissosculos quasi æmulantur tribus radiatæ, semine sed abortivo præditi staminibus & tuba destituti.

Calycis squamis simplicibus. Cyanas 690. Huic calycis squamæ ex latere longe cyliatæ, sed mollis & inermes

# 4. Cyanus flosculis radialibus latissimis septifidis.

Caulis firmus, erectus &c. Calix compactus, ora fquamarum triangularium arrida, alba aut fusca, & serrata potius, quam ciliata. Flos speciosus, totus ejus coloris, a quo nomen habet. Radii expansi, ampli, multo majores, flosculis secundis, bilabiati laciniis latissimis, infundibulum facientibus bilabiatum, superne quatuor aut quinque dentibus, inferne duabus aut tribus serratis. Thalamus paposus, corona seminis paposa, durior brevis uno segmento slosculi longissimo. Tuba longa eminens, bisido latiusculo stigmate.

Diese beschreibung ist genauer als die vorhergehende, ausser einigen zügen, die zu allgemein, und ausser etlichen theilen, die gar nicht gezeichnet sind, ist sie nach der natur entworsen. Nur scheinet mir das ein sehler zu seyn, dass er den untersten theil des saamen-horns staub-kolben nennet, die in einen cylinder verwachsen. Dem staub-kolben ist es eigen, dass sein saamen-staub mit einer eigenen haut umgeben seye, diess ist aber hier nicht. Der saamen-staub liegt frei, und ohne besondere gesæchergen zu haben, wie ein zartes breichtes wesen bei einander. —. Diese benennung schmecket also zu viel nach dem systematischen zwang, und ist der natur gar nicht gemæss.

Ich komme endlich zu der beschreibung des herrn von Linnée. Dieser freund der natur hat seinen vorzüglichsten sleiss diesem wichtigen theil der vatur-geschichte gewidmet, eine menge von pflanzen zergliedert, und mühsam beschrieben. Ich

will

will hier seine eigene worte zuværderst sezzen. Linnei gener. plantar. Halæ Magdeburg. 1752, pag. 319.

Classis XIX. Syngenesia.
Polygamia frustranea.

805. Centauria \* Centaurium majus, grande centaurée Tournef. 256 jacea, jacee Tournef. 254. Dill. gen. 13. cyanus, barbeau Tournef. 254 254. Malp. 154. vel ex a. g. 1718. Vaillantii calcitrapa Vaill. Calcitrapoïdes vaill. rhaponticoïdes vaill. jacea vaill. amberboï vaill. cyanus vaill. crocodilium vaill.

Cal. communis imbricatus, fubrotundus: fquamis fæpius monstrose terminatis.

Cor. composita tubulata, difformis: corrollulæ hermaphroditæ plurimæ, in disco. Feminæ pauciores, majores, laxæ in radio.

Propria hermaphroditi monopetala: tubo filiformi, limbo ventricoso, oblongo, erecto, terminato laciniis quinque, linearibus erectis.

Fœminis monopetala: tubo tenui, sensim ampliato, recurvo, limbo oblongo, obliquo, inæqualiter diviso.

Stam hermaphroditis filamenta quinque, capillaria bre-vissima.

Anthera cylindracea tubulata, longitudine corollulæ.

Pist. hermaphroditisgermen infra corollulam.. Stylus filiformis, longitudine staminum. Stigma obtusissimum, acumine (multis bisido) prominens

Feminis germen infra corollulam minimum. Stylus nullus. Stigma nullum.

Per. nulum. calyx immutatus, connivens.

Sem. hermaphroditis folitaria.

Fœminæ abortiunt.

Rec. setis refertum.

Cyanus vaill. Calix squamis ciliatis.

Man

Man siehet hier die mühe, die der ritter angewandt, viele gattungen unter ein geschlecht zu bringen. Ich will blos von dem saamen - horn reden. Er nennt es ganz falsch ein cylindrich-Würde er noch die unterste helfte des saater flaub - kolben. men-horns, so weit es inwendig gestreifet ist, so benannt haben, fo kænnte man diesem allegorischen mann eine solche benennung verzeihen, aber dass er das ganze saamen - horn einen staubkolben nennte, ist gænzlich wider die natur. Zudem ist der bau des samen - horns so verschieden, dass es von einem genauen beschreiber der natur sehr dunkel ist, solches blos zu benennen. Auch dorten, wo er den natürlichen karacter seiner classe entwirft, ift er nicht bestimmter, pag. 282. —. Auch gedenket er nicht des saamen - staubs, der hier so wunderbar zubereitet wird.

Muss man sich nicht beklagen, dass die liebe zu einem neuen lehr-gebæude cesters die genaue abzeichnung verhindert. Der herr von Linnée, der allzusehr von seinen eigenen eingenommen ist, hat gar zu ost die natur nœthigen wollen, sich darnach zu bequemen.

Abermal eine überzeugende probe, dass es nicht rathsam ist, lehr-gebæude in dem pslanzen-reich noch zu errichten, und dass ein jeder liebhaber desselben immer besser handle, natürliche beschreibungen einer pslanze zu entwersen, ohne eine rucksicht aus geschlecht und gattungen zu haben. Man muß es dem ritter eingestehen, dass er einen unbeschreiblichen sleiss verwendet, die pslanzen genau zu betrachten, und zu beschreiben, sein lehrgebæude ist auch mit vieler kunst ausgesühret, und doch kann man sehr wahrscheinlicher weise prophezeihen, dass es nicht das lezte seyn wird. Denn die grund-sæule desselben, die bestimmte zahl der staub-sæden und staub-weege wird von der natur nicht beobachtet, wie zum beispiel der baldrian, der bald zwei, bald drei, bald vier staub-sæden hat, und also nach dem lehrgebæude des ritters in drei classen zu suchen ist; die lichnis mariæ.

mariæ, die bald zehen staub - fæden und fünf staub - weege allein in einer blume, bald zehen staub - fæden in einer blume allein, und fünf staub - wege in einer andern allein hat, und also in zwei verschiedenen classen zu suchen seye &c. Dergleichen menge von ausnahmen kænnen ein lehr - gebæude gar zu sehr erschüttern, und den wnnsch erregen, bau - materialien zu einem andern zusammen zu tragen.

Ueberdiess ist die art die pflanzen zu beschreiben bei dem ritter so besonders, dass man sich nicht wenig verwundern kann. wie ein mann, der sich in seinem ganzen leben mit nichts beschæftiget, als die natur überall genau zu entdecken, gleichwol in seinen schriften wieder mit gewalt verdunkelt. viel zu liebenswürdig, als dass sie wünschen sollte, blos von einigen gelehrten gekannt zu sevn, sie verlangt einen ausgebreiteten nuzzen, und will von jedem studieret sevn. Ein jeder verehrer derselben sollte sie also so deutlich vorzutragen suchen, als es ihme mæglich wære, aber der ritter hat diesen grundsatz vergessen, und fein vortrag ist so beschaffen, dass er im stand ist, einen ieden von der kræuter-kenntnis abzuschræcken. Er hat nicht allein die kunst-wærter mit gewalt gehæuset, sondern auch meistens ganz neue ersonnen. Und um kurz zu seyn, so scheinet. der ritter von Linnee habe, als er ein neues lehr-gebæude erfunden. auch mit fleis einen neuen vortrag erfinden wollen, um eines durch das andere zu unterstüzzen, aber es scheinet, als wann dergleichen weege in unsern aufgeklærten zeiten nicht mehr hinreichend wæren, die sonsten die sichersten waren, wissenschaften und künste nur auf wenige zu beschrænken.

Vielleicht kænnte man mir den einwurf machen, als wenn die art, worinn ich die körnblume beschrieben, die oratorische seye, vor der der herr von Linnée so sehr warnet, aber mich dunkt, diese warnung am unrechten ort zu lesen. Wer sich mühe gibt, die natur getreu abzubilden, der beschreibt sie nicht eratorisch, und es ist abermal eine übel ausgesonnene art zu re-

Sss

den, diess oratorisch zu benennen. Freilich werden mehrere diesen vortrag verstehen, ohne sich erst jahre lang den kopf mit unnützen schul-mæssigen terminis zu zerbrechen, ich kenne aber auch des herrn von Linnée seine idioten nicht, und glaube, das jeder mensch das recht hat, die natur zu betrachten, zu bewundern, und dorten ein reines vergnügen zu schæpsen, und das nicht vor eine kleine anzahl düsterer gelehrten das vergnügen ausgesparet seye.

Diess seye die erste probe jener beschreibungen, die ich in zukunft zu liesern gedenke, und die sich vorzüglich auf psæzische kræuter einschrænken werden. Mehrere übung hierinn wird den styl sliessender, und die beschreibungen bestimmter machen, so dass man jede einzele gattung so kenntlich, als mæg-

lich ist, zu machen hoffet.

# Erklaerung der kunst-woerter.

1. Der becher. Calix.

2. Die schuppen. Squamæ.

- 3. Die eigentliche blume. Flos flosculosus Tournes. corolla Lin.
- 4. Rand-blüthen. Ad circumferentiam positi Tournes. Flosculi radii Ludew. — radii Hall. — corolla sœmina Lin.
- 5. Ræhre. Tubus Lin.
- 6. Kelch. Limbus Lin.
- 7. Helm des kelchs. Labium superius Lin.
- 8. Barth des kelchs. Labium inferius Lin.
- 9. Inwendige blüthen. Meditulium floris occupans Tournef. flosculi disci Ludew. Flosculi fœcundi Hall. corolla propria hermaphroditi Lin.

10. Blætgen des blumenkelchs. Lachiae.

- Fæden an den faamenhorn. Fulcra Tournef. Fillamenta Hall.
   Lin.
- 12. Saamenhorn. Vagina Tournef. Tubus stamineus Hall. Anthera cylindracea Lin.

13. Staub-

- 13. Staub weg. Capillamentum Tournef. Tuba Hall. Pistillum Lin.
- 14. Saamen behælter. Thalamus Tournef. Ludw. Hall. Receptaculum Lin.
- 15. Haare des saamen-behælters. Pappus Tournes. Ludw. Hall. Setæ Lin.
- 16. Saamen. Embrio. Tournef. Ovula Ludew. Semen Hall. Lin.
- 17. Stiel des staub-weegs. Stilus.
- 18. Kleinere Staub-weege. Schaam des staub-weegs. stigma.
- 10. Saamen-staub. Pollen.
- 20. Verwekken. Abortire.

# DESCRIPTION

De plusieurs mines de mercure du Palatinat, du duché de Deux ponts, & de quelques autres endroits du voisinage, avec des observations sur ces mines, & une nouvelle méthode de les distribuer.

Par

### M. COLINI.

On a fait jusqu'ici peu d'observations sur les mines de vif-argent. Leur rafeté en est sans doute la cause. On donne ici la déscription de la plupart de celles du Palatinat & du duché de Deuxponts. On a étendu ces déscriptions afin de bien caracteriser ces mines; & on a taché de rendre un compte sidéle de tout ce qu'on a observé. L'ordre sistématique dans lequel elles paroissent ici, est nouveau. On trouvera dans ce mémoire des accidents qui n'ont jamais été remarqués, & des espéces dont on n'a point encore sait mention, Les originaux sur lesquels on a Sss 2

fait ces déscriptions, se trouvent dans le cabinet d'Histoire naturelle de S. A. S. E. Palatine.

### PALATINAT

Mœrfchfeld Dans le bailliage d'Alzei.

ı.

Mine de mercure pesante, compacte, opaque, continue, d'un rouge soncé, & donnant des étincelles lorsqu'on la frappe avec l'acier. C'est une pierre mercurielle & quartzeuse. Elle est quelquesois unie à du spat blanc, quelquesois à de la pyrite. Cette mine se trouve souvent ensermée entre deux lisséres de terre argilleuse, grasse, & comme petrie de petits morceaux blancs, rougeatres, & gris. Quelquesois audessous de cette terre on voit une couche de spat blanc qui renserme immediatement la mine. Au lieu de ces lisseres de terre grasse ou de spat, cette mine en a quelquesois de pyrite entre la quelle elle se trouve ensermée. Elle est tellement compacte qu'elle prend un poli, & qu'on peut par curiosité en faire des ouvrages. On en a vû des pendants d'oreille. On peut remarquer que les mines de mercure du Palatinat sont en général si compactes qu'on se sert ordinairement de la poudre à canon pour les détacher de leurs silons.

# Varietés & accidents de cette mine.

- (a) Avec de l'arsenic noir & de très petits crystaux quartzeux.
- (b) Elle se trouve quelquesois recouverte de pyrite, & au milieu de cette pyrite dans les petites cavités, & gerçures de la mine même il y a des gouttes de mercure coulant; de sorte qu'on diroit que ces gouttes sortent de la pyrite. On en a vû des morceaux dans les quels tout ce qui pouvoit les saire reconnoître pour mines de mercure s'étant détruit, le vis- argent coulant se trouvoit sur la pyrite comme si c'eût été sa matrice naturelle. On a observé la même singularité sur des morceaux de mine de mercure de Hongrie.

(c) Dans

(c) Dans l'intérieur de cette mine, on trouve quelquefois de gros crystaux de spat blanc, de la mine de vif argent cristallisée en petits cristaux courts, oblongs, à angles émoussés dans le prisme, pointus de deux cotés, rouges, & d'une belle transparence. Ils ressemblent à des grains de grenade, ou à des rubis, ou à une mine d'argent rouge cristallisée & transparente. Entre ces petits cristaux mercuriels, il v a de grosses gouttes de mercure coulant. On a observé deux choses au sujet de ce vif-argent coulant, 1. Que sa surface n'est pas toujours d'un blanc argenté, mais que dans quelques gouttes elle est d'un jaune verdâtre. 2. Que ces gouttes se trouvent même dans les petites gerçures des gros cristaux de spat blanc, sans que ceux-ci

paroissent penetrés par la mine mercurielle rouge.

(d) On remarque que cette mine est formée quelque fois par couches, savoir: 1. Terre ou pierre d'un gris melé de blanc dans la quelle on apperçoit de la pyrite, & sur la quelle se sont formés les petits cristaux mercuriels & le vif-argent coulant. 2. Veine ou couche de spat blanc parsemé de quelques petites veines rouges. Le même ordre recommence ensuite. On pourroit croire que ces beaux crystaux mercuriels, & le vif-argent coulant, ont été produits par une déflagration souterreine qui a porté la décomposition dans la mine compacte & unie dont on parle. C'est ce qui paroit par un reste de base sur la quelle reposent quelquesois ces crystaux & ce vif-argent coulant. Ces petits crystaux sont assez tendres. Ecrasés sur du papier blanc. ils se réduisent en une poudre d'une belle couleur de carmin. font si petits qu'on ne sauroit les bien examiner qu' avec le microscope; & c'est ce qui empeche de déterminer avec certitude leur figure. Il y en a de ronds à plusieurs facettes; il y en a en petites poutres anguleuses; il y en a par ecailles formées de lames les unes sur les autres; & on en a apperçu qui avoient une forme étoilée & platte. Cette cristallisation rouge de mine de mercure se forme dans les creux & dans les fentes de la mine, d'où il arrive, qu'en ouvrant ces fentes, on a des tablettes entieres garnies de ces crystaux & de vif-argent coulant.

(e) Au milieu de cette mine on trouve quelquefois des cubes metalliques feuillettés, d'un blanc luisant, qui ressemblent à un galéne & qui n'en sont pas. Cette substance se montre très rarement. Les ouvriers du

pays la regardent comme une mine de vif-argent blanche.

Mine de mercure terreuse couleur de rose. C'est un roignon dont la croute exterieure est une terre ou pierre de la même nature que la pierre des lisières de la mine précedente. Sa dureté Sss 3 varie.

varie. Elle est melée à de la pyrite & à quelques morceaux de spat. En ouvrant ce roignon, on y trouve cette belle mine de vif-argent ensermée comme dans une coque, & entremelée de terre grasse blanche & de spat. Comment s'est formée cette mine dans l'intérieur d'une pierre? On pourra observer ici qu'on trouve des pierres de la même nature qui ne portent aucun vestige apparent de mine de mercure & qui étant ouvertes sont remplies d'un assemblage de pyrites jaunâtres spheriques, & rayonnées. Cette circonstance est le premier pas qui conduit à une legére conjecture de l'affinité qu'il y a entre la pyrite & la mine de vif-argent. D'autres circonstances déduites dans la suite de ces déscriptions, donneront plus de sorce à cette conjecture.

### Varietés & accidents de cette mine.

(a) Dans l'intérieur de ces roignons de mine de mercure on trouve quelquefois de ces cubes metalliques, feuilletés & luisants qui ressemblent à une galéne, & dont on a parlé dans la description de la mine précédente.

3.

Terre grasse blanche & grise de la même nature que la pierre (dont on a deja parlé) qui accompagne les mines de mercure de Mærschfeld. Elle est farcie de très-petits grains de pyrite jaune, & de particules à peine visibles de mine de mercure. Elle est accompagnée d'une terre jaune egalement penetrée de mine de mercure. Au milieu de cette terre on trouve une chose as-Ce sont des veines d'une pierre blanche assez fez remarquable. dure pour jetter quelques etincelles lorsqu'on la frappe avec l'acier. On la prendroit pour un Jaspe qui n'a pas encore toute Dans l'epaisseur même de ces veines il s'est formé des cavités spheriques plus ou moins grandes qui sont remplies ou d'une terre noire bitumineuse, ou de grains de la même substance qui jettent une odeur qui n'est pas desagréable. Ce bitume en poudre y est toujours mêlé à de la pyrite jaune. Ce qui tapisse immediatement le fond de ces cavités, c'est souvent une petite cristallisation blanche très-menue.

4

Pierre grife, calcaire, ayant dans son intérieur des points rouges de cinabre & de la pyrite. C'est encore une chose à remarquer qu'il y a dans cette pierre des ondes & des veines de chalcedoine avec quelques petites cristallisations quartzeuses blanches. On y observe une druse spathique à cristaux blancs jaunis à la surface par une ochre jaune. Cette druse est ensermée tout autour par une veine de Jaspe blanc. Au milieu de cette druse & dans la pierre même de cette mine, il y a des trous remplis du même bitume noir dont on a parlé dans la description de la mine précédente.

On rencontre dans les filons des mines de Mœrschfeld une druse mercurielle particulière qui porte encore des marques apparentes de l'union du bitume avec la mine de mercure. C'est un assemblage innombrable de très petits crystaux quarzeux & luifants, d'une couleur grise tirant sur le noir, & quelquesois sur le rouge: ils sont melés à des cubes & ad des rhombes de spat blanc & jaune. La base de ces petits crystaux est une agathe Un spat blanc calcaire adhére dans noirâtre mêlée de blanc. quelques endroits à cette agathe, & lui est si uni qu'on ne voit leur séparation que par la couleur. Ce spat porte quelque mêlange d'une terre grise qui sermente avec l'eau forte & qui est pénétrée par de la pyrite jaunâtre. L'agathe est percée de plusieurs trous dont quelques uns sont remplis de cinabre solide & brillant. d'autres d'une substance bitumineuse. Sur la surface de ces petits crystaux il y a des grains ronds comme des pois, noirs, luisants, détachés, ou formés quelquesois en grappe de raisin. La couleur interne de ces grains ressemble à celle du charbon de pierre.

pierre. C'est un bitume qui s'enslamme à la chandelle, qui jette une sumée brune dont l'odeur n'est pas désagréable: elle paroit approcher de celle de la cire d'Espagne. En cassant la pierre de cette druse on y trouve encore des trous remplis de ce bitume. On n'a point trouvé dans les mineralogistes qu'on ait fait mention d'un bitume de bonne odeur en grains solitaires & sphériques, ou rensermés dans les petites cavités intérieures d'une pierre.

5

Pierre pesante, argilleuse, grasse, & comme composée de dissérents morceaux blancs, rougeatres, & gris. Une mine de mercure rouge est repandue dans cette pierre.

### Varietés & accidents de cette mine.

(a) En ouvrant quelques unes de ces pierres, on trouve dans leur intérieur des druses de spat, des crystaux rouges mercuriels, & transparents, du vif-argent coulant, & quelquesois des cylindres très-petits qu'on prendroit par leur couleur qui est d'un gris tirant un peu sur le noir, pour une mine d'argent vitreuse. Ils ne sont autre chose qu'une mine de mercure, & étant écrasés, ils donnent une poudre d'un beau rouge. Ce n'est que dans un seul morceau qu'on a apperçu la mine de vif-argent sous cette sorme.

### Wolfstein

Dans le bailliage de Lauteren.

6.

La mine de mercure la plus commune est sans doute la rouge. Ses varietés sont multipliées. Mais faut-il les appeller toutes Cinabre? Ici on n'a désigné particulierement par ce nom que cette mine friable, filamenteuse & qui se distingue par une belle couleur rouge. Par tout ailleurs on s'est servi du nom général de mine de vis-argent rouge.

Cinabre terreux, poreux, leger, friable, ressemblant à une substance qui a soussert la violence du seu. Il est à rayons qui

par-

partent d'un centre à la circonférence non par une ligne continue, mais interrompue par des sections horizontales. Il est rouge mais couvert en grande partie à sa surface par une couleur noire & jaune. Le spat, l'ochre jaune, & un enduit luisant couleur de fleurs de pecher accompagnent cette mine.

### Varietés & accidents de cette mine,

- (a) On trouve quelquefois far cette mine des petits tas d'une terre verdâtre.
- (b) Ses rayons font quelquefois moins poreux, plus folides, plus pefants. On en trouve qui font cinabre à cette moitié qui est vers le centre, & qui font d'une apparence metallique à l'autre moitié qui est vers la circonference; ce qui feroit croire que ce cinabre est formé de la transmutation d'une autre substance rayonnée, soit pyrite ou mine de ser. On trouve en esset le cinabre uni quelquesois à la mine même de ser, comme on le verra.
- (c) On rencontre quelquesois, une substance serrugineuse, noire, legere, luisante, au milieu de la quelle on voit des sillons vuides. Il paroit que ces sillons etoient autresois remplis de cinabre & qu'il s'en est detaché. Il en reste encore quelques silaments melés à de l'ochre jaune & à de la mine de ser en petites colonnes globuleuses, & en grappe de raisin trêsmenue.

#### 7.

Cinabre terreux, friable, d'une belle couleur de pourpre très-enflammée, strié à stries luisantes, & enfermées dans des séparations ou cellules dont les parois sont très-minces & d'un spat blanchâtre. On voit egalement ici les filaments du cinabre sortir, ou se sormer d'une substance brune du même tissu. L'ochre jaune & un enduit couleur de fleurs de pecher accompagnent ce cinabre.

### Varietés & accidents de cette mine.

(a) On trouve quelquesois de ce cinabre qui est en boule demi-sphérique formée sur une base brune metallique. Sa surface convexe est couverte d'un reseau qui penetrant le cinabre sorme autant de cellules. Ce tissu exterieur en reseau paroit avoir été produit par un commencement de décomposition dans la substance mercurielle metallique. Par cette substance, & par quelques silaments qui ne sont pas encore parsaitement cinabre.

nabre, on s'apperçoit toujours que celui -ci vient de la décomposition, ou d'une pyrice, ou d'une autre substance serrugineuse, ou d'une mine

de mercure moins pure.

(b) Cinabre d'un beau rouge vif, finement strié, qui salit beaucoup les doigts. Ses silaments se détachent aisément. Ils sont coupés horizontalement par des sections; tantôt ils vont d'un centre à la circonference, tantôt ils s'elevent droits, & sont dans leur intérieur partagés en autant de cellules. Mais les parois de ces cellules sont jaunatres, & on diroit qu'elles sont un reste de la substance même dont s'est sonmé le cinabre. Il s'eléve d'une base metallique dont le tissu est formé le cinabre. Il s'eléve d'une base metallique dont le tissu est firié, & souvent on le voit même ensermé entre ce tissu. Une ochre jaune accompagne cette base, & dans cette ochre sont inserées quelques petites pyramides cristallines, quartzeuses de couleur blanche. Autant est - il commun de trouver dans le Palatinat le spat réuni aux mines de mercure, autant est - il rare d'y trouver des crystaux quartzeux.

8.

Cinabre terreux, friable, strié, à filaments deliés, d'une belle couleur rouge.

### Varietés & accident, de cette mine.

(a) A stries droites. Il couvre la surface d'une pierre argilleuse, verdare & brune. Les cavités cubiques qui se trouvent quelquesois dans cette pierre, paroissent avoir été produites ou par un spat cristallisé qui s'est détaché, ou par d'autres petites pierres qui ne tenoient ensemble que par des jointures, chose qu'on remarque d'ordinaire dans les pierres qui accompagnent les mines de vis-argent. Dans l'interieur de ce cinabre on aperçoit des veines & des particules brillantes de spat à peine sensibles. A voir le spat si souvent uni aux mines de mercure & sous tant de sormes, on diroit qu'il y joue un rôle. La surface exterieure de ce cinabre est parsemée d'une ochre jaune.

(b) Mêlé à de la pyrite & à d'autres parties metalliques, d'une couleur rouge, plus claire. Ce cinabre n'est pas si friable, & il est formé en ma-

melons striés.

(c) De couleur rouge melée de jaune & de brun.

(d) Entremêlé de veines de spat aussi épaisses que la côte d'un couteau.

Sa couleur n'est pas si foncée.

(e) Formé dans des cavités d'une substance metallique de couleur brune, qui est elle-même une riche mine de vif-argent. Il paroit se former de cette substance; & dans ce cas il est presque toujours mêlé à de l'ochre jaune, & à des crystaux spathiques blancs, bleus ou jaunes.

(f) Par couches minces enfermées entre deux lisieres, l'une de pierre ar-

gilleuse blanche & brune, l'autre de spat.

(g) Ci-

(g) Cinabre terreux, friable, strié, d'un rouge foncé. Ses filaments sont composés de cinabre, d'ochre jaune & de parties metalliques d'un blanc luisant. On remarque surtout une chose particuliere dans ce morceau. C'est qu'un mamelon de cinabre est couvert à sa surface par une couche d'ochre jaune qui semble faire un corps continu avec le cinabre, & que la surface de cette ochre est couverté par des petits grains metalliques d'un luisant blanchâtre. Ces grains étant écrasés donnent une poudre d'une belle couleur rouge. L'ochre est donc ici entre deux différentes mines de mercure. On diroit au coup d'oeil que toutes ces substances sont separées, mais étant attentivement examinées, on ne seroit pas eloi-

gné de croïre qu'elles ne font qu'un corps.

(h) Cinabre terreux d'une belle couleur rouge dans une substance metallique, brune, mercurielle & recouverte d'ochre jaune. Il est strié dans quelques endroits exterieurement & interieurement; dans d'autres on ne voit pas ce tissu strié à la surface externe; dans d'autres ensin il y est formé comme autant de seuillets minces, separés, qui s'elevent de leur base. Ce cinabre est un mercure mineralisé par le ser & par le sousre. On en a détaché un petit morceau. On s'est assuré qu'il sût uniquement composé de ce beau cinabre rouge. On l'a mis sur le seu dans un petit vase de cuivre jaune, on l'y a tenu environ plus d'un demi quart d'heure. Il a jetté d'abord une forte odeur de sousre. La terre ou poudre tréssine qui en est restée étoit d'un brun soncé & a été sortement attirée par l'aimant. On a lieu de croire que presque tout le cinabre du Palatinat est de la même nature. Mais il a été impossible de saire des essays sur une si grande multitude de mines. Le cinabre marqué ci-dessus (d) étant brulé, laisse une poudre três-sine jaunâtre qui est egalemént attirée par l'aiman.

(i) Cinabre terreux dont les stries sont si serrées que son tissu paroit être

continu.

9.

Mine de mercure pesante, riche, dans une pierre argilleuse. Elle ressemble à un composé de pierres plus ou moins grandes cimentées l'une à l'autre & penetrées par une mine rouge
de vif-argent, La sigure de ces petites pierres est irreguliere;
mais la plupart sont quadrangulaires. Leur couleur est cendrée,
ou brune ou tirant sur le rouge. Les espaces qui lient une petite pierre à l'autre sont remplis de mine rouge & de pyrite, ce
qui fait une bordure dans la quelle la pierre se trouve comme enchassée. La pyrite dans ces sentes est si unie à la mine de mercure

qu'on diroit que l'une est produite par l'autre. Il y a dans cette mine un melange de spath blanc, de spath rougeatre rayonné avec des stries qui partent d'un centre à la circonserence, & d'argille blanche savonneuse parsemée de taches & de points rouges. Il paroit que cette mine s'est sormée par une substance mercurielle qui a penetré une argille dans le temps qu'elle étoit molle, & que cette substance s'est partagée en différentes ramissications.

### Varietés & accidents de cette mine.

(a) Avec du vif - argent coulant.

(b) Le spath blanc qui lui est joint a quelquesois cet oeil gras de la mine de plomb blanche cristallisée.

10.

Terre mercurielle couleur de brique melée à beaucoup de pyrite à rayons. C'est uniquement à travers les rayons de la pyrite qu'on voit un cinabre d'une belle couleur. On y observe encore qu'il paroit sortir & se sormer de ces rayons, & commencer ce changement par le centre. Qu'on détache quelques uns de ces rayons de pyrite qui paroissent commencer à se changer en cinabre; plus ils sont durs plus leur couleur est brune; plus ils sont sriables plus leur couleur est belle. L'union entre la pyrite & la mine de mercure est si intime à Wolsstein & à Mœrschfeld qu'on y trouve des gros morceaux de simple pyrite au milieu de la quelle il y a des veines de cinabre. Cette pyrite jaunatre jette quelques étincelles étant frappée avec l'acier, & est sujette à faire essores.

11.

Mine rouge de mercure qui a pénétré une terre grasse, & qui l'a pêtrie en une masse sans forme d'une couleur de rose nuancée de blanc. Elle est unie à une ochre d'un brun soncé avec des taches d'ochre jaune. Cette mine porte des vestiges de spath, & est farcie de petits morceaux d'une pierre cornée verte qui ne contient point de cuivre, & qui donne des étincelles à l'acier.

12. Mi-

#### 12.

Mine de mercure brune qui a l'apparence exterieure metallique. Etant triturée, elle donne une poudre, ou terre d'un brun iaunatre. Elle est formée en boules sphériques dont les stries vont d'un centre à la circonference. Ces stries sont ordinairement friables vers le centre, où elles ont quelquefois souffert une entiere décomposition: de sorte que ces boules étant cassées, offrent un creu dont le bord exterieur qui avoisine la surface convexe, est d'un tissu plus serme & plus serré. De distance en distance on voit au milieu de ce tissu metallique brun, du cinabre friable d'une belle couleur rouge qui conserve le même tissu que la mine solide. On en pourroit toujours déduire que ce cinabre ne s'est formé que de la substance brune avec la quelle il fait un même corps. Un spath rougeatre qui a un tissu rayé, des cristaux spathiques blancs transparents, & de l'ochre jaune & brune, accompagnent souvent cette mine. La pierre à la quelle elle tient. est argilleuse, jaune, & ferrugineuse. Elle est parsemée d'une grande quantité de petites veines noirâtres & de taches de cinabre. Le mercure dans cette mine est mineralisé par le ser & par le soufre. Au seul coup d'oeil exterieur, on ne sauroit la prendre que pour un assemblage de fer & de vif-argent.

# Varietés & accidents de cette mine.

(a) Dans quelques morceaux, cette substance brune metallique & sphérique, forme des véritables pierres d'aigle remplies d'ochre jaune.

(b) On trouve quelquefois cette mine entierement pénétrée de pyrite jaune.
(c) Elle se forme par couches qui font des sinuosités ondoyantes, ce qui donne une surface globuleuse, tel que seroit une mine de fer en mame-

(d) Cet affemblage de boules métalliques, liées par une substance de la même nature, étant cassé, présente quelquesois des surfaces sur les quelles sont peints des cercles en étoile. Leur couleur est quelquesois d'un brun qui tire sur le rouge: la substance métallique étant alors triturée, donne une couleur d'un rouge brun soncé.

(e) La couleur de cette substance metallique est dans quelques endroits d'un bleu d'acier.

(f) Le cinabre strié & friable, formé dans les cavités de cette mine solide, a dans plusieurs endroits des stries rouges mêlées intimement à des stries jaunes. Un spath tendre, cristallisé, seuilleté, & ayant le luisant des écailles de poisson, tantôt blanc, tantôt bleuatre ou jaunatre, est melé à ce cinabre, & est quelquesois pénétré par lui. Il est assez particulier de voir une substance si tendre & si friable telle que le cinabre silamenteux, se sormer au milieu d'une substance dure métallique.

(g) Un assemblage de stries d'un même globule, ici est terreux de couleur brune, là il est d'un rouge de cinabre, ailleurs il conserve des stries de pyrite jaune; ce qui semble toujours donner lieu à la conjecture que les stries pyriteuses soussent une décomposition qui les rend mercurielles.

(h) Cette substance métallique mercurielle est quelquesois en grains noirs,

qui écrasés donnent une belle couleur rouge.

(i) Sur quelques morceaux de mine de cette espéce on trouve des taches, ou plutôt un enduit de conleur verte & d'un beau bleu soncé.

#### 13.

Mine de mercure tres- pesante, formée en grains metalliques & anguleux. Ces grains sont entassés les uns sur les autres & représentent une druse. Il s'en casse aisément des groupes. Ils sont comme vitreux dans leur fracture, & d'un luisant brillant, à travers le quel on voit une belle couleur rouge, comme s'il y avoit une mine de mercure cristallisée. Une terre rouge & de couleur de fleurs de pecher colle cette masse de grains. Ils sont melês à un spath transparent. A peine présente-t-on un morceau de cette mine à la slamme d'une bougie qu'elle y éclate en petits morceaux avec un pétillement redoublé. Ces grains étant triturés donnent une poudre d'une belle couleur rouge. Cette mine est mineralisée par le ser & le sousse.

#### 14.

Mine de mercure très-riche, pesante, solide, ayant l'aspect métallique. Cette substance métallique étant écrasée donne une poudre d'un beau rouge. Sa couleur superficielle ressemble à un enduit enduit blanc resplendissant, en écailles plus ou moins grandes; ou en petits points. La couleur de son sond est rouge. On prendroit presque ces sortes de mines pour des mines d'argent rouges superficielles. Celle - ci est mèlée à des débris de spath & à une pierre argilleuse non continue brune & jaune, entrecoupée de veines minces metalliques noiratres, & qui donne quelques étincelles étant frappée avec l'acier. On peut remarquer qu'on ne trouve guéres la mine de mercure unie à une pierre continue. Il y a ici un melange d'ochre jaune qui recouvre du cinabre. A voir presque constamment cette ochre couvrir le cinabre, on diroit, ou qu'elle en sort, ou qu'elle est destinée à s'incorporer avec lui.

### Varietés & accidents de cette mine.

(a) Cette mine a quelquesois des fentes & des trous, enduits d'une conleur noire luisante comme de la poix. La substance sormée dans ces sentes ressemble à une hématite en grappes de raisin extremement petite. Cette mine a l'apparence d'avoir été exposée à la violence d'un seu sousterrein.

(b) Sur l'ochre jaune qui accompagne cette mine on trouve quelquefois de la terre graffe verdâtre.

(c) Cette substance métallique est quelquesois en veines minces, l'une à une petite distance de l'autre.

(d) On trouve quelquefois au milieu de cette mine, fur tout au milieu de l'ochre jaune, des tas de terre graffe & onctueuse, blanche, ou d'un gris tirant sur le rouge; & quelquefois une terre mercurielle couleur de fleurs de pecher.

(e) On trouve aussi cette mine unie à de la mine de vif - argent, brune, solide.

#### 15.

Spath d'une couleur brune tirant sur le jaune, formé en mamelons striés tel qu'une hématite en grappe de raisin. La surface de ces mamelons est raboteuse & d'une couleur plus soncée que celle de l'intérieur. Ce spath est presque toujours accompagné de cristaux spathiques blancs, jaunes, ou d'une couleur de saphir: ils offrent une grande varieté dans leur sigure. Dans les

les jointures de ces cristaux il y a de la mine de vis-argent cristallisée en petits cubes, & la surface de quelques uns en est entierement recouverte par des assemblages. Cette cristallisation n'a pas la dureté & le luisant des cristaux dont on a parlé au N. L. c. d.

Les Naturalistes donnent le nom de cristallisation à toute substance du regne minéral qui se montre sous une figure déterminée. Il y a des pierres cristallisées; des métaux cristallisés &c. Mais cette dénomination qui nous rappelle l'idée du cristal, fait souvent confusion & donne de fausses idées du véritable état de cristallisation du corps dont on parle. Apres avoir connu la mine de plomb blanche cristallisée, reconnoitroit - on aux mêmes caractères la mine de fer cristallisée? Les petits cristaux rouges mercuriels dont on a parlé au N. 1, ont un lussant, ressemblent à des rubis, & paroissent être en un mot du cristal coloré. seront-ils donc pas autrement designés que ceux dont on parle ici qui sont sans luisant, opaques, & qui ont à peu près une consistance de terre? Pour plus d'exactitude & de clarté on appelle les premiers, & tous ceux qui portent la ressemblance d'un cristal, une cristallisation vitreuse, les autres une cristallisation terreuse, ceux des métaux lorsque leur substance est métallique, une cristallisation métallique, & ceux des pierres lorsqu'il n'ont pas l'étincelant du cristal, une cristallisation pierreuse. Il paroit qu'en ajoutant ces epithétes, on se feroit plus facilement comprendre.

#### ¥6.

Spath cristallisé en prismes hexagones d'un blanc terne, & pénétré quelquesois par une pyrite qui le rend verdâtre. Sur la surface de ces cristaux il y a une mine de vis-argent rouge cristallisée & sormée en globules & en petites quilles. La surface de quelques uns de ces cristaux est couverte d'un enduit ou d'une croute de terre rouge mercurielle. La base d'où sortent ces crystaux, est impregnée de pyrite de couleur verte.

# Katzenbach, Dans le bailliage de Lautern

17.

Mine de mercure solide métallique, dont le sond est de couleur rouge, avec une infinité de points brillants. Au milieu de cette mine il s'est sormé du cinabre friable couleur de pourpre; il ressemble à une substance vermoulue, poreuse, tendre, legére, ou à une mousse rouge, sine & crépue. Au milieu de ce cinabre il y en a du crystallisé, compacte & transparent. Cette mine est dans une pierre dure d'une couleur grise mêlée de jaune; elle jette quelques étincelles lorsqu'on la frappe avec l'acier. On voit de l'ochre jaune répandue dans les sentes de cette pierre, & sur le cinabre même. Cette mine est ferrugineuse, de là vient une bigarrure de couleurs verte, rouge & bleue qu'on voit sur quelques éclats de la pierre, comme on voit des mines de fer bigarrées. Cette mine est très-riche.

### Varietés & accidents de cette mîne.

(a) Avec du vif-argent coulant.

(b) La substance métallique est formée quelquesois en écailles éclatantes.

(c) Le cinabre qui est joint à cette mine n'a pas toujours cette forme; il est tantôt plus ou moins foncé, ou mêlé à une argille blanche.

(d) Avec de la pyrite & avec de l'ochre brune.

#### 18.

Mine vif - argent rouge répandue en petits points dans une terre grifâtre.

19.

La même répandue dans une pierre de la même couleur.

20.

Mine de vif-argent rouge crystallisée sur la surface d'une pierre grise. Elle est ou sans sorme déterminée, ou en globules Uuu oblongs

oblongs à plusieurs facettes. Dans l'un & dans l'antre cas, elle est luisante & transparente. Sur cette même surface il y a des globules mercuriels, petits, détachés, opaques dont la couleur extérieure est brune: étant écrasés ils donnent une belle couleur rouge. On voit encore ici sur une autre surface de la pierre, un enduit bigarré de couleurs violette, bleue, & verte.

Spitzenberg, Dans le bailliage d'Alzei.

21.

Mine de mercure rouge, terreuse, superficielle; c'est une couche aussi mince qu'une seuille de papier qui enduit une pierre argilleuse dure, donnant quelques étincelles lorsqu'on la frappe avec l'acier. Cette couche est recouverte par de l'ochre jaune, & cette ochre est parsemée de pyrite.

22.

Mine de mercure noire, jointe à du bitume, & teinte en rouge dans quelques endroits. Elle est pesante & unie à une terre grasse, blanche, marquée de petits points noirs. Une ochre ferrugineuse entre dans le melange de cette terre. De distance en distance cette mine est gercée. Ses fentes sont remplies d'une substance noire, luisante comme du charbon de pierre. En frappant sur un morceau de cette mine avec le tranchant d'un marteau d'acier, il en est sorti une forte odeur de soufre. ceau s'est ouvert dans la fente; ses surfaces intérieures avoient le luisant & le gras d'une huile. Lorsqu'on flaire cette mine fans l'exposer à aucun feu, elle a naturellement une odeur forte. Mise à la flamme d'une bougie, sa fumée est noire, & son odeur est tantôt d'une bitume qui ne répugne pas, tantôt de soufre. Dans l'eau forte elle fermente peu à peu, mais très-long temps.

### Varietés & accidents de cette mine.

(a) Les lisieres de cette mine sont d'une terre serrugineuse.

(b) La substance mercurielle est quelquesois formée par veines, qui sont separées par des terres bitumineuses.

(c) Sur quelque unes des surfaces grasses de cette mine, on apperçoit

une bigarrure de couleurs verte & violette.

(d) Elle est quelquesois unie à une mine de mercure rouge crystallisée.

23.

Mine de mercure couleur de fleurs de pecher; c'est ou une terre ou une pierre argilleuse, composée de morceaux qui semblent collés.

### Nack,

Dans le bailliage d'Alzei,

24.

Mine de vif-argent rouge qui à pénétré par petits points, ou par taches, une pierre grise qui sermente un peu à l'eau sorte. Elle ressemble à une marne dure, & est mêlée de spath, d'ochre & de pyrite.

### Varietés & accidents de cette mine.

(a) Dans son intérieur on trouve quelquesois de très-petits trous exactement ronds, noirs, & quelquesois parsemés d'une poudre fine pyriteuse, Quelques uns de ces trous sont vuides, d'autres sont remplis de gouttes de vif-argent coulant. On a observé que ces trous ne se trouvent pas dans la pierre de cette mine, mais dans le spat qui lui est joint, ou dans des petites veines de mine rouge crystallisée.

### 25.

Pierre sablonneuse d'un gris blanchâtre qui donne des étincelles étant frappée avec l'acier. Dans cette pierre il y a une mine de vif-argent rouge qui se présente sous différentes formes.

### Varietés & accidents de cette mine.

(a) Par conches minces.

(b) Par veines melées à de la pyrite.

Uuu 2

(t) Sous

(c) Sous un aspect métallique dont la surface brille par des petits points.

(d) En petits crystaux rouges, luisants, & transparents.

(e) En globules menus, opaques, exterieurement d'un brun foncé, & qui font d'un beau rouge étant ecrasés; ils ressemblent par leur forme à de la petite dragée. Entre ces globules il y a des petits trous vuides. Ne pourroit - on pas conjecturer que ces globules venant à se décomposer forment les trous ronds dans les quels on trouve des gouttes de vif - argent coulant?

(f) Cette mine a quelquesois des sentes qui sont cemplies d'ochre jaune.

### Grind

Dans le bailliage d'Alzei.

**26.** 

Agathe fine au milieu de la quelle il y a une mine de mercure de couleur brune, melée à du spath & à de l'ochre jaune. On trouve également de la mine de vis - argent rouge sur de l'agathe, près du chateau de Lichtenberg dans le Duché de Deuxponts. Dans quelques morceaux elle paroit avoir pénétré la substance même de l'agathe.

### Potzberg

Dans le bailliage de Lautereck.

27.

La montagne appellée Potzberg offre une mine de mercure rouge reunie à du fer, fingulière & remarquable par la matrice dans la quelle cette mine fe trouve. Cette matrice confifte en un assemblage ou coagulation de cailloux quartzeux grands & petits, la plupart blancs, quelquesois noirs & bruns. Cette pierre prend un bean poli, & imite assez le Puddingstoone d'Angleterre.

# DUCHÉ DE DEUXPONTS.

Stahlberg

Dans le bailliage de Meisenheim.

28.

Terre argilleuse grasse, pénétrée par une mine de mercure. Cette terre offre une varieté agréable de couleurs; blanc, couleur de rose, rouge foncé, violet, jaune, couleur de fleurs de pecher. C'est, à la dureté près, le modéle d'un beau marbre bigarré. Cette terre est melée de spath très-feuilleté.

### Varietés & accidents.

(a) L'intérieur de cette mine est quelquesois marqué de petits cercles. (b) Elle est quelquesois d'un tissu plus compacte, ce qui la rend plus pesante.

Assemblage de morceaux plus ou moins grands de pierre argilleuse grafse, jaunatre, grise & verdatre, pénétré par une mine de mercure d'un rouge vif de cire d'Espagne.

# Varietes & accidents.

(a) Elle a quelquesois des veines de spath, ou métalliques.

#### 30.

Pierre mercurielle nuancée de brun clair & foncé, de jaune, de couleur de fleurs de pecher & de quelques taches violettes. Elle est unie à une pierre argilleuse, dure, d'un tissu lisse & uni, blanche comme du lait, & qui dans la fracture a la même irrégularité que la pierre à fusil. Elle est melée à du spath.

#### 31.

Points ou taches de mine de vif-argent rouge, répandus dans une pierre sablonneuse grise, ou plutôt épars dans un assemblage de sable cimenté.

#### 32.

Pierre d'un gris noirâtre, gercée de tous cotés, & comme composée de couches & de morceaux collés ensemble. iette quelques étincelles lorsqu'on la frappe avec l'acier, mais en même temps la force de l'acier la triture. Ses fentes font Uuu 3

rem-

remplies d'une terre d'un brun foncé, & de très-petits crystaux mercuriels, rouges, luisants, & transparents comme des rubis. On trouve aussi ces petits crystaux épars sur la surface de la pierre. Lorsqu'on les écrase, ils donnent une belle couleur d'ecarlatte. Il y en a en quilles un peu oblongues à trois cotés, à quatre cotés, & ces cotés sont rayés. Il y en a de ronds a plusieurs facettes, & on en a trouvé encore ici des hexagones plats & ronds en étoile. Sur cette même pierre il y a des petits crystaux spathiques, blanchatres, & jaunâtres.

#### 33.

Mine de mercure solide, métallique, brune couleur de soye. Dans la fracture elle est bleuâtre à peu près comme l'acier, avec des petits points resplendissants. Elle est unie à des veines de mine de vif-argent rouge pierreuse. Sa surface est couverte de taches jaunes & vertes. La pierre à la quelle elle est attachée, est argilleuse blanche, grise, & jaune, & pénétrée de mine mercurielle.

#### 34

Mine de mercure rouge solide, métallique, brillant par des écailles & par des petits points luisants. Elle est attachée à une terre argilleuse, noirâtre, assemblée par morceaux, & à du spath blanc.

# Varietés & accidents.

(a) Elle est quelquesois unie à de la terre blanche & tendre.

(b) Elle est quelquesois d'un rouge dont l'éclat tire sur le violet, dans une pierre argilleuse, grise, pointillée de noir. Elle porte des veines de quartz, & est quelquesois recouverte de pyrite jaunâtre sujette à faire efflorescence.

(c) Elle a quelquefois des veines d'une pierre dure, blanche, qui jette des étincelles lorsqu'on la frappe avec l'acier, & qui ressemble à un Jaspe.

(d) On

(d) On trouve quelquesois cette mine couverte d'une poussière jaune, ou d'un jaune tirant sur le verd, & ressemblant à une mousse qui auroit vegeté sur la surface d'une pierre. On prendroit d'abord cette poussière pour une sleur de sousse (sulphur vivum pulverulentum) mais on n'a qu'à en porter quelques grains sur la langue, on s'apperçevra que c'est une terre jaune vitriolique, martiale, qui fait tomber en morceaux la pierre à la quelle est jointe la mine. Cette décomposition se fait dans la mine de mercure même dont la couleur rouge ternit, & blanchit.

(e) Cette mine est quelquesois dans une terre grasse, blanche, & jaune, ayant sur sa surface un enduit coloré en verd, en violet, & en rou-

ge.

#### 35.

Mine de mercure métallique d'un rouge brun, formée en une couche sur la surface d'une pierre d'un gris blanc, argilleuse & quartzeuse. Cette mine est melée de spath, & a donné naissance à plusieurs petits globules dont la surface est noirâtre, & saupoudrée de pyrite sine jaune. En détachant un de ces globules avec la pointe d'un couteau, l'endroit ou la base d'où il a été détaché est d'un beau rouge luisant. En écrasant un de ces globules, il donne une couleur d'un rouge soncé. La mine de mercure est rensermée dans ces globules comme l'œus dans la coque.

#### 36.

Terre grasse, blanche, farcie d'une mine mercurielle métallique à pointes irregulières, d'un rouge brun.

#### 37.

Spath blanc feuilletté, pénétré par le cinabre.

#### 38.

Crystaux spathiques, blancs, solitaires, à deux pointes, pénétrés par le cinabre, recouverts en partie par des petits grains, cristallisés de mine de vis-argent rouge, ou marqués de points rouges mercuriels, comme des chiures de mouches. Ils sont rares.

#### 39.

Mercure vierge combiné ou amalgamé par la nature avec de l'argent natif. C'est une substance métallique, pesante, friable, & qui est d'un blanc éclatant dans la fracture. Lorsqu'on la triture fur du papier, elle forme une poudre fine, ressemblant parfaitement au tain dont on couvre les glaces. On n'a gu'à frotter légerement un peu d'or sur cette substance, il blanchit fur le champ, preuve de la présence du vif-argent. Qu'on mette cette substance sur des charbons ardents, elle jette d'abord une fumée sans aucune odeur, & le morceau diminue de volu-La fumée s'étant arrêtée, la substance garde une couleur blanche, mais terne tel que du gyps brulé. Qu'on la retire du feu; elle qui auparavant étoit si friable, n'est plus à triturer. Qu'on la mouille ou qu'on la lave, il part de sa surface cette poudre blanche qui l'enveloppoit & qui la rend terne. On trouve audessous de l'argent natif d'une couleur luisante. Cette substance est fort rare.

#### 40.

Pierre argilleuse, assez tendre, de couleur grise, unie à un spath blanc qui est pénétré par une mine de mercure rouge. Ce spath & cette pierre portent de l'argent natif en lames minces blanches & luisantes, avec cette dissérence que l'argent qui est sur la pierre est comme enseveli dans une bordure de couleur bleue.

#### 41.

Cinabre adhérent à une stéatite blanche couverte d'argent natif superficiel.

Mine de mercure, métallique, blanche, friable, gercée. luisante dans la fracture. Au milieu de cette même fracture on apperçoit quelquefois des taches ou des petits amas de mine de mercure rouge. Ses surfaces sont quelquesois colorées en rouge, en vert, & en bleu tel qu'une mine de cuivre bigarrée. mine décrepite sur le seu promptement & à coups redoublés. Présentée à la flamme d'une bougie, elle y fait le même éffet; mais quelquesois elle y commence à fondre. Triturée sur le papier blanc, elle le noircit. Ellé ressemble à celle dont l'auteur anonime de l'ouvrage intitulé, versuch einer neuen mineralogie, a donné la déscription à la pag. 202, S. 219, & dont on parlera au N. 51. Cet auteur observe que cette mine est mineralisée par le fouffre & le cuivre. Il a paru que dans le melange de celleci il entroit aussi de l'arsenic.

#### Varietés & accidents.

(a) On la trouve unie à des terres & à des pierres argilleuses avec un melange de pyrite.

(b) Elle est quelquesois mêlée à une mine de mercure rouge affez compacte.

(c) Elle est quelquefois grise ou d'un gris noirâtre.

# Muschel-Landsberg

Dans le bailliage de Meisenheim.

#### 43.

Mine de mercure terreuse de couleur d'un rouge brun, pénétrée par des amas de bleu & de verd de montagne. Elle est recouverte de distance en distance par une terre noire arsenicale en poudre, comme sa sumée blanche sur le feu le fait connoître. Elle est unie à une terre jaune & grasse. On n'affirmera pas si le cuivre & l'arsenic ne sont qu' accidentellement unis a cette mine on s'ils entrent dans sa mineralisation.

#### Varietés & accidents.

(a) On la trouve quelquefois dans une terre blanche affez dure, grainne à l'oeil comme un affemblage de fable, avec des taches d'ochre jaune.

(b) Avec du verd & du bleu de montagne ftriés, & intimement melés

à la mine mercurielle.

(c) Elle est quelquesois unie à la mine mercurielle métallique blanche dont on a parlé au N, précédent.

#### 44.

Mine de mercure pierreuse, couleur de brique, melée à du bleu de montagne; ce dernier est souvent en petits crystaux. Elle est dans une pierre argilleuse, composée de petits morceaux irreguliers, comme s'ils avoient été conglutinés. La couleur de cette pierre est d'un brun jaunâtre, & grise. Elle est dure & jette quelques étincelles lorsqu'on la frappe avec l'acier. Élle ressemble dans sa fracture à la pierre à fusil.

#### Varietés & accidents.

(a) Cette mine a quelquesois des cavités remplies de terre graffe blanche.

(b) Elle est quelquesois d'une couleur soncée de sang caillé.

(c) Formée en petits grains sphériques, menus, bruns, couvrant la sur-

face de la pierre.

(d) Melée à de la mine de mercure rouge crystallisée, & à une mine

mercurielle métallique à points brillants.

(e) Avec des gouttes de mercure vierge coulant, & alors l'endroit où fe trouve ce mercure, prend une couleur noirâtre au milieu de la quelle on trouve d'ordinaire des petits crystaux rouges mercuriels & transparents.

#### 45.

Pierre brune & grise, dure, argilleuse, percée de veines mercurielles métalliques, & recouverte de mica de ser rouge. Sur ce mica il y a une mine de mercure rouge crystallisée, transparente, & sormée en petits cubes.

Terre mercurielle d'une couleur jaune tirant quelques sur le rouge. Elle ressemble à un assemblage de ser & de mine mercurielle rouge. Cette terre est dans quelques endroits d'un noir soncé, & d'une substance exterieurement poreuse tel que seroit une scorie; mais la terre qui fait immediatement la base de cette substance y a la dureté d'une pierre. Sur cette substance on voit une mine de mercure d'un rouge tres vif, crystallisée en petits crystaux transparents. On a trouvé dans cette mine des indices de ser & d'arsenic.

#### Varietes & accidents.

(a) Ces petits crystaux se trouvent quelquesois dans des cavités qui sont tapissées d'ochre jaune.

(b) On trouve cette mine avec des gouttes de mercure coulant situées dans des fentes, & dans des trous dont l'ouverture est circulaire.

#### 47.

Mine de mercure métallique brune à points brillants, formée en une couche qui est ensermée dans une pierre d'un gris jaunatre, entremelée de bleu & de verd de montagne. Au milieu de cette couche solide on voit, surtout avec le microscope, du mercure coulant qui y est attaché avec tenacité. On a tenu le microscope sur la pièce, on a fait ensuite des efforts avec la pointe d'une epingle; on n'a pas réussi à en détacher le vif-argent. S'il étoit permis de proposer une conjecture, ne pourroit on pas penser que toutes ces mines de vif-argent qui brillent par une infinité de petits points, sont un mercure extremement divisé?

#### 48.

Mine de mercure solide, métallique, d'une couleur noirâtre. Elle est remplie de sentes & de trous dans les quels on trouve de l'ochre d'un jaune brun & du verd de montagne à stries luisantes.

Mine de mercure rouge, terreuse, dans une pierre de lard fibreuse & luisante. Sur ce morceau il y a une lame mince métallique d'une couleur très-blanche. On s'est assurée encore ici que c'est un amalgame naturel de mercure & d'argent natif.

#### 50.

Mine de mercure terreuse, pesante, d'un rouge vis sans figure determinée, formée en une couche mince entre des veines solides, brunes, qui paroissent métalliques, & qui ressemblent à une mine de fer. Ces deux veines sont à leur tour recouvertes par une argille tendre mercurielle, jaune, rouge, blanche, & couleur de seurs de pecher.

#### 51.

Mine de mercure métallique, grise & quelquesois d'un gris tirant sur le noir. Elle est friable, & fort luisante dans la fracture. Elle décrepite extremement sur le seu; & est mineralisée par le sousre & par le cuivre. C'est cette mine dont l'auteur de l'ouvrage intitulé, versuch einer neuen mineralogie a donné la description p. 202, S. 219.

#### 52.

Terre blanchâtre parsemée de veines d'ochre jaune & brune, & quelquesois ensermée entierement entre cette ochre. Cette terre est rude comme s'il y avoit un peu de sable dans son melange. Elle est pénétrée de mine de mercure, & couverte en partie par du bleu & par du verd de montagne.

# Varietés & accidents.

(a) Elle est quelquesois unie à la substance métallique & luisante de la mine précédente.

Pierre grise, dure, & donnant quelques etincelles lorsqu'on la frappe avec l'acier. Elle est entremelée d'une argille grasse blanchâtre. Cette pierre à été pénétrée par une couleur bleue dans quelques endroits. La surface du reste, aussi bien que de l'argille grasse, est couverte de taches de bleu de montagne & ces taches sont la plupart rondes. Cette pierre est farcie de trèspetits points mercuriels rouges ou tirant sur le violet. Cette mine paroit ressembler à celle d'Hydria dont parle Mr. de Justi dans son grundris des mineralreiches, § 146. Si le vis-argent mineralisé ne se trouve dans cette pierre que dans les taches violettes, comme il y a toute apparence, cette mine ne pourra pas saire une espèce particulière, dissérente des rouges par la mineralisation. On a deja parlé aux N. 28, & 30. de mines de mercure qui ont des taches violettes.

# Lemberg Dans le bailliage de Meisenheim.

#### 54.

Pierre grise qui donne quelques étincelles etant frappée avec l'acier, & qui est ponctuée d'une infinité de points rouges de cinabre qui la pénétrent entierement. Cette pierre a des fentes qui sont remplies de mine de mercure rouge crystallisée, transparente, melée à de l'ochre jaune.

#### 55.

Mine de mercure métallique, dont le fond est d'un rouge tirant sur le violet, & couvert de petits points brillants. Il y a sur cette mine du verd de montagne, & elle tient à une pierre grise & jaune.

#### 56.

Mine de mercure, métallique, brune, striée. En la cassant on voit dans son intérieur que ce tissu solide s'est changé en X x x 3 partie

partie en stries de cinabre friable & d'une belle couleur rouge. Ce qui est sur tout à remarquer, c'est que l'extremité superieure de ces stries de cinabre, se terminent toutes par des petits grains metalliques d'un blanc luisant, ce qui exterieurement ne répresente qu'une surface couverte de petits grains à facettes. Ces petits grains étant écrasés donnent une poudre d'un beau rouge. Cette mine tient à une pierre assez tendre d'une couleur blanche, legerement teinte en rouge, & qui est pénétrée par des petites veines brunes. Une ochre d'un brun soncé recouvre cette pierre dans quelques endroits, & sur cette ochre on voit quelques un enduit qui joue plusieurs couleurs, jaune, violette, bleue &c.

#### 57-

Terre argilleuse, blanchatre, melée à un peu de sable. Elle est petrie avec une mine de mercure couleur de brique. La surface de cette mine est noire dans quelques endroits.

#### 58.

Mine de mercure métallique rouge à ecailles luisantes. On trouve une cavité sur ce morceau dans la quelle il s'est formé une mine de fer en grappe de raison.

#### 59.

Mine de mercure terreuse, d'un brun foncé, dans du spath blanc transparent.

#### 6a.

Mine de mercure métallique, rouge, pesante, en gros mammelons.

Erz-

# Erzweiler Dans le bailliage de Lichtenberg.

61.

Mine de mercure métallique, d'un rouge foncé, dont la furface luit de mille petits points. Elle est dans une pierre grise & verdâtre, melée de spath.

#### Baumholder

Dans le même bailliage.

62.

Spath blanc, feuilleté, pesant, penetré par une terre mercurielle de couleur brune.

#### Wolffersweiler

Dans le même bailliage.

63.

L'union du fer & du mercure s'offre ici dans une crystallifation particulière. C'est un assemblage de crystaux spathiques, pénétrés par une mine de vif-argent, & sormés en quilles rondes dont la pointe est plus ou moins aigue, & qui est quelquesois aussi mince que celle d'une aiguille. La surface de ces quilles est d'un luisant brillant & éclatant, mais sormée par des parties qui paroissent s'être appliquées consecutivement l'une sur l'autre, & ressemblant à des écailles de poisson. On diroit que ces crystaux sont autant de stalactites. Ce qu'il y a de singulier, c'est que dans leur intérieur ils sont troués, & remplis d'une substance noire, spongieuse, légére, ferrugineuse, & qui fermente vivement dans l'eau forte. On trouve par-ci par-là sur la surface de ces crystaux, des points de cinabre.

# COMTÉ DE RHEINGRAFENSTEIN.

# Münster-Appel

64.

Mine de mercure rouge, fablonneuse. C'est une masse de fable cimentée par une mine de mercure rouge, & par de l'ochre jaune. Elle est assez liée pour donner des etincelles lorsqu'elle est battue avec l'acier. On a pilé cette mine, & on l'a lavée. Le sable s'est montré alors d'une couleur blanche, excepté plusieurs grains qui étoient fortement teints par la mine rouge. Le dépôt qui s'est fait dans l'eau du reste de la terre, étoit partagé en deux couches. L'inferieure etoit composée de la mine rouge, la superieure d'ochre jaune. Cette mine est riche; elle donne la moitié de son poids.

# REMARQUES

Sur les mines de mercure,

Presque toutes les mines de mercure du Palatinat & du duché de Deuxponts sont unies à beaucoup de pyrite. Cette union n'est seulement pas superficielle; elle pénétre la masse minéralisée.

Le cinabre se forme dans l'intérieur même des pyrites; le tissu strié métallique de celles-ci, paroit se convertir en tissu strié terreux mercuriel. Le mercure ne pourroit-il donc pas être un produit de la pyrite?

Les mêmes figures qu'on observe dans la pyrite en les re-

marque à peu près dans le cinabre.

Les pyrites contiennent du soufre, & la mine de mercure

est un composé de soufre.

Henckel dans sa pyritologie, Leipzig 1725, chap. 13. p.776. rapporte ce passage, tiré du traité de Boyle qui a pour tître de producibilitate principiorum chymicorum. "Ein erfahrner berg"werks-

" werks · verwandter that einen versuch einige auserlesene engli-" sche marcasiten, die ich ihm gegeben hatte, auf gold und sil-"ber zu probiren, da er nun dieselben ohne allen zusatz mercu-" rialischer dinge bearbeitet, so siehet er zu seiner grossen ver-" wunderung etwas queckfilber hervorkommen, welches er mir " auch felbst in meine hænde gegeben hat. On a traduit ainsi ce passage dans la pyritologie françoise. Paris 1760, p. 318. Un homme versé dans les travaux metalliques fit l'essay de quelques marcassites choises d'Angleterre que je lui avois données; il les travailla sans y joindre rien de mercuriel, cependant il vit avec beaucoup de surprise qu'il en venoit du mercure qu'il remit entre mes mains. Ce phenomene confirmeroit l'analogie qu'on a remarquée entre la pyrite & la mine de mercure.

Henckel rend raison de ce phenoméne, en disant que le mercure qui est venu de ces pyrites, tire son origine de l'arsenic qu'elles contenoient; & que l'arsenic est une substance mercurielle à la quelle il ne manque que de la fluidité. Ceci paroit être en contradiction avec ce que le même auteur avoit deja dit au chap. q, pag. 475. du même ouvrage, où il avoit avancé que jamais on ne trouvera la moindre trace d'arsenic dans la mine de mercure.

Henckel ne paroit pas avoir eu raison de dire qu'on ne trouvera jamais la moindre trace d'arsenic avec la mine de mercure. On en a vu ici des mines qui en portent des vestiges certains, comme aux N. 1. (a) 43, 46. Il a même paru quelquefois que le mercure étoit mineralisé par l'arsenic, N. 42.

Il seroit à souhaiter que quelque chimiste habile entreprît de traiter les pyrites, ayant pour but le vif-argent.

La plupart des mines de mercure du Palatinat font mineralisées par le soufre & le fer. Le cinabre même qui a paru leplus pur ayant été grillé pour en dégager le soufre, à laissé une ochre plus ou moins attirable par l'aimant. En supposant que les pyrites

 $\mathbf{Y} \mathbf{v} \mathbf{v}$ 

rites contribuent à la formation des mines de vif-argent, on trouve le fer dans les pyrites.

L'art ne parvient à amalgamer le vif-argent avec le fer que par un interméde, & cet interméde est la dissolution de vitriol martial. Si la mine de mercure pouvoit naître d'un changement de la pyrite, on concevroit comment cette pyrite en se décomposant a pu combiner du mercure & du fer par le moyen d'une terte vitriolique martiale.

Les mines de mercure paroissent avoir quelque affinité avec les mines de fer, soit en général par la couleur, ou par le tissu dans quelques unes.

Lorsqu'on voit qu'au coup d'oeil extérieur on prendroit quelques mines de mercure pour des mines de fer, ne feroit-il pas de quelque utilité, qu'on s'exerçât à faire des essays, par lesquels on traiteroit les mines de fer, celles surtout qui sont d'une couleur rouge, brune, ou jaune, comme on traite les mines de mercure?

Hannemann dans l'ouvrage connu sous le tître de Miscellanea curiosa, sive, ephemeridum physicarum germanicarum academiae naturae curiosorum decuriae II. Annus primus pag. 179. a parlé d'un procedé par le quel il tira du mercure de cette mine de ser appellée Hématite; voici le tître qu'il donna à la description de ce procedé, mercurium e lapide haematite eliciendi methodus. Il paroit qu'on s'est peu soucié de verisser ce procedé, & de connoître l'espece de mercure dont parle Hannemann.

Les indices qui manisestent les mines de mercure, consistent quelquesois en des ochres martiales. Telle est une ochre de cette nature, jaune & rouge, des environs de Visloch dans le Palatinat qui a donné du vis-argent.

On ne trouve d'ordinaire le vif- argent coulant que dans les mines de mercure qui sont compactes, dans les pierres dures, & dans le spath qui accompagnent ces mines; rarement dans une mine friable ou dans une terre tendre.

La nature paroit fort reservée à produire les métaux dans cet état de persection qui les rend propres aux usages qu'en sont les hommes. Car les métaux natifs, si on en excepte l'or, ne paroissent jamais être une production primitive de la nature. Ils semblent n'être tels que par un accident, par une décomposition de leur mine. On demande donc, s'il peut y avoir sous terre du vifargent coulant, sans mine de vifargent, On rejette ici ces observations, trop legerement saites, qui annoncent du vifargent sorti d'un abricot ou de la racine d'une plante.

Le vif-argent coulant paroit venir toujours de la décomposition de sa mine, par une effervescence sousterreine. De là cette mine s'est crystallisée, chose qu'on observe d'ordinaire; les pierres argilleuses qui l'accompagnent, ont durci jusqu'au point de donner des étincelles lorsqu'elles sont frappées avec l'acier: & le mercure qui etoit enveloppé dans sa mine, séparé par la chaleur, des parties terreuses qui le mineralisoient, sans pouvoir se volatiliser, a coulé, & s'est logé dans les trous & dans les sentes de l'intérieur de la masse.

Le mêlange de cinabre très friable qu'un souffle peut presque détacher de sa base, & de mine de mercure très compaste qu'on remarque dans le même morceau, fait naître un doute. Est-ce le premier qui durcit par la suite, ou le second devient-il friable a la longue? Sont-ce deux espéces différentes formées par la nature, l'une pour être friable, l'autre pour être compaste?

Les terres ou pierres grasses, & le spath, accompagnent le plus souvent les mines de mercure.

On ne veut point omettre d'observer que ce spath ressemble quelquesois par le coup d'oeil à la mine de plomb blanche crystallisée.

Un melange intime de mercure & de soufre donne une poudre noire appellée aethiops mineralis; il faut la sublimer pour lui donner une couleur rouge. Plusieurs en concluent que la mine

Yyy 2 d

de vif-argent rouge est sublimée par les seux sousterreins. C'est supposer que la nature agit par les mêmes voyes que les hommes. Si cela étoit les pierres & les autres substances qui accompagnent ces mines devroient toujours porter des marques de la violence causée par cette sublimation; & c'est ce qui ne se maniseste pas.

Dans la varieté des mines de vif-argent, la nature paroit n'agir qu'en petit. Il faut examiner ces mines avec le microscope pour jouir de cette varieté, & des beautés qu'elles présentent.

On croit devoir enfin avertir q'on n'a pas eu en vue de parler ici de tous les lieux du Palatinat, & du Duché de Deuxponts où on trouve des mines de vif-argent. On a été occupé d'un objet plus important, celui de faire connoître la varieté des productions mercurielles. De cette multitude de déscriptions qu'on vient de faire, on en a formé la Table qui suit.

# MINERÆ MERCURII

# In fuas classes distributæ.

## ` I.

# Mercurius virgineus fluidus.

- 1. Superficie coloris argentei
  1. (b)
- 2. Superficie colorata ex virididi-flavescente. 1. (b)
- 3. Terrae molliori inspersus.
- 4. Lapidi argillaceo duro adhærens.
- 5. Spatho inspersus.
- 6. Mineræ mercurii rubræ compactæ immixtus.

- 7. Mineræ mercurii rubræ crystallisatæ & diaphanæ immixtus.
- 8. E pyrite mineram mercurii rubram compactam veftiente veluti scatens.

#### II.

Mercurius virgineus argento nativo commixtus, & in massam visui homogeneam, friabilem, ponderosam, & nitidissimé albam coalitus. Amalgama argenti nativi, & mercurii virginei a natura perastum.

- 1. Massa informi. 39.
- 2. Bracteatus. 49.

#### III.

Minera mercurii solida, ponderosa, metallum referens, triturd terred, sulphure & ferro mineralisata.

#### A. Fulva.

- 1. Fulva nigrescens. 48.
- 2. Fulva colore chalybeo. 12. (e). 33.
- 3. Fulva figuræ sphæricæ. 12.
- 4. Fulva in globulis nigricantibus. 12. (h) 35.
- 5. Fulva irregulariter cuspidata. 36.
- 6. Fulva striata. 56.

# B. Rubra.

- Rubra, drufica, in granulis conglomeratis, triturâ rubentibus. 13.
- 2. Rubra, particulis fquamosis albis resplendens. 14. 17. (b) 34. 58.
- 3. Rubra punctulis albis micans. 14. 17. 47. 61.
- 4. Rubra, in venulis. 14. (c).

- 5. Rubra, botryites. 60.
- 6. Rubro-violacea. 34 (b) 55.

#### IV.

Minera mercurii lapidea.

#### A. Rubra.

- 1. Mollior argillacea. 9. 29.
- 2. Compacta, polituram admittens, & ad chalybem fcintillans. 1.
- 3. In punctulis vel maculis, lapide argillaceo, calcareo, vel arenaceo imbutis. 4. 19. 24.31. 53. 54.
- B. Versicolor.
- C. Colore lateritio, (couleur de brique) vel intense fulvo, cupro immixta. 44.
- D. Pallide five floris perficæ inftar rufescens (couleur de fleur de pecher) 14. (d) 23.
- E. Argillacea, lapillis amorphis plerumque tamen quadriformibus varii coloris, cinerei, fubfusci, & subrubri, veluti conglutinata. 9.
- F. Griseo coerulea, maculis ex rubro violaceis, granulis albis solidis quandoque distincta. Von Justi grundriss des mineralreichs, S. 146.

#### V.

# Minera mercurii terrea,

#### A. Rubra.

- a) Friabilis, striata. Cinna-
- 1. Porofa, levis, colore ex rubro-nigrescente, filamentis e centro divergentibus. 6.
- 2. Striis perpendicularibus, e basi plana lapidea exsurgentibus, 8.
- 3. Figuræ sphæricæ. 8. (b).
- Hemi-fphærica reticularis.
   (a)
- Cellulis inclufa, colore modo dilute, modo intenfe rubicundo.
   7.
- 6. Extrinsece amorpha. 8. (h).
- 7. Striis densissime coadunatis, texturam continuam mentiens. 8. (i)
- b) Friabilis, foliacea, foliis erectis, feparatis, cavernas formantibus. Cinnabaris. 8. (h)
- c) Friabilis, crispata, colore purpureo. Cinnabaris. 17.
- d) Informis, coloris rosei. 2,
- e) In punctulis vel maculis terrà imbutis. 3, 18,
- f) Superficialis. 16, 21, B. Verficolor. 28, 50.

- C. Colore lateritio. 10. 57.
- D. Colore badio, viridi & coeruleo-montano immixta. 43.
- E. Fusce lutea. 46.

#### VI.

Minera mercurii rubra crystalli-

- A. Pellucens, durior, rubicunda.
  - 1. Amorpha. 20. 46.
  - 2. Tessularis. 45.
  - 3. Columellaris. 32.
  - 4. In crystallise trimque acuminatis. 1. (c).
  - 5. In globulis oblongis polyhedricis 1. (d) 20. 32.
  - 6. Lamellosa. i. (d).
  - 7. Radiata 1, (d) 32.
- B. Opaca, mollioris texturæ,
  - 1. Tessularis. 15.
  - 2, Columellaris. 16.
  - 3. Globularis. 16. 29. 25.

# VII.

Minera mercurii nigra, bitumine reste olente mixta. Minera mercurii phlogistica. 22,

# VIIL

Minera mercurii minutissime fistulosa, colore extus cinereo, tritura rubens. 5. (a).

IX.

# IX.

Minera mercurii alba, splendens, metalliformis, friabilis, fractura nitente, in igne summopere crepitans, sulphure & cupro mineralisata.

- 1. Alba. 42.
- 2. Grisea. ibid.
- 3. Griseo nigricans. 42, 51. Versuch einer neuen mineralogie, pag. 202.

#### X.

# Minera mercurii spathacea.

1. Rubra vel fusca, spatho lamelloso inclusa. 37.59.62.

- 2. Rubra crystallis diaphanis, spathaceis, solitariis, utrimque acuminatis, inclusa, 38.
- 3. Spathum subrubrum, cylindroideum, stalactitaceum, mercurio gravidum, e squamis lucentibus sibi invicem impositis quasi coagmentatum, in axe persoratum, & substantia atro-nigra ferruginea repletum 63.

#### XI.

Arena, terra mercuriali rubra Es ochracea flava, conglutinata. 64.

# INDEX . DIPLOMATICUS.

| An. 8: |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
|        | mat. factæ, Latine pag. 295                                   |
| 11.    | 44 Conradi 11 imp. diploma de instauratione ecclesiæ Monaste- |
|        | riensis in pago Wormat. Latine 297                            |
| Eo     | d. Heinrici archiep. Mogunt. literæ de fundatione monaste-    |
|        | rii Otterberg, Latine 59                                      |
| 11     | 81 Conradi abbatis S. Maximini literze de ecclesia in Flan-   |
|        | heim, Latine 49                                               |
| 11     | 93 Sophiæ abbatissæ veteris monasterii in Moguntia literæ     |
|        | de commutatione bonorum inter advocatum suum &                |
|        | ecclesiam S. Mariæ in Flanheim, Latine 50                     |
| 12     | 43 Conradi comitis Silvestris literze de manumissione Hein-   |
|        | rici de Flanheim, Latine 52                                   |
| 1.2    | 57 Gotfridi & Bertoldi comitum de Lewenstein charta do-       |
| •      | nationis monasterio Claræ stellæ (Lichtenstern) factæ,        |
|        | Latine 353                                                    |
| 12     | Gotfridì comitis de Lewenstein literæ donationis eidem        |
|        | monasterio Clarze stellze (Lichtenstern) factze, La-          |
|        | tine 353                                                      |
| 12     | 275 Rudolphi 1 imp. diploma de condenda civitate Wolfftein,   |
|        | Latine 58                                                     |
| 1:     | 276 Ejusd. diploma de libertate & juribus civitatis Lutren-   |
|        | fis, Latine 71                                                |
| 1      | 281 Bertoldi episcopi Herbipolensis literæ, quibus Rudolpho   |
| -      | regi Rom. & imperio vendidit advocatiam de Mur-               |
|        | reharta, castra Lewenstein & Wolsesselden cum omni-           |
|        | bus juribus & pertinentiis suis, Latine 354                   |
|        |                                                               |

# DIPLOMATICUS.

| 1283  | Silvestrium comitum Gerhardi, Cunradi & Godefridi, li-                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | terze donationis Templariis de Lacu factze in Gernsheim                                                 |
|       | & Kirchheim, Latine pag. 66                                                                             |
| 1287  | Rudolphi 1 imp. diploma de libertate & juribus civitatis                                                |
| •     | Odernheim, Latine 47                                                                                    |
| Eod.  |                                                                                                         |
|       | tus in Ersstetten sanctimonialibus de Clara stella do-                                                  |
|       | no consert, Latine 355                                                                                  |
| 1292  | Godefridi comitis filv. literæ venditionis bonorum in Kirch-                                            |
| •     | heim & Gernisheim præceptori Templariorum in Ale-                                                       |
|       | mannia & Slavia factæ, Latine 67                                                                        |
| 1294  | Adolphi regis Rom. sententia de comitatu Lœwenstein                                                     |
|       | ad Albertum comitem pertinente, Latine 356                                                              |
| 1299  | Alberti i regis amplificatio jurium civitatis Odernheim,                                                |
|       | Latine 48                                                                                               |
| 1303  | Ejusd. donatio-nemoris civitati Lutrensi facta, Latine 72                                               |
| 1314  | Ludovici Bav. confirmatio jurium civitatis Odernheim.                                                   |
|       | Latine.                                                                                                 |
| 1322  | Ejusd. privilegium de ungelto civitati Lutrensi concesso,                                               |
| _     | Latine 72                                                                                               |
| 1328  | Ejusd. literæ feudales de civitate Lewenstein & castro &                                                |
|       | civitate Murhart & castro Glichen & civitate Heilig-                                                    |
|       | bruck Rudolpho feniori & Nicolao juniori comitibus de                                                   |
|       | Lewenstein a se collatis, Latine 357                                                                    |
| 1330  | Wolfframi episcopi Herbipol. charta de medietate castri                                                 |
|       | Hehenriet & fuburbii ejus, nec non villæ Hehenriet,                                                     |
|       | villis Obernhehenriet, Swengelhusen, Besenhusen & Gerhusen &c. Nicolao comiti de Lewenstein a Conra-    |
|       |                                                                                                         |
|       | do de Hehenriet armigero venditis, Latine 358<br>Ludovici Bav. diploma de libertate & juribus civitatis |
| 1332  |                                                                                                         |
| Eod.  | Roggenhusen, Latine 53<br>Ejusd. privilegium de via publica & vestigali civitatis Lu-                   |
| ELVU. |                                                                                                         |
|       | treniis, Latine 73 Zzz An.                                                                              |
|       | <i>244</i>                                                                                              |

# INDEX

| An. | eod. | Ejusdem confirmatio jurium & possessionum omnium Ni-<br>colai comitis de Lewenstein, Germanice pag. 360                                                                                                      |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 1346 | Ejusdem diploma de reluendis parochiis Deinsberg & Reichenbach, Germanice 70                                                                                                                                 |
|     | 1373 | Caroli vi regis Gall. mandatum de terra S. Amandi Henrico comiti Lucelstein restituenda, Gallice. 60                                                                                                         |
|     | 1378 | Wenceslai imp. diploma de pignoribus imperii Oppenheim, Ingelheim &c. pro comitibus Palat. Rheni, Germanice 74                                                                                               |
| •   | 1379 | Instrumentum pacis inter Henricum comitem Lucelstein. & Eudonem de Grancejo, Gallice 62                                                                                                                      |
|     | 1381 | Instrumentum pacis inter Henricum com. Lucelstein. & civitatem Sarburg, Gallice 64                                                                                                                           |
|     | 1382 | Johannis comitis de Wertheim literæ, quibus pupillo-<br>rum suorum, comitum de Lewenstein, nomine dimi-<br>diam comitatus Lewenstein. partem Ruperto seniori,<br>electori Palat. oppigneravit, Germanice 361 |
|     | Eod. | Wenceslai regis Rom. literæ confensus de oppigneratione ista Lewensteinensi, Germanice 365                                                                                                                   |
|     | 1384 | Instrumentum societatis castrensis in Luterecke, Germanice                                                                                                                                                   |
|     | 1385 | Bulla Urbani vi Papæ, Ruperto feniori, electori Palat. data, de studio generali in qualibet licita facultate ordinando Heidelbergæ, Latine.                                                                  |
|     | 1400 | Bulla Bonifacii ix Papæ, Ruperto electori Palat. data, de ecclesia S. Spiritus, parochialis S. Petri filia, in collegiatam erigenda Heidelbergæ, Latine 391                                                  |
|     | 1407 | Ruperti imp. confirmatio jurium civitatis Roggenhusen, Germanice 54                                                                                                                                          |
|     | 1413 |                                                                                                                                                                                                              |
|     |      | bergensis perpetuo conjuncta, Germanice 395                                                                                                                                                                  |

# DIPLOMATICUS.

| An. | 1418 | Sigismundi regis Rom. literæ feudales de comitatu Le-<br>wenstein. Henrico comiti a se collato, Germanice p. 372   |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 1438 | Rectoris & universitatis Heidelberg. literæ reversales de accepta bibliotheca Ludovici III electoris Palatini, te- |
| •   |      | stamento ejus sibi legata, Latine 406                                                                              |
|     | 1441 | Georgii canonici Bamberg. & Heinrici comitum Lewen-<br>stein. nec non Annæ de Erpach, Heinrici uxoris, char-       |
|     |      | ta de comitatu suo Lewensteinenensi Ludovico IV ele-                                                               |
|     |      | ctori Palat. venundato, Germanice 365                                                                              |
|     | 1444 | Annæ de Erpach, viduæ Lewensteinensis, literæ de ca-                                                               |
|     |      | stro & comitatu Lewenstein Ludovico elect. Palat. sal-                                                             |
|     |      | vis Georgii comitis juribus, tradito, Germanice 3.70                                                               |
|     | 1452 | Friderici 1 elect. Palatini ordinatio de universitate Heidel-                                                      |
|     |      | bergenfi, bonis & juribus aucta, Germanica . A20                                                                   |

# INDEX TABULARUM

# INDEX TABULARUM

# EXÆRE.

| T apis sepulcralis Lucardis de Eppenstein, comitisse Rhen    | i, &          |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| liberorum ejus, Gotfridi atque Lucardis, pag                 | z. 29.        |
| Lapis fepulcralis Friderici comitis Silvestris de Kirberg    | 30            |
| Furnus mineræ cupri fusorius, vulgo Coupolo - ofen,          | 150           |
| Marmor votivum civitatis Mogunt. Ladenburgi inventum         | 183           |
| Ara Jovis, Vulcani, Victorize atque Fortunze                 | 194           |
| Inscriptio basis Mercurii, ut & ædis Visucii. Monum. Mitsiræ | 201           |
| Inscriptio ædis Mercurii & aræ Fortunæ                       | 205           |
| Pagus Lobodunensis ex chartis seculi vIII & IX               | 217           |
| Pagus Wormatiensis ejusdem ævi                               | 243           |
| Palatii cæfarei Ingelheimensis rudera tabb. II.              | 300           |
| Cenotaphium Hildegardis uxoris Caroli M.                     | 307           |
| Basilica Caroli 1v imp. Ingelhemii                           | <b>ib</b> id. |
| Imago cervi Africani                                         | ANT           |

# MONITA AD TABULAM PAGI WORMATIENSIS.

Discrepat nonnihil pagi Wormat. descriptio a tabula ejus geographica, quæ tum demum confecta est novo studio, illa quum typis jam suisset excusa. Major itaque sides tabulæ in situ locorum, quam descriptionis. Hæc vero ad illam emendanda præcipue est

- 1. In fluminum, quem sequitur, cursu, ut e. g. Cuningesheim pag. 263 & Hagenheim pag. 269 ex dextra Salusiæ ripa in sinistram, adeoque inter Salusiam & Wihsam, reponenda sint.
- 2. In nomine Dudilesheim pag. 260, quod idem omnino est cum Dittilesheim pag. 262. Neque enim Diedelsheim, ut mappæ vulgares habent, ea in regione extat, sed Dintesheim viculus, qui ævo Carolingico Tidinesheim appellabatur. Unde postremum hoc nomen ex locis situ incertis pag. 284 in expuncti Dudileshemii locum revocandum.
- 3. In Uluuernsheim, quod ab Ulfretisheim pag. 264 male distingui male dictum est; quodque pro vico Hilbersheim, inter Salusiam & Wihsam versus Rhenum conspicuo, recte habetur.

• • • 

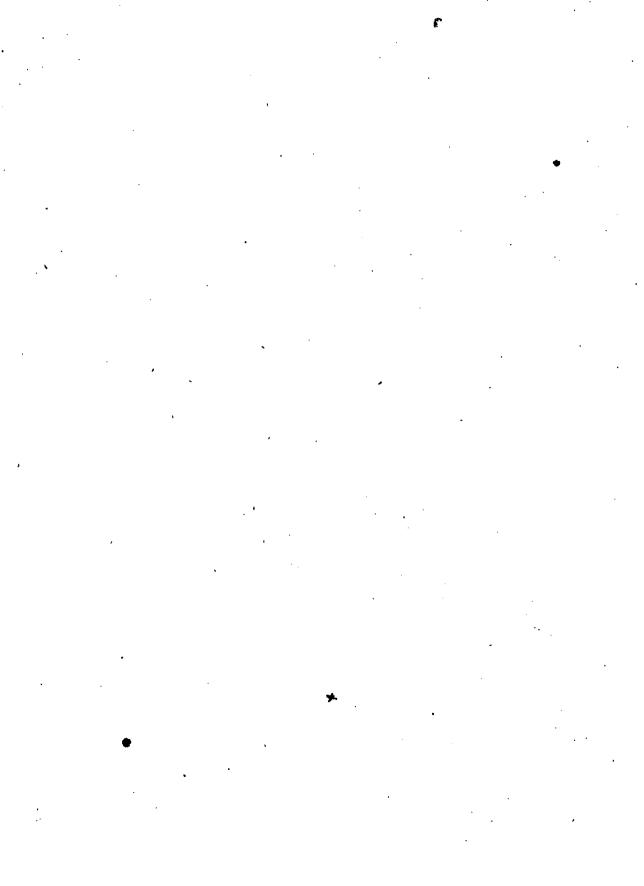

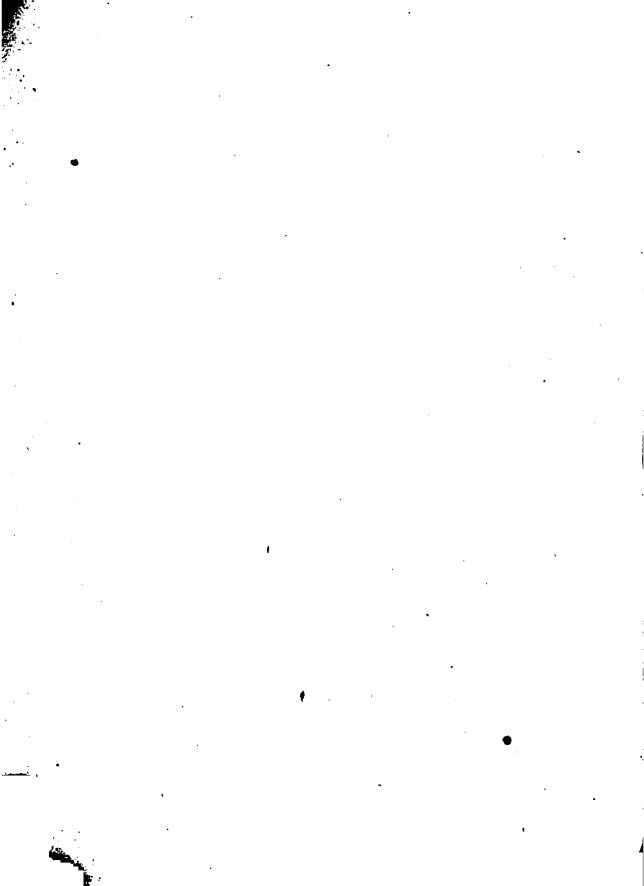





